

NAZIONALE





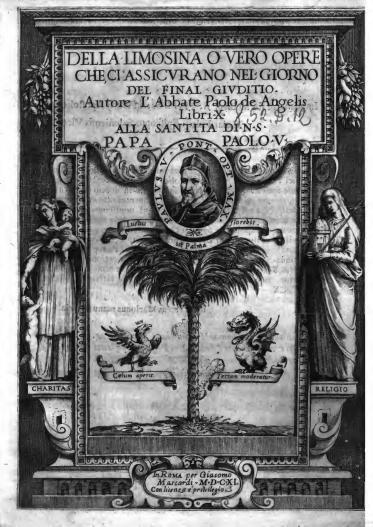

# POPLIA LIMOSINA O VERO OPILA CHECIASSICVILANO NEL GIOINO Onoga jishanee ni maa "Giydhio. Giydhio.

Imprimatur fi videbitur R. ... P. M. Sacri Palatij Apostolici.

Cæfar Fidelis Episcopus Saloniensis Vicetg.

de Percus Marionas Lugudiand Jugo Regregor

Co Petrus Marionus Eugubinus iusu Renerendistimi P. F. LudoLuici Ystella Sacri Palatif Apostolici Magistri accurate perlogi totum hoc opus R. D. Abbatis Pauli de Angelis in decem libros distributum, quorum primus de indicio sinali ; sequentes octo de electmolyna
ac misericordiz corporalis operibus trastant, houissimus autem in detestationem auaritiz conseruptus est. Cumque non modo nibil in se
contineat quod Catholica fidei, ant bonis morisus repugnet, verum etiam vires habiturum st (Dei auxilio sustinas repugnet, verum
etiam vires habiturum st (Dei auxilio sustinas propueta, que
non minus diligenter, que pie auxilio sustinas des la catria sustinas des literis, & Sanciis Patribus depropris; ideò expedire censeo, ve typis imprimatur. In cuius resistem me subscripsi. Die tertia Augusti An
no MDCX.

Idem Petrus Marionus manu propria.

Imprimatur . F.Thomas Pallauicinus Bonon, Mag. & Reuerendiff. P. F. Ludouici Tstella Sacri Palatij Apostolici Magistri Socius Ord. Prad.

### ALLA SANTITA DI NOSTRO SIGNORE

## PAPA PAOLO QVINTO



ERISSIMO è, Padre Beatiffimo, quel detto del Prencipe de Peripatetici, & per tale è riceuuto communemente dalle scuole della Morale Filosofia, ne discorda da quello la prattica, & esperien-

za della quotidiana vita: ne tampoco la celeste dortrina della Christiana sapienza, che nelle Sacre lettere in molti passi ne ammaestra nella medesima;
verità; & è (come il Greco Filosofo divisa) che;
In actionibus humanis minùs creditur sermonibus, quam operilbus. Onde che, io regolandomi con sì saggio avvis
sò di sì grand'huomo, come con vna squadra certissima in misurare; & considerando le pie, religiose, & heroiche operationi della Santità Vostra, come anco quelle delli tempi andati, che moltissime;
& grandissime da Santissimi Prencipi, & religiosissimi huomini surono all'eterna meinoria consagrate, & sin'hoggi con ammiratione di tutti si vegi

¥ 2 gono

gono in questa Religiosissima Città di Roma Mae-Îtra, & Madre di vera religione & pietà; Sono venuto in pensiero, che non douesse essere se non di gran giouamento all'età nostra; & anco alle seguenti, le in quelta mia picciola fatiga fossero come in vn Theatro con qualche buon'ordine descritte, & rappresentate tutte, acciò dalla consideratione di quelli (se vera è la regola d'Aristotele) ogn'vno intenda l'ottima intentione, & il Santissimo consiglio di quei, che le ferono; che della vostra fantisima mente (Beatissimo Padre) niuno credo che possa dubitare, se pur girando gl'occhi attorno rimira tanti,e si certi cotrasegni di quella, come sono Ospedali con abondeuoli sussidij solleuati, come Monasterij di Donzelle sacrate a Dio, come altri luoghi pij, & moliisimi poueri vergognosi, i quali tutti dalla sua solita liberalissima carità tutto di vengono souuenuti: Poi chi non vede le sontuosissime Tue fabriche di nobilissimi Tempij,& le grossissime spese satte in ampliare, & arricchire abondeuoli & • publici Granari? in condurre di nuouo faluberrime & lontanissime acque per gli antichi aquedotti già da Augusto edificati,& hora affatto rouinati,& destrutti? in abbellire con altri molti edificij Roma che per altri titoli riserba,& riserberà per sempre in sè scolpita l'eterna memoria della Santità Vostra? Et finalmente in tener viue cotante altre opere, tutte degnifdegnissime di vn'ottimo Padre, nelle quali non solo sono pasciuti, ma honoreuolmente mantenuti e trattati migliaia di poueri Artefici? Chi adunque religiosamente considera tutte queste cose, & nonvede espressamente le chiare, & veracissime testimonianze dell'ottima sua mente registrate conforme alla regola Peripatetica, anzi di Christo in opere non in parole? S'accorda alla voce delle mute fabriche, & altre opere degne di memoria immortale il consenso vniuersale di chi sauiamente intende,e la certissima fama già sparsa per tutto, etiandio fra Barbare nationi da noi per l'addietro ne pure conosciute per nome; non che per alcun commercio pratticate: Fanno indubitata fede di ciò gli Ambasciatori di Gongo & del Persiano Re; i quali riceuuti in Roma con quello splendore,& con quella accoglienza, che la paterna, & regale magnificenza seppe dettare alla Santità Vostra . Et qui non. cessauano di ammirare, mentre quì furono, & ritornati poi alli loro Regni, non finiscono di predicare la carità, la beneficenza, la clemenza, la bontà di Vostra Beatitudine. Potrei qui accennare molte opere spirituali, che non solo Vostra Santità a guisa di Padre amantissimo ogni giorno essercita, ma ancora come accuratissimo Pastore sà per suoi delegati essercitare per tutto il Mondo, etiandio inparti d'Infideli; se io non sapesse che quanto sono le \* 3

sue attioni degrie di gloria, altretanto schiua sentiz ragionarne. Vedendo dunque, & ben considerato (Padre Beatissimo) quanto di sopra hò detto, non è merauiglia se io mi sono indotto a compilare la presente operetta, & dedicarla a Vostra Santità non folo perche io deuo a quella tutto me stesso, ma perche se gli deue per giustiria, come cosa, che a nessun'altra persona si debe tanto, quato a Vostra Beatitudine. Onde posso dire con gran ragione, & per molti rispetti, che quelta picciola fatica è più frutto della Santità Vostra, che mio; & come tale mi confido nella sua clemenza, che si degnerà accertarla, & coprirla col Manto di quella protettione, la quale sà, & può renderla licura da ogni maluagità: affinche confuerfi arditamente, & produca effetti di salute; che è il mio principal oggetto. Et per fine. con la debita riuerenza minchino, & le bacio i Sansissimi piedi . Di Roma li 25 di Novembre 1610. 1.2 From Hammiters, mentre cui firoco, & ri--il Della Santità Vostra in professioni di più erreit er an la inacia na la circorrer, le borre where rances wine breaths the real arthove so dian Africa Paris Paris American Paris Par fadt Paliet annerell into egui giotero et o civi, ma

Humilissimo, & deuotissimo Seruitore
stonot ount in the L'Abbate Paolo de Angelis.

### PAVLVS PAPA V



D FVTVRAM REI MEMORIAM. Cum fieur accepimus, dilettus filius Paulus de Angelis Clericus Stravufañ Diocefis familiaris, & continuus commenfatis noster opus quoddam de eleemofyna fidelibus perusile. & erudist in lucë edere intendas, vereaturq, ne postquam in lucë prodierit alij boc ipsum opus typis cudi facere cu-

ж

o alijs

rent, in ipfies Pauli praiudiciu. Nos einfde Pauli, ne ex impressione buiusmodi dispendiu patiatur, indenitati providere, ipsumg. Specialibus fauoribus, & gratije profequi volentes; supplicationibus eius nomine nobis super boe humiliter porrettis inclinati, eidem Paulo, vt decennio proximo à primeua dicti operis, dummodo antea à dilecto filio Magistro Sacri Palaty approbatum fit, impressione, computando durante nemo tam in V rbe, quam in universo Statu nostro Ecclefiastico immediate, vel mediate nobis subiecto opus supradictum, fine speciali dicti Pauli , aut eius baredum , & successorum , vel ab eis caufam babentium licentia imprimere, aut ab alio, vel alijs fine buiusmodi licentia impressimo ndere, aut venale babere, seu proponere possit, auctoritate Apostolica, tenore presentium concedimus, co indulgemus. Inhibentes propterea vuiuersis, & singulis veriusa. fexus Christi sidelibus, prasertim librorum Impressoribus, & Bibliopolis sub quingentorum ducatorum auri de Camera, & amissionis librorum, & typorum omnium pro una Camera nostra Apostolica, ac pro alia eidem Paulo, seu eius baredibus, & successoribus, aut ab eis causam babentibus, ac pro reliqua tertia partibus accusatori, & Iudici exequenti irremissibiliter applicandis, & eo ipso absque vlla. declaratione incurrendis pænis, ne dicto durante decennio opus supradictum, aut aliquam eius partem tam in magne, quam in parue folio, etiam pratextu declarationum, siue additionum tam in V rbe, qu'am in reliquo Statu Ecclesiastico pradictis, sine buiusmodi licentia imprimere, aut ab alys impressum vendere, aut venale habere, seu proponere quoquo modo audeant, seu prasumant. Mandantes propterea dilectis filijs nostris, & Apostolica Sedis de Latere Legatis, seu corum Vicelegatis, aut Prasidentibus, Gubernatoribus, Pratoribus,

& abijs Iustitia Ministris Propinciarum, Terrarum, & Locorum\_ Status nostri Ecclesiastici pradicti, quatenus eide Paulo, eiusq. baredibus, & successoribus, seu ab eis causam babentibus buiusmodi in.... premisse efficacis desensionis presidio assistentes, quandocunque ab codem Paulo, seu alij; pradictis fuerint regulsiti, panas pradi-Etas contra quoscunque inobedientes irremisibiliter exequantur. Non obstan concritutionibus & ordinationibus Apostolicis, ac quibusuis statutis, & consuetudinibus etiam Iuramento, confirmatione Apo-Stolica, vel quauis firmitate alia roboratis, privilegijs quoque, indultis, & litteris Apostolicis in contrariu pramissorii quomodolibet cocessis, confirmatis, o approbatis, caterifq. contrarys quibuscunque. Volumus autem quod prasentium transumptis etiam in ipso opere impressis manu alicuius Notarij publici subscriptis, & sigillo persone in dignitate Ecclesiastica constitute munitis eadem prorsus sides adhibeatur que ipsis presentibus adhiberetur, si forent exhibite, vel Datum Tusculi sub Annulo Piscatoris die VIII. Octobris M. D C X. Pontificatus nostri anno sexto.

S. Cobellutius.

## IND LCE, OVERO SOMMARIO DE CAPITOL

### DELLA PRESENTE

|               | Con                            | forme all   | ordine d    | Libri.      |           | 1 A    |
|---------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------|
|               |                                | <b>6</b>    | N. CON      |             |           |        |
| -             | LIB                            | R.O         | PR          | IMC         | ),        | 1      |
| and the state | ment so il mun                 | Del Gina    | litio Fine  | ale.        |           | r:<br> |
| Cap.          | BI L'                          | ordine di   | rutta l'on  | era.        |           |        |
| 2             |                                | uditio in   |             |             |           | - 1    |
| 3             | Del Gi                         | uditio pa   | rticolare   |             |           | . (    |
| 4 Dell        | la certezza d                  | el final gi | uditio.     |             |           | ۶, ۱۶  |
| 5 Che         | cofa fia il gi                 | uditio vni  | uersale,    | & in che to | erra, el  | uoco   |
| -ni u de      | bbafarsi.                      | APRIL.      |             | 1-1         |           | 11     |
| 1.            | LIB                            | ROS         | ECO         | NDO         |           |        |
| h             | 2.10                           |             |             |             |           |        |
| 4.4           |                                | Della       | Limosina    |             |           |        |
| Cap.          | perior .                       | 10000       | 1. A5       |             | Gir in    |        |
| 1 C           | HE cofasia<br>Chi deue fa      | limofina    | , e delle   | ue spetie.  | **. * * ! | . 29   |
| 2 0           | Chi deue fa                    | re la limo  | iina .      | 441 (G      | 145.      | () 30  |
| 4 In cl       | ni fi deue fare<br>ne fomma fi | deve la lin | na Gna fa   |             | 4 **      | . 37   |
|               | he beni fi de                  |             |             |             |           | 50     |
|               | che intenti                    |             |             |             |           | 51     |
|               | ne la limofin                  |             |             |             |           | ette.  |
| fid           | lebbono fare                   | con buo     | na & pura   | confcienz   | 2         | . 57   |
| 8 Dell        | i effetti dell                 | a limosina  | nome ge     | nerico dell | opere,    | che    |
| : ci a        | dicurano ne                    | l giorno    | lel final g | uditio.     |           | ; 58   |
| e is          | 2                              |             |             |             | نگره .    | 1      |

#### INDICE

### LIBRO TERZO

Della Limofina.

| 4  |   |  |  |
|----|---|--|--|
| Ca | _ |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |

D'ALCVNE confiderationi per eccitarei all'opere di misericordia verso i poueri bisognosi, & per far loro larga limosina.

Come S. Aldegonda dalla fua fanciuffezza fu di fingolar pietà verso i poueri, & come dispensando loro le facultà sue miracolosamente nulla si diminuiua. 72

3 Come Tiberio Secondo Imperatore per esser liberale verfo i poneri, trouò nella propria sala va teloro grandissimo. 75

4 Come S. Germano richiesto da certi poueri di limosina ordinò ad vn suo che desseloro tre denari, che haucua, & subito da due Caualieri gli furono donati 200. scudi. Il che su cagione che il Santo conoscesse come non haucua il suo seruitore dati à quelli solo che due denari.

y Come S. Giouanni Limofiniero di età di 15. anni vidde invisione la limofina in forma d'vna bellissima fanciulla con ghirlanda d'oliua in capo; della quale rimase coranto innamorato che s'acquistò il cognome di limofiniero. 81

6 Come vn certo hortolano quanto con sue fatiche acquistaua saluo il suo vitto necessario, tutto soleua distribuire a poueri; & lasciata cotale santa opera dal Signore su ammonito per vna infermità. Perilche si penti, & l'Angelo del Signore si diede la prissina santà.

7 Come Ermoaldo infermo mando al B. Launomaro 40. scudi che pregasse Dio per lui, quali ricenuti, doppo hauer orato vn solo scudo ritenne, & il rimanente restitul al detto infermo con queste parole: Che l'oblationi inique non possono la diuma sostanza mutare, con quest che segue. 87

B Comeà S. Gregorio Papa apparue vn'Angelo in forma di bifognofo, al quale hauendo fatto dare più volte limofina papper non hauer' altro ordino fe gli delle vna tazza d'argento. Che però il Signore l'eleffe per suo Vicario in terata...

Come

DE CAPITOLI. o Come S. Huomobuono d'incredibile carità verso i poueri hauendo in vna carestia distribuita vna cesta di pane a quelli, miracolofamente la cesta fu ritrouata piena di pane più bello del primo. 10 Come vn certo. Auocato per non haner voluto sentire li lamenti de' poueri nel tempo della carestia. & à quelli non prestare aiuto, in breue mori disperato. 11 Come S. Arnolfo Religiofo di fingolar pietà verso li poucri fu miracolofamente da' porci obedito conforme al fuo comandamento. 12 Come vn certo Ricco ordinò ad vn pouer huomo che quel giorno oraffe in Chiefa per lui, & che l'hauerebbe fodisfatto. Per le cui orationi il Ricco fu liberato dalla. morte, & mutata vita visse fantamente; ( 2.1. 2.00) 13 Come S. Epifanio Vescouo di Cipro richiesto di limosina. Li da vn giouane per sepelire vn suo compagno, che fingcua per inganno esfer morto, fece à lui la carità; E partito il Santo il fraudolento giouine penfando il fuo compagno viuo ritrouare, di repentint morte lo vidde castigato. 102 14. Come vn Capitano molto limofiniero fi danno per hauer fomministrata la limosina per vanagloria, & non per ca-, o, rità, & come in visione apparue alla sua donna, raccon-

tandogli l'incredibil pene che patiua.

15 Come vn Pelegrino morto in vna villa, lasciò vna schiauina al Prete di quel luogo, acciò pregaffe il Signore perlui; & per essere stato detto Prete in ciò negligente su in visione condotto all'Inferno; doue doppo hauer veduto molte cose, con la derra schiauina disuoco e di pece rien lepiena dalli ministri infernali gli su percossa la faccia & il . El-and refi so, fold, da vha perfona incorrollos par-

16 Come vn Gentile effortato dalla sua donna, che era Christiana, distribut à poueri so seudi acciò gliene fulle reso. il frutto. Perilche miracolofamente in breue periceue 300. feudi, & ciò visto si fece Christiano.

17 Come vna Gentile, e rioca Donzella vedendo vn pouero. che da se stesso voleua appiccarsi, per non poter i creditori pagare; per pietà le diede tutto il suo patrimonio.

Perilche

| INDICE                                                       |
|--------------------------------------------------------------|
| Perilche per opra diuina fu battezzata, & in breue ne        |
| volò al cielo.                                               |
| \$8 Come vn Giouinetto orefice indotto dall'essempio di yn.  |
| certo Gentil'huomo, offerì al Signore la mercede sua in-     |
| torno ad vna Croce. Perciò fu dal detto Gentil'huomo         |
| fatto suo herede.                                            |
| 19 Come vn Figliuolo di vn gran limofiniero più tofto elesse |
| Christo Signor Nostro per tutore, che tutte le ricchezze     |
| paterne. Onde su prouisto di padre, madre, moglie, &         |
| maggior ricchezze.                                           |
| 20 Come Zenone Imperadore per le sue limosine trattenne il   |
| castigo diuino meritato per un delitto commesso contro       |
| vn'honesta giouine.                                          |
| 21 Come à S. Odoardo Rè d'Inghilterra fu dimandata limosi-   |
| na da vn pelegrino incognito per amor di San Giouanni        |
| Euangelista, al quale esso dono vn'anello, che teneua in     |
| dito. Et come doppo si conobbe detto pelegrino esser         |
| stato S. Giouanni per hauer rimandato al Rè detto anel-      |
| lo per due sui vassalli, con auiso che presto l'hauerebbe di |
| persona visitato, & condottolo al Cielo. 124                 |
| 22 Come S. Sinesio Vescouo conuerti vn Filosofo Gentile alla |
| fede di Christo, & come il Filosofo battezzato diede 300.    |
| fcudi a'poueri con ficurtà in scritti del detto Vescouo che  |
| li fusse resa in Cielo doppiamente la pariglia, come gli     |
| fuccesse. Il che miracolosamente doppo morte il suo ca-      |
| dauero verificò in presenza di tutto il popolo con la me-    |
| desima scrittura. 126                                        |
| 23 Come vn pouero huomo hauendo vn sol denaro lo diede       |
| per amor di Dio ad vn'altro più pouero di lui, & subito      |
| gli furono resi 20. soldi da vna persona incognità da par-   |
| ir i de del fuo Signore. L'o ornite l'asir luis av ara : 130 |
| 24 Come Erdicio Senatore in vna gran careffia nella provin-  |
| - cia di Borgogna gouerno durante quella tutti li poueri     |
| del paese. Perilche à lui, & à suoi descendenti su pro-      |
| messo dal cielo, che non gli mancarebbe cosa veruna in-      |
| terra:                                                       |
| as Come la divina providenza non folo liberò dalla morte     |
| VD.                                                          |

DE CAPITOLI.

| DE GARTINOLI.                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|
| vn ministro della limosina, ma permesse che susse il falso                |
| accusatore privato di vita con la medesima pena a quello                  |
|                                                                           |
| preparata.<br>26 Come vn Soldato nel fine di fua vita vedendo fua moglie, |
| & figli piangere, & conoscendo che non piangeuano per                     |
| la sua morte, ma per la robba come se poca gli ne lascias-                |
| fe, fece di nuovo testamento, & la metà di quella distri-                 |
| bul a' poueri. 141                                                        |
| 27 Come la B. Melania hauendo dato all'Abbate Pambone                     |
| 300. libre d'argento per distribuirle à poueri monasteri                  |
| di quelle parti, & facendo instanza che le pesasse; l'Ab-                 |
| bate rispose non occorreua pesarle, percioche Dio, à chi                  |
| haueua fatta la limofina sapeua benissimo il valor di es-                 |
| fe                                                                        |
| 28 Come vn Nocchiero pati più volte gran naufragij, & sem-                |
| pre su da S. Giouanni Limosiniero souuenuto, quale vl-                    |
| timamente gli disse che la naue sua era di mal'acquisto, &                |
| prouiddelo di vn'altra naue carica di grano. Con la qua-                  |
| le nauigando, per l'orationi del Santo, felicemente ritor-                |
| nò con essa carica d'argento.                                             |
| 29 Come vn S. Padre vidde molte anime in spirito, e trà quel-             |
| le vna, che teneua innanzi vna ricca, & ben' fornita ta-                  |
| uola ehe significaua l'opere buone fatte in vita, & vn'al-                |
| tra di dietro vota, che fignificava l'opere lasciate per te-              |
| flamento da farsi da gl'heredi                                            |
| 30 Come S. Ludouico Rè di Francia nel fine di fua vita da fe              |
| ftesso si consolaua per l'opere di pietà fatte verso i poue-              |
| ri.<br>31 Come dimandando ya venerando vecchio limofina ad va             |
| 31 Come dimandando yn venerando vecchio limolina ad yn                    |
| padrone di naut, ello con poca carità gli rispole sculan-                 |
| alo o dosi, che pietre era la sua mercantia. Il buon vecchio gli          |
| miracolosamente tutta la mercantia si                                     |
| 32. Come vn certo Ricco in vna fua infermità diede per limo-              |
| 32. Come vn certo Ricco in vna fua infermità diede per limo-              |
| sina 30. lire, ma poi guarito se ne penti dando il merito di              |
| quella ad vn suo amico, che gli restitui il denaro. Onde                  |
| fubbito cadde morto. 162                                                  |

Oza LI

Come 162

#### INDICE

33 Come vn Padre di famiglia hauendo vna fola monetà, la diede per amor di Dio molto allegramente. Perciò in vu fubito gli fu refo gran numero di denari da persona incognita.

34 Come S. Bonifatio Vescouo di Ferento essendogli chiesta limosina da certi poueri, li diede 122 scudi del suo inpote; & hauendo quello perciò fatto molto rumore, esso si pose in oratione, & quella finita, si ritrouò in grembo detti denari, quali gli restitul.

35 Come vn Padre di famiglia haueua vn podere, quale lafciò à luochi pij, & li fuoi figliuoli raccomando al Signore. Et fua Divina maestà li providde di gran ricchezze. 173

36 Come Galla morto il suo consorte diede per amor di Dio tutto il suo apoueri, & si ritirò in vn monasterio, & come da Dio sù visitata con vna infermità, quale sopporto sempre con patienza; Perilche tre giorni auanti la sua morte vidde il Prencipe de gl'Apostoli, dal quale li sù annuntiato il suo passaggio al Cielo.

37 Come Troilo Vescouo haueua disegnato spendere in fabricar' vn palazzo 30. libre d'oro, ma essortato da S. Giouanni Limosiniero, quelle distribuì à poueri, & essendone doppo pentito, vidde vna visione, per la quale s'indusse à dispensar tutto il suo à poueri.

38 Come vn Vescouo conuerti vn Saraceno, & doppo lo perfuase alla limosina con il testimonio dell'Euangelio, cheper vno hauerebbe riceuuto cento di più, & al fine di sua vita l'eterna gloria; & come esso miracolosamente ne fece testimonianza doppo morte.

39 Come vn certo buon huomo per diuina inspiratione daua à poueri cinque scudi il giorno, ma doppo dal Demonio tentato lasciò di tarlo, e vedendo che non faceua bene ordinò ad vn suo servuo che rubbasse à se cinque scudi il giorno, & li desse à poueri. Perilche il Signore di continuo lo prosperaua.

5 3

LIBRO

## LIBRO QVARTO.

Del dare da mangiar e bere à poueri bisognoss.

| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EL numero dell'opere di misericordia corporali 190<br>Del dare da mangiare à poueri bisognosi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. Come per hauer dato vn pane due compagni di S. Dome-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nico per amor di Dio ad vn pouero, furono pasciuti cen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| to e più Frati da gl'Angeli del Signores 2199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 Come Amodeo Duca di Sauoia dimandato se haueua cani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| .: mostrò molti poueri, con li quali speraua la preda in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cielo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| S. Come S. Antonino Arcivescouo di Fiorenza hauendo fat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| to dare quanto pane haueua à poueri pritroud miracolo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| famente l'arca piena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . 6 Come per non hauere la moglie di San Paolino dispensa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| to vn pane ad vn pouero conforme all'ordine datogli, fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6: perfe vna naue carica di molte robbe: 17.7.0 il 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 Come vn'Abbate infermo hauendo desiderato vna lam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A Come yn Abbate mermo nauchdo denderato vitanam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| preda, & essendogli recata, la diede ad vn pouero, che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| con istanza gli la dimandò, & doppo quel fatto su visto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| il pouero leuarsi in aria, & volarsene in Cielo. 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8 Come S. Bonifatio Vescouo di Ferento con la benedittio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ne fece moltiplicare gran quantità di vino , del quale fece                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| parte à poueri,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and the state of t |
| LIBRO QVINTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Del dar' hospitio à pelegrini, & poueri bisognoss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HE cosa sia hospitalità, & come si deue essercitare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| verso li poueri pelegrini, & altri bisognosi 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Cap.

HE cosa sia hospitalità, & come si deue effercitare verso li poueri pelegrini, & altri bisognosi.

Come in vn monasterio sù data la cura dell'hospitio à certo caritatiuo Religioso, il quale effercitando cotal'ossitio con singolar petà, sù fatto degno nel sine di sua vita sentire gl'Angelici Chori.

Come il Demonio in forma di pelegrino infamando per la città

#### INDICE

città Fortunato Vescouo, su da vir cittadino benignamente raccolto non per carità, ma per curiosità. Laonde per diuna permissione vn suo bambino su gettato nel suoco dal finto pelegrino.

4 Come S. Cerbonio Vescouto per essere dedito alla santa hospitalità in vece di esser sbranato, su accarezzato dallesière, le quali ancora lo liberorno dalle mani del Gothi.
pag.

come Leone Nono Papa huomo di fingolar virtù, e fantità di vita, molto dedito all'hospitio de poueri, incontrandosi in viripouero leproso, conducendoso in casa lo fece riposare sopra il suo letto, & la mattina miracolosamente iui non lo ritroud. Perilche si crède essere stato il Saluator del mondo de transacto de mondo de contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la

6 Come essendo vn' Abbate dedito alla santa hospitalità, il Signore notabilmente moltiplicaua l'entrata del suo monasterio: E doppo quello morto vn'altro se successe auarissimo, per cui il santo hospitio di colà su bandito, e perciò il monasterio in breue sirridusse in grandissima necessità ma al fine per la diuina gratia scoperto il diabolicò inganno, l'Abbate s'emendò, & il monasterio ritornò nel primiero stato.

7 Come Teofanio Conte di Centocelle per essere deditissimo all'hospitalità nel fine della vita predisse l'hora della fua morte, fece rasserenar' il Cielo, & il suo corpo morto di quattro giorni buttaua grandissima, e soauissima fragranza d'odori.

8 Come vn Senatore per non dar' hopito à poueri, si vidde in visione condannato all'Inserno, e per intercessione della Madre di Dio liberato emendo la sua vita.

9 Come Martirio Monacho mentre penía portar' in ípalla vn pouero leprofo scoperse che era Christo Signor Nostro,e to porto all'hospitio.

to Come vna deuota e pia Donna riceuendo vn pouero leprofo in cafa sua, ritrono esser Christo Signor Nostro. 25 I

prima à S. Francesco, & doppo à tutti i suoi Frati che andauano DE CAPITOLI.

dauano in Spagna, al fine di sua vita su fatto degno di 16. coppie d'Angeli informa di quei buoni Religiosi, quali gli secero l'ossitio sunerale.

12 Come per essere li Cittadini di Bertinoro dediti alla santa hospitalità, il Signore daua loro abondantemente ogni

bene, e frutti della terra.

23 Come ad vn certo pio Romano, quale haueua confumata gran parte delle sue facoltà per vso della santa hospitalità, il Signore con singolar maniera rese il centuplo in questa vita, e poscia la vita eterna:

vn'altro religiosissimo Vescouo alloggiato appresso di se vn'altro religiosissimo Vescouo, & non hauendo che dargli da mangiare, il Signore lo providde miracolosamente conforme alle sue preghiere.

come due Religiosi di S. Francesco facendo viaggio, s'incontrorno in certi ladroni, da' quali essendo alloggiati, con la diuina gratia gli ridussero à santa vita:

#### LIBRO SESTO.

Del vestir' i poneri ignudi.

OME si deuono vestir' i poueri ignudi, & altri mise-

Come Christo Nostro Signore apparue à S. Catherina di Siena in forma di pouero pelegrino, e chiedendoli da vestirsi, ella si cauò vne veste d'adosso, & gliela diede. Peril che la seguente notte il medesimo Christo stando lei in oratione, visibilmente gli apparue mostrandogli la detta veste tutta risplendente, e piena di pretiose gioie, e gli concesse altre gratie. 276

3 Come il Conte Teobaldo andando per viaggio di mezzo inuerno s'incontrò in vn pouero nudo, dal quale gli furono dimandati li panni che haueua in dosso, & come si conobbe quello essere Christo Signor Nostro. 278

4 Come S. Serapione Abbate dono il fuo mantello, e tonica per amor di Christo, & vn'altra volta vendette il libro de gl'Euangeli, il cui prezzo diede à poueri: & essendogli dimandata da vna Vedoua limosina, per non hauer'altro

diede

#### INDICE

diede se stesso de vendesse à gl'Insedess, quasi con la sua santa conversatione sece in breue diventar Christiani.

5 Come essendo à S. Martino Vescouo dimandata da vn pouero vna veste, spogliò se stesso, e gliela diede. & come doppo quel fatto celebrando eglirla Messa, il popolo vidde intorno al suo capo & collo vn marauiglioso splendore che illuminaua tutti gl'assanti.

Come hauendo S. Antonino Arciuescouo di Fiorenza dato ad vn pouero il mantello che portaua indosso, subito per la diuina providenza gliene si reso vn'altro senza sapere da chi.

7 Come S. Bonifatio nella fua tenera età folcua ben fpeffo ritornare à casa senza panni in dosso per hauerli dati à poueri, ancor che dalla madre gli susse vietato: e come vna volta la madre accorgendosi che il Santo haucu dato tutto il grano à poueri, cominciò à gridare, & il grano moltiplicò per l'orationi del Santo.

8 Come S. Elilabetta figliuola del Rè d'Vngaria hauendo dato vna soprauesta ad vn pouero, e dimandata dal marito che cosa hauesse satto di quella; glie la mostrò col dito, & il marito con gl'altri miracolosamente la vidde appesa ad vna stanga.

9 Come Pietro riscuotitor di Gabella, hauendo data per amor di Dio ad vn pouero marinaro la miglior veste ch'hauesse, di llà poco la vidde che si vendeua. Perilche ritornò à casa piangendo, & essendo addormentato, gli apparue vn'huomo bello come il Sole vestiro di quella... 292

### LIBRO SETTIMO.

Cap. Del visitar' e consolar' i poueri infermi .

OME si deuono visitare, consolar' & aiutare li poueri infermi.

2 Come vn Discepolo seruendo al suo Padre spirituale infermo, su tentato di lasciar l'impresa; ma per vincere se stesso, gli lauaua le piaghe conseruando l'acqua per perla.

Per li

#### DE CAPITOLI.

Per il cui atto di perfettione il Signore mutò quella puzzolete acqua in cristallina, e guari l'infermo Monaco. 3 1 1
3 Come Alquirino Monaco di Chiaraualle di singolar virtù, e peritissimo della medicina, amatissimo da laici, i quali fugiua seruendo à suoi Monachi infermi con diligenza; perciò dalla diuina gratia era ben spesso fauorito; e nel fine di sua vita Christo Nostro Signore gli apparue mostrandogli le sue santissimo piaghe, & annuntiandoli che gli erano rimessi li peccati per hauere quelle più volte baciate per suo amore, & curate.

4 Come Teodoro Monaco trauagliato da dolor di capo, pre-

de Gome Teodoro Monaco trauagliato da dolor di capo, pregò l'Abbate Pacomio, che voleffe orar per lui; Et il Santo Abbate lo confolò dicendoli che s'vniffe con il divinvolere, perche il Signore non gli hauerebbe mai mancato conforme al fuo bifogno.

5 Come vna Signora di fanta vita essendo per diuina permissione incorsa in vna infermita, e condotta à tale che si rese compassioneuole ad ogn'vno, ella di ciò si rideua, &
la cagione del suo riso, & allegrezza palesò ad vn Vescouo.

6 Come vna Donzella di patria Spoletina dedita alle pompe, evanità di questo mondo, incorsa per diuina permissione in vn'infermità, ostinata, e disperata ne morì.

7 Come Eulogio Alessandrino conduste à casa sua vn stroppio, quale hauendo servito quindici anni, lo stroppio diuenne per diabolica instigatione insopportabile. Laonde Eulogio lo condusse à S. Antonio Abbate; alla cui presenza arrivati, il Santo gli amonì. Siche rappacificati à casa se ne tornorono, & poco doppo con buon fine terminorno la vita loro.

8 Come S. Teodofio Cenobiarca con fingolar carità accarezzaua, & gouernaua li poueri feriti. 327

9 Come Apollonio rinuntiati li negotij attese nel monte di Nitria à visitare, & aiutare con le sue proprie fatiche li poueri infermi, e doppo se ne morì con opinione di santità.

10 Come vn fanto Padre per non hauer' hauuto chi lo seruisse

a 2 in vna

#### INDICE

in vna sua infermità, su per alcuni giorni seruito dats' Angelo del Signore, & doppo venuti certi fratelli dalla solitudine, l'Angelo si parti, & il beato vecchio volò al Cielo.

TI Come essendo dimandato ad vn santo Padre, qual cosa susse di più merito: il seruir gl'infermi, ò il digiuno? rispose esser di maggior merito il seruir gl'infermi.

#### LIBRO OTTAVO.

Cap. Dell'aiutar' & visitar' i poueri incarcerati,

OME si deuono visitare, consolare, & aiutare li poueri carcerati, e cattiui.

2 Come Mosco Mercante souueni vna donna, acciò potesse liberar' il suo marito, che staua prigione per debito: e come essendo doppo egli stesso carcerato per alcune accuse false con pericolo della vita, per intercessione di quelladonna su liberato, e restituito nel primiero stato.

3 Come hauendo S. Casilda il seno pieno di pane per souuenire con esso li schiaui Christiani, miracolosamente si conuerti in fiori.

#### LIBRO NONO.

Cap. Del dare sepoltura à i morti.

OME si deuono sepelir' i morti.

Come Sant' Vgo Vescouo di Linconia era deditissimo all'opere di pietà, ma in particolare nel dare sepoltura à poueri desonti, li quali sepelina con singolar diligenza, e carità.

3 Come San Malachia Vescouo d'Ibernia era deditissimo all'opere di misericordia, e principalmente al sepelir'i morti, à ancorche da sua sorella susse ripreso più volte per cotal santa operatione, quella faceua co singolar carità. 365

4 Come Sant' Vgo Vescouo di Linconia diede sepoltura ad vn cadauero puzzolente, & addimandato se in tal'atto hauesse sentito setore; rispose non solo non l'hauer sentito, ma che era loro imaginatione. Perilche su tenuto in gran veneratione.

Come

DE CAPITOLI.

Come Sant'Vgo Vescouo di Linconia hauuto nuoua della, morte d'un suo persecutore, andò in tretta à procurargii honorata sepoltura, ancorche susse minacciato d'insidie per la strada. Il che compito se ne tornò à casa consolato.

#### LIBRO DECIMO.

Cap Dell'auaritia.

1 D Elli danni incredibili dell'auaritia.
2 D Come il B. Antonio da San Germano dell'ordine di San Domenico vidde portar'in corpo & anima all'Inferno vn'vfurario: & come volendo i fuoi figliuoli celare fi giufto giuditio di Dio, il Beato lo palesò con gran terrore di effi.

3 Come vn certo Víuraro non potendo effer indotto dal fuo Confessore alla total restitutione, venuto poi à morte volfe con vn sacchetto di denari esser sepelito; Alquale doppo su visto che li Demoni gettauano quel denaro liquesat-

to e ben'infocato giù per la gola.

4 Come essendo venuto à morte vn certo Vsuraro, pregò la moglie che con vna borsa à canto piena di denari al suo corpo sacesse dar sepostura. Il che satto, surono nella sepostura veduti due Demoni in forma di rospi, vno de quali era nella bocca del morto che cauaua li denari dalla borsa sa porgendogli all'altro che nel petto staua, e gli cacciaua nel cuore quasi dicendo: Con questi denari noi fariare mo il tuo cuore insatiabile.

5 Come Sant' Antonio di Padoua in vn Sermone funerale di vn certo Viuraro disse à parenti di quello, che andassero al scrigno de'denari, doue trouarebbono il cuore del mifero morto; li quali andati videro in mezzo della moneta il cuore dell'infelice vsuraro conforme à quanto il Santo haueua detto.

6 Come vn certo Ricco auariffimo cafcato infermo, per non fpendere si fece portar'all'hospedale, recando seco vna certa somma di denari, e conoscendo douer morire gli rin cresceua lasciarli. Onde si ritosse mangiarseli, e su da essi

|     | INDICE                                                  |         |
|-----|---------------------------------------------------------|---------|
|     | mileramente suffogato.                                  | 39      |
| 7   | Come essendo vn certo misero & ostinato vsuraro se      | praue   |
| ,   | nuto da vna repentina e mortal'infermità gli arriue     | orno i  |
|     | camera d'intorno al suo lettto due Demoni in forn       | na di c |
| 1.  | ¿ ni,li quali esso veggedo miseramete finl li suoi gior | ni. 30  |
| 8   | Come vn certo publico vsuraro entrando in vna           | Chief   |
|     | fu la porta della quale era scolpito vn'auaro che p     |         |
|     | vn facco di moneta adosso; l'imagine di quello s        |         |
| e · | miracolpsamente dal muro, e cascando adosso all'i       |         |
|     | viuraro l'vecise miseramente.                           | 39      |
|     | Come vn'auarissimo Riccone con gridi e pianti perc      | he nor  |
| ,   | potena portar seco la robba tanto da lui amata          | víci d  |
|     | questa vita.                                            | 400     |
| 10  | Come vn certo Parocho auaro per vn Cauallo s'ad         |         |
| ,   | peccati d'vn peccatore, quale perciò morì con spe       |         |
|     | di salute: E l'inselice Curato su visto dal popolo in   |         |
|     | & anima esser rapito da Demoni.                         | 40      |
| 11  | A 1776 " 11 A: 1 A 4 11 1A                              |         |
| 8.  | suo figliuolo era essortato, e lui per scherno con v    | n'altro |
|     | suo figliuolo di quello si rideua. E perciò il buon si  |         |
| •   | fuggedo la loro conuersatione si ritirò in vn'eremo     | e do    |
|     | po esser'il padre & il fratello merti gli vidde in vi   | lione   |
|     | nell'Inferno tormentati.                                | 400     |
| 12  | Come vn'Vsuraro lasciò vn ricco legato ad vn mona       |         |
| • • | & l'Abbate del monafterio sece restituire la qua        |         |
|     | detto legato à parenti del morto, acciò si rendesse     |         |
|     | doueua. Ilche fù di fingolar'essempio alla Città.       | 409     |
| 12  | Come vn'huomo pouero per viura diuenne ricco,&          | perci   |
| - ) | fu visto in visione da vn Santo nell'inferno con al     | tri fuo |
|     | descendenti.                                            | 41      |
| 7.4 | Come da' Spiriti maligni sù concitata vna tempesta      |         |
| **  | uina permissione con gran danno del paese,& dife        | a la vi |
|     | gna di vn certo vsuraro per maggior sua pena nell       | altra   |
|     | vita                                                    | 41      |
| 15  |                                                         |         |
| - > | cuore de'Prencipi radicato il vitio dell'auaritia d     |         |
|     | era perl'Italia ogni male introdotto.                   | 41.     |
|     | era her y remin offer symptement and and                | T *     |

IN-

## INDEX LOCORVM

### SACRAE SCRIPTVRAE,

### QVAE IN HOC OPERE CITANTUR,

ET EX PARTE EXPLICANTUR;

Dispositus iuxta Librorum , & Capitum ordinem , qui in Biblijs facris cernitur .

| Cap.              | EXI                        | LIBRO                                                     | GENE                            | SEOS.                     |                             |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 7                 | Cumqu                      | IO: Num cust<br>se transissent sept<br>terram,&c.vsq      | em dies, aqu                    | a diluuij inun            |                             |
| HOP               | ruit Domin<br>e diei: &c.  | sus Abraba fede<br>Ofque ad: Ideirec<br>ni gratiam in oci | nti in ostio ta<br>enim declina | bernaculi sui in<br>Ais . | 122                         |
| 19 Igitus         | r Dominus<br>teret .       | pluit super Sodo                                          | mam, Oc. v                      | sque ad: Gum              | nim sub-                    |
| 23 Sipla          |                            | estra et sepelian                                         | n mortuum m                     | neum,&c. vsqua            | 25.26<br>ad: Ha-<br>354.369 |
| 18 Sifue<br>lo, e | rit Deus m<br>b- dederit n | ecum , & custo<br>iibi panem ad v                         | e scendum, o                    | vestimentum ad            | induen-                     |
| 40 Mem            | ento mei ci<br>ister       | um bent tibi fuei                                         | it, Oc. ofqu                    | e ad : Videns pi          | Horum                       |
| 43 Sipac          | ifici estis,<br>uibus onus | frater vester on                                          | us ligetur in c                 | arcere . Oc. v            | _                           |
|                   |                            | 11 100 17                                                 | o Exodi                         |                           | 345<br>-q: 12               |
| Cap.              |                            | 7:00. 20                                                  |                                 |                           | F. R. L.                    |
| 14 C              | ad finem co                | Bextendisset M<br>pitis .                                 | oyjes manum                     | contramare.               | rc. vsque                   |
| 20 Non            | concupifces                | domum proxim                                              | itui.                           |                           | 271                         |
| 23 Non            | accipies mu<br>a iustorum  | nera, qua etia:                                           | m excesant pr                   | udentes , & Su            | buertunt                    |

## Index locorum Sacræ Scriptnræ,

| Cap.                                                  | Ex Leuitico                                                                                                                                        |                              | 38                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Can in the same                                       | Ex Deuteronom                                                                                                                                      | io.                          |                                 |
| 14 Anno ter<br>15 Pracipio tibi, v<br>16 Munera excas | mat peregrinum :<br>tio feparabis aliam decimam;<br>nt aperias manŭ fratri tuo eg<br>cant oculos fapientum, or mu<br>si transfert terminos proximi | eno,& paupe                  | 11.43.191.193                   |
| Cap.                                                  | Ex Libro Iofue                                                                                                                                     |                              |                                 |
| SOLAR                                                 | abab meretrix viuat cum vn<br>landit enim nuncios , quos di<br>itur afcenderunt quinque reg                                                        | reximus.                     | . 210                           |
| Çap.                                                  | Ex Libro 2. Regu                                                                                                                                   | ım.                          | 10 1                            |
| . 2 D ENEDIO                                          | CTI vos à Domino, qui fecif<br>: Sed & ego                                                                                                         | lis misericord               | iam banc, &c.<br>356.363        |
| Cap.                                                  | Ex Libro Terti                                                                                                                                     | ο.                           |                                 |
| 17 TIVITO                                             | ominus Deus tuus , quia non<br>s eapere posest farina in bydr                                                                                      | habeo panem<br>ia, O paululu | nifi quantum<br>m olei in leĉy- |
| Cap.                                                  | Ex Libro Quart                                                                                                                                     | о.                           |                                 |
| 17 A DDVX                                             | IT autem Rex Assyriorum<br>quaque Gens.                                                                                                            | n de Babylone                | ,&c.vsque ad:                   |
| Cap.                                                  | Ex Libro Tobia                                                                                                                                     | æ.                           | \$ 9 A                          |
| OVM ca<br>que effet<br>Pergebat ergo<br>dabat eis.    | adomnes, qui erant in cap                                                                                                                          | Contract Contract            | 337                             |
|                                                       | iepergebat, &c.                                                                                                                                    | . 5/0%                       | 59:139.140                      |
| 4 1.5                                                 | 1)                                                                                                                                                 |                              | Cum                             |

|   | Quæ in hocopere citantur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 2 Cum vero Sol occubuisset, &c. vsque ad: Contigit autem. 4 Ex substantia tuasac eleemosynam. &c. Noli auertere faciem tuam ab vollo paupere: ita enimistet, auertatur facies Domini. Quomodo potueris, ita esto misericors. Si multie tibi suerit, a tribue: se esiguit tibi fuerit, etiam exiguum libenter impertin Eleemosyna a morte liberat, & non patietur animam irei pag. Fiducia magna erit coram summo Deo eleemosyna omnibus eam. Panem tuum cum esirientibus, & egenis comede. De vestimentis tuis nudos tege. 12 Bona est oratio cum ieiunio, & eleemosyna &c. Eleemosyna amorte liberat, & ipsa est qua purgat peccat. | 50.88.193<br>bundanter<br>istude. 47,<br>stenebras.<br>58.122.195<br>facientibus<br>195,<br>191<br>271,<br>58.84.115. |
|   | inuenire misericordiam, & vitam eternam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68.84.195                                                                                                             |
|   | Cap. Ex Libro Iob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
| į | TO MINVS dedit, Dominus abstulit: situt Domino platitum est. situ monen Domini benedictum.  4 Visitus speciem tuam non peccabis.  12 Déridetar iusti simplicitas.  13 Spiritus meus attenuabitur, dies mei breuiabuntur, & sola peressepulchrum.  19 Octelus sui caco, & pesclaudo: pater eram pauperum.  31 Si despexi pereuntem, ed quod non babuerit indumentum, ad: Semper enim.  10 evelleribus ouium mearum calesatus est.  12 Foris non mansit peregrinut, assium meum viatori patuit 230.314.  30 Terram vingula sodit.  12 De longe oculi eius prospiciunt.                                                                 | 307<br>312<br>103<br>103<br>104<br>70<br>230.314<br>&c. v[que<br>272<br>30.272.314                                    |
|   | Pfal. Ex Libro Pfalmorum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |
|   | 2 VI babitat in calis, irridebit eos. Regescos in virga ferrea, & tanquă vas figuli confring 5 Mane exaudies vocem meam: mane aftabo tibi, & videbo : 14 Dominie quis babitabit in tabernaculo tuo? aut quis requiese fanslo tuo? Qui ingreditur sine macula, & operatur iussi 15 Multiplicate sunt instrmitates corum: possea accelerauera 16 Sub vmbra alarum tuarum protege me. 23 Domini ess terra, & qui babitant in ea. 33 Vultus aute Domini super sacientes mala, vt perdat de terra                                                                                                                                         | 129 et in monte tiam. 324 nt. 298 299                                                                                 |
|   | corum. Mors peccatoru pessima, & qui oderunt iustu delin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |

| Index locorum Sacræ Scripturæ |  |
|-------------------------------|--|

|            | Index recording cuerto                                          |                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 36         | Iunior fui , etenim senui: & non vidi iustum derelictum,nee     | emen eius              |
|            | quarens panem . Tota die miseretur , & commodat , & seme        | n illius in            |
|            | · benedictione erit.                                            | 125.175                |
| 19         | Ego autem mendicus sum , & pauper : Dominus solicitus est       | mei. 40 <mark>8</mark> |
| 40         | Beatus qui intelligit super egenu & pauperem, &c. 32.67.82      | .125.314               |
| 43         | Propter te mortificamur tota die.                               | 396                    |
| 48         | Ne timueris, cum dines factus fuerit bomo, & cum multipl        | icata fue-             |
| *          | rit gloria domus cius ; quoniam cum interierit , non sumet on   | mia, ne-               |
|            | que descendet cum eo gloria eius.                               | 206                    |
| <b>7</b> I | Ecce bomo, qui non posuit Deum adiutorem suum.                  | 403                    |
| -          | Ego autem sicut oliua fructifera in domo Dei .                  | 203                    |
| 62         | Introibunt in inferiora terra.                                  | 413                    |
| 67         | Penna columba deargentata, & posteriora dorsi eius in pall      | ore auri.              |
| _          | pag.                                                            | 203                    |
| 73         | Pauper, & inops laudabunt nomen tuum.                           | . 279                  |
| 75         | Dormierunt somnum suum, & nibil inuenerunt omnes viri di        | uitiarum               |
|            | in manibus suis .                                               | 85                     |
|            | Vouete, & reddite Domino Deo vestro.                            | 171                    |
| 8 t        | Egenum, & pauperem de manu peccatoris liberate .                | 346                    |
| 88         | Misercordia, & veritas pracedent faciem tuam.                   | 263                    |
|            | Visitabo in virga iniquitates corum, & in verberibus peccata e  | orü. 300               |
| 90         | Quoniam ipse liberauit me de la queo venantium.                 | 406                    |
|            | Et à verbo aspero.                                              | 407                    |
|            | Quoniam in me sperauit, liberabo eum : protegam eum, que        | oniam co-              |
|            | gnouit nomen meum:                                              | 140                    |
| 9 I        | Quam magnificata sunt operatua Domine i nimis profunde f        | acte sunt              |
|            | cogitationes tua.                                               | 413                    |
| 95.        | Iudicabit orbem terra in aquitate, & populos in veritate sua.   | 10                     |
| 10         | Misserator, & misericors Dominus: longanimis, & multu           | m miseri-              |
|            | cors.                                                           | 203                    |
| 10         | 3 Posuisti tenebras, & facta est nox: in ipsa pertransibunt omn | es beftiæ              |
|            | filue : catuli leonum rugientes et rapiant, & querant à L       | eo escam               |
|            | fibi.                                                           | 404.405                |
| II         | Dispersit, dedit pauperibus: iustitia eius manet in saculum sac |                        |
|            | eius exaltabitur in gloria. 61.89.112.134.147.169.287           |                        |
|            | Iucundus bomo , qui miferetur , & commodat : disponet serm      | ones Juos              |
|            | in iudicio.                                                     | -67.112                |
|            | Vidi prauaricantes, & tabescebam.                               | 323                    |
|            | Ecce non dormitabit, neque dormiet, qui custodit Israel.        | 333                    |
|            | Montes in circuitu eius , & Dominus in circuitu populi sui .    | 140                    |
| 136        | Nifi Dominus custodierit ciuitatem, frustra vigilat, qui custo  | u eā.140               |
| 12         | Benedictio Domini super vos: benediximus vobis in nomine        |                        |
|            | Pag.                                                            | 2:2                    |
|            | •                                                               | Diri-                  |

Quæ in hoc opere citantur.

140 Dirigatur orasio mea sicut incensum in conspectu suo.

146 Qui producit in montibus sænum, & berbam seruituti bominum. 267

|    | Ex Libro Proverbiorum.                                                |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C  | ap.                                                                   |                |
| 3  | TTONORA Dominum de tua substantia, & de s                             | primitijs pm-  |
|    | nium frugum tuarum da ei.                                             | 163.409        |
|    | Implebuntur borrea tua.                                               | 80             |
|    | Ipse deludet illusores.                                               | 103            |
| 4  | Vias que à dextris sunt mouit Dens : peruerse sunt via , q            |                |
|    | funt.                                                                 | 53             |
|    | Ignorat quod ad vincula flultus trabatur, &c.                         | 3 7 6          |
| 1  | Alij dividunt propria, & ditiores fiunt.                              | . 168.372      |
|    | Aly rapiunt non fua, & semper in egestate sunt.                       | 372            |
|    | Qui confidit in divitijs suis corruet.                                | 372            |
| 3  | Spes, qua differtur, affligit animam.                                 | 180            |
|    | Redemptio anima viri diuitia sua.                                     | 1122           |
| 15 | Conturbat domum suam, qui sectatur auaritiam: qui au                  | 1              |
|    | nera, viuet.                                                          | 327            |
| ,  | Fæneratur Domino qui miseretur pauperis, & vicissitudi<br>reddet ei . |                |
|    | Iustus, qui ambulat in simplicitate sua, beatos post se silios        | 147.215.255    |
| LO |                                                                       |                |
|    | pag.<br>Pacere misericordiam, & iudicium, magis placet Domin          | 175            |
| 27 | Elima.                                                                |                |
|    | Qui congregat thesauros lingua mendacij, vanus, & excol               | 115            |
|    | pingetur ad laqueos mortis.                                           | •              |
|    | Qui obturat aurem suam ad clamorem pauperis, & ipse c                 | Jamahia dh     |
|    | non exaudietur.                                                       |                |
|    | Dines, & pauper obuiauerunt sibi.                                     | 115.193        |
|    | Ne erigas oculos tuos ad opes, quas non potes babere: qui             | a facione libi |
| ,  | pennas quafi aquila, & volabunt in calum .                            | 372            |
|    | Erue eos qui ducuntur ad mortem, & qui trabuntur ad                   |                |
| ,  | berare ne ceffes .                                                    | 346            |
|    | Si esurierit inimicus tuns , ciba illum : fi fitierit , da ei aq      | nam hihara     |
| 3  | prunas enim congregabis super caput eius.                             | 192            |
| 7  | Infernus, & perditio nunquam implentur : similiter &                  |                |
|    | num insatiabiles.                                                     | 372            |
| 8  | Qui festinat ditari, non erit innocens.                               | 378            |
|    | Qui declinat aures suas, ne audiat legem, oratio eius erit ex         | ecrabilis.101  |
|    | Qui dat pauperi, non indigebit: que despicit deprecantem,             | aftinebit pe-  |
|    | nuriam.                                                               | 195            |
| 0  | Sanguisuga dua sunt filia dicentes: Affer, affer.                     | 403            |
|    |                                                                       | Trui -         |

|            | Index locorum Sacræ Scripturæ,                                                                                                              |                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|            | Tria sunt insaturabilia , & quartum quod numquam dicit :                                                                                    | Sufficit .                |
|            | pag.                                                                                                                                        | 171                       |
| <u>-</u> ، | Ev Ecclefiafte                                                                                                                              | -                         |
| Ca         | VID enim proderit bomini de uniuer so labore suo, &c.                                                                                       | 377                       |
|            | Auarus non implebitur pecunia: & qui amai diuitas                                                                                           | fructum                   |
|            | non capiet ex eis.                                                                                                                          | 372<br>376                |
|            | Saturitas divitis non finit eum dormire.<br>Est & alia infirmitas pessima, quam vidi sub Sole, divitie e                                    | merunta                   |
|            | in malum domini lui: Pereuni enim in alluciione vellimu .                                                                                   | 3/%                       |
| 14         | Mitte panem tuum super transeuntes aquas : quia post tempe                                                                                  | 36                        |
|            | inuenies illum.<br>Mane semina semen tuum, & vespere ne cesset manus tua: q<br>quid magis oriatur boc ant illud: Et si virăque simul, meliu | uia nescis<br>serit. 32 ž |
| 1 2        | Cuncta, que fiunt, adducet Deus in iudicium pro omni errat<br>bonum, siue malum illud sit.                                                  | 10                        |
|            | D 711 0                                                                                                                                     | 1,                        |
| _          | Ex Libro Canticorum.                                                                                                                        |                           |
| I          | op. OLEVM effusum nomentuum.                                                                                                                | 365                       |
| ` `<br>~   | Ex Ecclesiastico.                                                                                                                           |                           |
| C:         | ip.                                                                                                                                         | au am Daa                 |
| 3          | Q VANTO magnuses, bumilia te inomnibus: & c                                                                                                 | 226                       |
|            | Igne ardente extinguit aqua, e eleemofyna resistit peccatis. co                                                                             | .121.243                  |
| и          | Cor inopis ne afflixeris, & non protrabas datum angustianti                                                                                 | 180                       |
| 7          | Libera eum qui iniuriam patitur de manu superbi .                                                                                           | 346                       |
| 6          | Inijce pedem tuum in compedes illius , &c.                                                                                                  | 297                       |
| 7          | Non te pigeat visitare infirmum                                                                                                             | 295                       |
| •          | Pauperi manum tuam porrige , vt propitiatio tua, & benedi                                                                                   | ctio tua.                 |
| ٠          | gradiatur in conspectu omnis viuentis.                                                                                                      | . 37                      |
|            | Mortuo non probibeas gratiam .                                                                                                              | 362                       |
| 9          | Quodeunque facere potest manus tua, instanter operare.                                                                                      | 47                        |
| 10         | Auaro nibil est sceletitus: nibil est iniquius quam amare pecus<br>pag.                                                                     | 372                       |
|            | Hic enim & animam suam venalem habet.                                                                                                       | 184.572                   |
|            | Vir prudens, & disciplinatus non murmurabit correptus.                                                                                      | 302                       |
| 12         | Da bono . & non receperis peccatorem : benefac bumili , &                                                                                   | ne dederss                |
|            | impio: probibe panes illi dari, ne in ipsis potentior te sit.                                                                               | 38.42                     |
| 14         | Memor esto quoniam mors non tardabit, &c.                                                                                                   | 180                       |
|            | Testamentum buius mundi morte morietur .                                                                                                    | 47                        |
| 17         | Elsemolyna viri quest fignaculum cum ipso , & gratiam bon                                                                                   | pupil-                    |

|      | Quæ in hoc opere citantur.                                             |          |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| į÷   | pupillam conseruabit : & postea resurget , & retribuet illis           | retribu- |
|      | tionem unicuique in caput ipforum.                                     | 112      |
| 18   | A mane vique ad vesperamimmutabitur tempus .                           | . 180    |
|      | Qui facit misericordiam, fæneratur proximo suo.                        | 116      |
| •    | Et in omni tempore inuenies quod tibi necessarium est .                | 116      |
|      | Propter mandatum affume pauperem, & propter inopiam ein                | s non_   |
| ٠.   | dimittas eum vacuum. 44.                                               | 116.193  |
| ε,   | Conclude eleemosynam in corde pauperis: & bac pro te exorabit ni malo. |          |
|      | Infirmitas granis fobriam facit animam.                                | 37.60    |
|      | Panis egentium vita pauperum est : qui defraudat illum, bon            | 300      |
| 34   | guinis est.                                                            |          |
|      | Oratio iufti calos penetrat.                                           | 192      |
| 3)   | Da Altissimo secundum donatum eius, quoniam retribuens est             |          |
| -    | pties tantum reddet tibi .                                             | 195      |
| 40   | Omnia, qua deterra funt, interram convertuntur.                        | 362      |
| 41   | O mors quam amara est memoria tua bomini pacem babenti in              |          |
| 7.   | tijs suis .                                                            | 399      |
|      | Ex Isaia.                                                              |          |
| Ca   | ip.                                                                    |          |
| T    | VM extenderitis manus vestras, auertam ocalos meos à v                 | obis: &  |
| ٠    | cum multiplicaueritis orationem , non exaudiam .                       | 98       |
|      | Manus enim vestra sanguine plena sunt .                                | 210      |
| . ,  | Discite benefacere: iudicate pupillo, desendite viduam.                | 98       |
| ٠.   | Si fuerint peccata vestra vt coccinum, quasi vix dealbabuntur.         | 347      |
| 3    | Popule meus, qui te beatum dicunt, ipfi te decipiunt, & viam gi        | e/Juum   |
| 1    | tuorum dissipant.                                                      | 404      |
| * Is | Dominus ad iudicium veniet cum fenibuspopuli fui, & cum p              |          |
| 1    | bus eius .                                                             | 11       |
| ٠.   | Rapina pauperis in domo vestra.                                        | 2 i 8.   |
| 5    | Vab qui coniungitis domum ad domum, & agrum agro copul                 | atis of- |
|      | que ad terminum loci: numquid babitabitis vos soli in medio            | terra?   |
|      | pag.                                                                   | 75.399.  |
|      | Propterea dilatauit infornus animam suam, & aperuit os suum            |          |
|      | villo termino : & descendent fortes eius, & sublimes, glurioj          | iq. eins |
| t =  | adeum.                                                                 | 374      |
|      | Et non videbit gloriam Domini .                                        | 407      |
| 33   | Vab qui pradaris, nonne & ipsepradaberis? cum consumman                | eris de- |
|      | prædationem deprædaberis.                                              | 374      |
|      | Posuit me sicut sagittam electam:in pheretra sua abscondit me.         | 268      |
| 58   | Frange esurienti panem tuum.                                           | 192      |
| :    | Egenos, vagosa, indue in domum tuam.                                   | 2.10     |

| Index locorum Sacræ Scriptur                                                                                    | æ,                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Cam videris uudum, operi eum.                                                                                   | - : 271           |
| Carnem tuam ne despexeris.                                                                                      | 277               |
| Tune erumpet quasi mane lumen tuum .                                                                            | 146               |
| E <sub>X</sub> Ieremia.                                                                                         |                   |
| Cap.                                                                                                            | ma . I Duashia.   |
| 6 A Minore vique ad maiorem omnes auaritia ftude                                                                |                   |
| A visque ad Sacerdotem cuncti faciunt dolum .<br>8 A minimo vsque ad maximum omnes auarisiam sequu              | ntur : à Prophe-  |
| ta vsque ad Sacerdotem cunctifaciunt mendacium.                                                                 | 378               |
| 12 Quare via impiorum prosperatur ? bene est omnibus,                                                           | qui preuarican-   |
| tur, & inique agunt?                                                                                            | 303 413           |
| Plantafli eos , & radicem miserunt : proficiunt , & fo                                                          | ciunt fructum:    |
| propees tu ori corum , & longe à renibus corum .                                                                | 413               |
| Congrega eos quafi gregem ad victimam.                                                                          | 413               |
| 15 Si separaueris preciosam à vili ; quasi os meum eris .                                                       | 233               |
| Ex Ezechiele.                                                                                                   |                   |
| Cap.                                                                                                            |                   |
| 18 TIR, fifuerit justus, & panem fuum esurienti                                                                 | dederit , & nu-   |
| dum operuerit vestimento: vita viuet, ait Don                                                                   | ninus Deus. 18t   |
| 20 Abominationes patrum corum oftende eis .                                                                     | 408               |
| 33 Nolo mortam impij, fed vt impius convertatur à via                                                           | Sta Cuestie days  |
| 34 Dispersa sunt oues mea, eo quod non effet pastor, & fa                                                       | 404               |
| rationem omnium bestiarum agri. Errauerunt greges meiin cunstismontibus, & Super                                |                   |
| terra dispersi sunt, & non erat qui requireret.                                                                 | 405               |
| Fece equiple fuver paltores requiram gregem meum                                                                | de manu eorum,    |
| & ceffare faciam eos vt vltra non pafcant gregem , ne                                                           | e pascant amplius |
| nathores femetiples                                                                                             | 1000 100          |
| 46 Et agnum eiusdem anni immaculatum faciet bolocauft                                                           | um quotidie Do-   |
| mino : semper mane faciat illud .                                                                               | . 129             |
| Cap. Ex Daniele.                                                                                                | ` .               |
|                                                                                                                 | hi dunaceata tua  |
| QVAMOBREM ren confilium meum placeat ti<br>eleemosynis redime, & iniquitates tuas miserico                      | rayspauperum:     |
| forfitan ignoscet delictis tuis .                                                                               | um sedit. 19      |
| 7 Africiebam donec throni positi sunt, & antiquus dieri<br>ludicium sedit, & libri apertisunt: Et ecce in nubib | us coli quali Fi- |
| lius bominis venichat, & vsque ad antiquum dierun                                                               | perueuit: Et de-  |
| dit ei potestatem, bonorem, & regnum.                                                                           | 10                |
| 13 Credidit eis multitudo quasi senibus, oc. osque ad: Cu                                                       |                   |
| 14 Dixitq. Angelus Domini ad Habaeuc, &c.                                                                       | 337               |
| T                                                                                                               | -                 |

### Quæ in hoc opere citantur.

| Can                                                                                               | Ex Olee.                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 10 \ Seminate 13 Adimpletisun                                                                     | unt abominabiles ficut ea qua dilexerunt.<br>vobis in iussisia .<br>t, & faturati funt : eleuarunt corfuum , & oblisi                                                                                                    | 380<br>89<br>Sunt                                          |
| Cap.                                                                                              | Ex Ioele.                                                                                                                                                                                                                | 380                                                        |
|                                                                                                   | GABO omnes gentes,& deducam eos in vallem Iofa<br>otabo cum eis ibi.                                                                                                                                                     | pbat:                                                      |
| Cap.                                                                                              | Ex Amos?                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
|                                                                                                   | de Sion rugies, & de Ierusalem dabit vocem suam.                                                                                                                                                                         | 14                                                         |
| Com                                                                                               | Ex Habacuc.                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
| Cap.                                                                                              | ui multiplicat non sua, & c.                                                                                                                                                                                             | 375                                                        |
| Con .                                                                                             | Ex Zacharia.                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| Cap.  5 E GO via vna, quan speri erit lu                                                          | leo volumen volans, &c.<br>13 die illa: Non erit lux, sed frigus, & gelu. Es} er<br>15 aest Domino, non dies , neque nox: Et in tempos<br>15 x                                                                           | 151<br>it dies<br>re ve-<br>16                             |
| Cap.                                                                                              | Ex Malachia?                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| firum fratro<br>generate<br>generate<br>aduentus ei<br>Et accedam a<br>ris, & peri<br>& pupillos, | licit Dominus exercituum: Et quispoterit cogitare<br>1s }<br>d vos in iudicio , & ero testis velox maleficis , & a.<br>uris, & qui calumniantur mereedem mereenarij, co<br>& opprimunt peregrinum, nectimuerunt me, dici | te no-<br>70<br>t diem<br>16<br>dulte-<br>iduas,<br>it Do- |
| minus exerc                                                                                       | www.                                                                                                                                                                                                                     | 18                                                         |

#### Ex Libro Secundo Machabæorum.

Cap. S EQVENTI die verit eum fuis Iudas vet corpora profiratorum tolleret, & eum parentibus poneret in sepulchris paternis. 354.367

## INDEX LOCORVM

### SACRAE SCRIPTVRAE

### EX NOVO TESTAMENTO.

| Ca  | Ex Euangelio Matthæi.                                                                                                                                   |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3   | PERMVNDABIT aream suam, & congregabit<br>suam in borreum, paleas autem comburet igni inexti<br>Beats pauperes spiritu: quoniam ipsorum est regnum selos | triticum_   |
| 5   | Beats pauperes spiritu : quoniam ipsorum est regnum calos                                                                                               | um. 69      |
|     | Beati misericordes: quoniam ipsi misericordiam consequenti                                                                                              |             |
|     | 250.257.267.268.                                                                                                                                        |             |
|     | Luceat lux vestra coram bominibus, vt videant opera vest                                                                                                | ra bona, d  |
| 1   | glorificent patrem vestrum, qui in salis est.                                                                                                           |             |
|     | Beati effu cum maledixerint vobis, & perfecuti vos fuerin                                                                                               | t, O laixe  |
|     | rint omne malum aduerfum vos mentientes, propter me                                                                                                     | gauaere,    |
|     | exultate , quoniam merces veftra copiosa est in calis .<br>Nissabundauerit iustitia uestra plus quam Seribarum , &                                      | Db 344      |
| 2:5 | rum, non intrabitis in regnum calorum.                                                                                                                  | 26          |
| •   | Omnis, qui trascitur fratri suo., reus erit iudicio.                                                                                                    |             |
|     | Si offers munus tuum ad altare, o ibi recordatus fueris,                                                                                                | auia frates |
|     | tuus babet aliquid aduer sum te:relinque ibi munus tuum                                                                                                 | ante altane |
|     | & uade prius reconciliari fratri tuo , & tunc ueniens of                                                                                                | Feres munu  |
|     | taum.                                                                                                                                                   | E.          |
| 21  | Quipetit àte, da ei.                                                                                                                                    | , ,         |
| 1   | Deligite inimicos veffros .                                                                                                                             | 38.41       |
|     | Benefacite bis qui oderunt nos.                                                                                                                         | 38.331      |
|     | Orate pro persequentibus & calumniantibus uos.                                                                                                          | 43.332      |
|     | Vt sitis fily Patris uestri , qui in calis est .                                                                                                        | 332         |
| 6   | Attenditene iustitiam uestram faciatis coram bominibus , a                                                                                              | t uideamin  |
|     | ab eis .                                                                                                                                                | 57          |
|     | Cum ergo facis eleemosynam, noli tuba canere ante te.                                                                                                   | 52          |
|     | Nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua.                                                                                                           | 53          |
|     | Thefaurizate autem uobis thefauros in calo . &c.                                                                                                        | 395         |
|     | Vbi eft enim the aurus tuus, ibi eft & cor tuum.                                                                                                        | 393 395     |
| 8   | Occurrerunt et duo babentes damonia , de monumentis exe                                                                                                 | untes , sau |
|     | nimis.                                                                                                                                                  | 200.208     |
| 0   | Quicunque non receperit uos, neque audierit fermones ues                                                                                                | tros: Amen  |
|     | dico nobis: Tolerabilius erit terra Sodomorum, & Gomor                                                                                                  | rbaorum_    |
|     | in die iudicij.                                                                                                                                         | 221         |
|     | Qui recipit uos, me recipit.                                                                                                                            | 224.293     |
|     | Quicunque potum dederit uni ex minimis iftis calicem a                                                                                                  | qua frigida |

| Index locorum S.Scrip.quæ ir                                                             | ho        | cone          | re cit.       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| tantum in nomine discipuli: Amen dico vobis                                              | . MAR     | perdet m      | erceden .     |
| sansum in nomine aljapuis: Amenaico voos                                                 | , ,,,,,,, | 161 0468 111  | 192.268       |
| 11 Regnum calorum vim patitur, & violenti ra                                             | niant     | illud.        | 206           |
| Verumtamen dico vobis: Tyro, & Sydoni rem                                                | illius    | erit in       |               |
| awam vobis.                                                                              | 20        | ••••          | 9             |
| Discite à me , quia mitis sum , & bumilis cord                                           | 1.0       | nueniet       | is requiem    |
| animabus vestris.                                                                        |           |               | 101           |
| 12 Viri Niniuita surgent in iudicio cum generatio                                        | ne ista   | & cona        | lemnabunt     |
| eám.                                                                                     |           |               | 9             |
| 13 Sicut ergo colliguntur zizania, O igni combu                                          | runtu     | r. 6.6.       | 18            |
| 14 Bt accedentes discipuli eius tulerut corpus eius,                                     | Or lep    | elierun       | tillud.354    |
| 16 Filius bominis venturus est in gloria Patris [                                        | WI CHN    | n Angel       | is suis : 6º  |
| tunc reddet vnicuique secundum opera eius.                                               |           |               | 9             |
| 17 Accessit ad eum homo genibus prouolutus ante                                          | eum d     | icens . C     | 76. 379       |
| 18 Quifusceperit onum paruulum talem in nomi                                             | ne me     | o,me juj      | espit. 224    |
| Expedit ei vt suspendatur mola asinariain coll                                           | o ethi    | C aem         |               |
| profundum maris .<br>Patientiam babe in me, & omnia reddam tibi                          | . ila     | Supply States | 298           |
| 19 Si vis perfectus effe,vade, vende que habes, &                                        |           |               |               |
| bis the faurum in calo: & veni, sequere me.                                              | 37.60     | .118.17       | 8.407.408     |
| Dines difficile intrabit in regnum calornm. &                                            |           | ,             | 377           |
| Pacilius est camelum per foramen acus transis                                            | re . 44   | am diui       |               |
| re in regnum calorum.                                                                    |           |               | 40            |
| Quis ergo poterit saluus esse ?                                                          |           |               | 402           |
| Ecce nos reliquimus omnia, & fecuti fumus te                                             |           | 1000          | 408           |
| Amen dico vobis, quod vos qui secuti estis me.                                           | Gr.       |               | 178.179       |
| 20 Filius bominis non venit ministrari, sed minist                                       | rare.     | 4             | 227           |
| 22 Diliges proximum tuum sicut teipsum                                                   | 411.7     | ii.           | 38            |
| 24 Erit tunc tribulatio magna, qualis non fuit al                                        |           | mundi         |               |
| do, neque fiet Con la                                | CL.       |               | 21.28         |
| De die autem illa, & hora nemo scit .<br>25 Gum autem venerit Filius hominis in maiesta. | G. C. A.  | 2000          |               |
| Et statuet oues quidem à dentris suis ; bados as                                         |           |               |               |
| Venite benedicti Patris mei, possidete paratum                                           | uahit s   | eanuni.       | e constitu-   |
|                                                                                          |           |               | 0.234.285     |
| TO                                                                                       |           |               | 2.190.191     |
| Sitiui, & dedistis mibi bibere.                                                          | 1.        |               | 0 191         |
| Hospes eram, & collegistis me. 19                                                        | 1.221     |               | 4.235.252     |
| Nudus eram, & cooperuistis me                                                            |           |               | 1.278.285     |
| Infirmus, & visitastisme.                                                                |           |               | 191.237       |
| In carcere eram , & venisiis adme.                                                       |           | 7             | 191           |
| Amen dico vobis quamdiu fecistis uni ex bis mi                                           | nimis     | meis, m       | ibi feçistis. |
| 45.93.158.160.162.224.235.293.306.352.                                                   |           | 7             | Dic.          |
| ▼.4                                                                                      |           |               | Difce-        |

| index locorum Sacræ Script                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | uræ 🖓 📑                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Discedite à me maledichi inignem aternum, qui par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | atus el Diabala de      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 223.301                 |
| Angelis eius .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 223.238.217             |
| Hospes eram, & non collegistis me.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 280                     |
| Nudus, & non cooperuissis me.<br>Quamdiu non fecistis vni de minoribus bis, nec mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280                     |
| 6 Hos est corpus meum .<br>Amodo videbitis Filium bominis sedentem à dextris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| nientemin nubibus cali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 14                    |
| Quid vultis mibi dare, & ego eum vobistradam?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 241.401                 |
| 7 Et accepto corpore, loseph inuoluitillud in sindone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | munda, &c. 354.355      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                       |
| Ex Euangelio Marci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 3. T'exeunti ei de naui statim occurrit de monu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mentic homo in foiri-   |
| tu immundo, qui domicilium habebat in mon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | umětic crc. 200. 298    |
| 8 Cum turba multa effet, nec baberent quod mandu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | carent, oc. 194         |
| 9 Quisquis enim potum dederit vobis calicem aquat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | antu in nomine meo.     |
| quia Christi estis : amen dico vobis, non perdet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mercedem luam. 263      |
| Bonum est ei magis si circumdaretur mola asinario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a collo eius de in ma-  |
| re mitteretur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 405                     |
| o Facilius est camelum per foramen acus transire,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | uam divitem intrare     |
| inregnum Dei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 403                   |
| Es quis potest saluus fieri ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 402                     |
| 12 Diliges proximum tuum tanquam teipsum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 38                    |
| 4 Bonum opus operata est in me : prauenit ungere c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | orpusmeum in sepul-     |
| turam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 356                     |
| Hoc est corpusmeum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 280                     |
| Et cum cognouisset à Centurione, &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 355                     |
| The state of the s | 7                       |
| Ex Euangelio Lucæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| cap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| I TISITAVIT nos oriens cae alto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 295                     |
| 3 V Qui babet duas tunicas, det non babenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 271                     |
| Et qui babet escas , similiter faciat .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 191.271                 |
| 6 Diligite inimicos veftros .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 38:41                 |
| Benefacite bis qui oderunt vos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38.332                  |
| Orate pro calumniantibus vos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43-332                  |
| Omni petenti te tribue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37.42.283               |
| Estate misericordes , sicut & Pater vester miseric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ors eft . Dimittite , O |
| dimittemini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 239.260.203.233         |
| Date, & dabitur vobis .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 240                     |
| Mensuram bonam , & confertam , & congitatat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n, Superefficentem      |
| dabunt in finum vellrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |

|     | Quæ in hoc opere citantur.                                                                                                 |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | Et eum egressus est ad terram , occurrit illi vir quidam ,                                                                 | aui habehat      |
| 8   | Et eum egressus este au terrant, uttarte in cu faine,                                                                      | 390.398          |
|     | demonium, &c.                                                                                                              | 38               |
| 0   | Diliges proximam tuum ficut teipfum .                                                                                      | rondemna-        |
|     | Viri Niniuita surgent in iudicio cum generatione bac, &                                                                    | O TO TO TO TO TO |
| •   | buntillam.                                                                                                                 | , 9              |
|     | Quod superest date eleemosynam .                                                                                           | 34               |
|     | Date eleemofynam , & ecce omnia munda funt vobit .                                                                         | 44.59.244        |
| 2   | Vendite que possibletis, & date eleemosynam : Factte volis s<br>non veterascunt : thesaurum non desicientem in calis : quò | fur non_         |
|     | appropiat, nequetines corrumpit.                                                                                           | 281              |
|     | Sint lumbi vestri pracincti, & lucerna ardentes in manie                                                                   | bus veftris .    |
| -   | pag.                                                                                                                       | \$6.57.58        |
| 14  | Cum facis conuiuium, voca pauperes, debiles, claudos,                                                                      | breacos: b       |
| . 7 | beatus eris , quia non babent retribuere tibi : retribuetur                                                                | enim tibi in     |
|     | resurrectione instorum.                                                                                                    | 137              |
| . 1 | Bt ecce bomo quidam bydropicus erat ante illum .                                                                           |                  |
| * 6 | Facite vobis amicos de mammona iniquitatis , ot cum defece                                                                 | ritis . reci-    |
| 20  | piant vos in aterna tabernacula                                                                                            | 22.169.415       |
|     | Si in alieno sideles non fuistis.                                                                                          | 206              |
|     | Homo quidam erat dines, qui induebatur purpura, & byfo.                                                                    | Oc. 193          |
|     | Mortuus eft dines , & sepultus est in inferno .                                                                            | 206.378          |
|     | Mitte Lazarum vt intingat extremum digiti sui in aquam,                                                                    |                  |
|     | ret linguam meam .                                                                                                         | 35\$             |
|     | Recordare quia recepisti bona in vita tua.                                                                                 | 206              |
|     | Rogo ergo te Pater, vt mittas eum in domum potris mei :                                                                    |                  |
|     | quinque fratres, ot testetur illis, ne & ipsi veniant in bu                                                                | ne locum »       |
| 55  | tormentorum.                                                                                                               | 34.35            |
|     | Ieiuno bis in sabbato : decimas do omnium e qua possideo.                                                                  | 267              |
| - 3 | Pacilius est camelum per foramen acus transire, quam di ui:                                                                |                  |
|     | in regnum Dei.                                                                                                             | 403              |
|     | Et quis potest saluus fieri?                                                                                               | 402              |
|     | To dues harele larens lieres                                                                                               | 402              |

19 Stans autem Zacchaus dixit: Ecce dimidium bonorum meorum, Domit-1 In patientia veftra poffidebitis animas vellras. Erunt signain Sole, & Luna, & Stellis, &c. . 18 23 Hoceft corpus meum . 280

23 Domine memento mei cum veneris in regnum tuum . 345 Amen dico tibi : Hodie mecum eris in Paradifo. 345 Et ecce vir nomine Ioseph, qui erat decurio, Oc, 355.366

# Index locorum Sacræ Scripturæ,

|      | Ex Euangelio Ioannis.                                                                                                 | - 30 - 10             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|      | VENIT bora, in qua omnes qui in monumentis sunt,<br>uocem Filij Dei, &c.                                              | audient               |
| 11   | Collegerunt autem Pontifices , & Pharifai Concilium , &c.                                                             | 378                   |
| 8.4. | Si denittimus cam fic, venient Romani, & tollent nostrum<br>gentem.                                                   | 373.378               |
|      | Exemplum enim dedi uobis, ut quemadmodum ego feci, ita e                                                              | 273                   |
| 15   | Sine me nibil potestis sacere.<br>Venit ergo, & tulit corpus lesu, &c.                                                | 356                   |
| 1    | Ex Actibus Apostolorum.                                                                                               | eron in Tag           |
| Ca   | D                                                                                                                     |                       |
|      | ON est uestrum nosse tempora, uel momenta, qua Pa<br>in sua potestate.                                                | ter pojuit            |
| 2    | Hic lesus, qui assumptusest à nobis incalum, sic neniet, que dum nidistisseum euntem in calum.                        | madmo-<br>14          |
| . 3  | Argentum, & aueum non eft mihi : quod autem babeo , boc to                                                            | ibi da: In            |
| } .  | nomine Islu Christi Nazareni surge, & ambula .<br>In Ioppeautem fust quadam discipula nomini Tabitha,&c.              | 61,145                |
|      | Vir autem quidam erat in Cafarea nomine Cornelius, &c.                                                                | 60.146                |
| 1    | Corneli orationes tua, & eleemosynatua ascenderunt in m<br>in conspectu Doi, &c.                                      | 158.255               |
| 22   | Occidit autem Issobum fratrem Ioannisgladio. Videns auter<br>placeret Iudzis, & c.                                    | n quia                |
| 30   | Omnia ostendi uobis, quoniam sic kaborantes oportet suscip<br>mos, ac meminisse uerbi Domini Iesu, quoniam ipse dixis | ere infir-<br>Beatius |
|      | estmagis dare, quam accipere.                                                                                         | 314                   |
| Ċ    | ep. Ex Epistola ad Romanos.                                                                                           | 4.54 · 18             |
| 6    | OVI emm mortuus est; iustificatus est à peccato. Non ergo regnes peccatum in uestro mertali corpore.                  | 209 210               |
|      | Sed neque exhibeatis membra uestra arma iniquitatis peccate maiustità Deo.                                            | , fed ar-             |
|      | Tanquam ex mortuis uiuentes .                                                                                         | 210                   |
|      | Corpus quidem mortuum est propter peccatum; Spiritus ne<br>propter iustificationem.                                   | 209                   |
|      | Quis nos separabit à sbaritate Christi? &c.                                                                           | 396                   |
| 11   | Exhibeatis corpora uestra hostiam unuentem, sanctain, Desp<br>rationabile obsequium uestrum.                          | lacentem,             |
|      | Necessitatibus Sanctorum communicantes.                                                                               | Hofein                |

| Quæ in hoc opere citantur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hospitalitatem sectantes . 225.250.254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -  |
| Gaudere cum gaudentibus, flere cum flentibus. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Si esurierit inimicus tuus, ciba illum : si sitit, potum da illiboc enim sa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| ciens carbones ignis congeres super caput eius . 38.46:191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,  |
| 15 Suscipite inuicem , sicut & Christus suscepit vos. 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | į  |
| Placuit enim eis, & debitores sunt eorum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -  |
| Ex Enistela prima ad Carinchiae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Cap. Ex Epistola prima ad Corinthios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 3 TIES enim Domini declarabit, quia in igne reuelabitur: & vniuf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 3 DIES enim Domini declarabit, quia in igne reuelabitur & uniuf-<br>cuiufque opus quale fit, ignis probabit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | į. |
| 40 11 Imstatores mei eftote fratres, ficut Dego Chrifti. 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i  |
| 6 Auari regnum Dei non possidebunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ì  |
| 11 Hoc est corpus meum. 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,  |
| 15 In momento, in ictu oculi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,  |
| 16 Cum autem prafens fuero , quos probaueritisper epifiolas, bos mittam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,  |
| perferre gratiam vestram in Ierusalem . 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| Ev Enifolo Coundand Cominghias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t  |
| Cap. Ex Epiltola lecunda ad Corinthios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| ABEMVS autem the sarum situ in vasisficulibus. 192.193.297  Scimus enim quoniam si terrestrii domus nostra buius babitation in dissoluture, quod adsseationem ex Deo babemus domum non manastation, aeternam in ealis.  Omnes enim nos manifestari oportet ante Tribunal Christi, vi referat vinus quisque propria corporis; prout pessi, sinu bonum, sue malum, 9  Quoniam propter vos egenus sactus est, cum estet diues.  In boc tempore vestra abundantia illorum inopiam suppleat, vi & illorum abundantia vestra inopia sis supplementum.  162.309  Hoc autem dico: Qui parcè seminas, parcè d'imetet.  Ynusqui que prout destinamis in corde suo non ex tristitia, aut ex necessitate, dec.  Hilarem enim datorem disgra Deut.  Qui autem administrat semen seminanti: de panem admandurandum prathabit, de multiplicabit semen vestrum, de augebis incrementatifugum iustitia vestra.  Libenter gloriabor in infirmitatibus metr, vi inhabitet in me virtuu Christi.  Propter quod placeo mibi in infirmitatibus meir, in contumely, m necessitation, in persequutionibus, in angustis pro Christo, dec. 297.318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Construction of the control of the c | £. |
| ranopalite afequiam perform. To the thorough the medical control of the thorough the three three controls.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |

# Index locorum Sacræ Scripturæ,

|        |                                                                                                                                                                                        | - 3             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Cap.   | Ex Epistola ad Galatas.                                                                                                                                                                | 3 ***           |
| 3      | ARO concupiscit aduer sus spiritum.<br>Non essiciamini inanis gloria cupidi.                                                                                                           | 300             |
| 1      | Non efficiamini inanis gloria cupidi.                                                                                                                                                  | - 52            |
| 6 Bon  | num autem facientes non aesissamus: sempor e emm juo                                                                                                                                   | metemus nom     |
| tie de | ficientes.                                                                                                                                                                             | 257             |
| Erg    | go dum tempus habemus, operemur bonum ad omnes , :<br>m ad domessicos fidei .                                                                                                          | 47              |
| 201    |                                                                                                                                                                                        |                 |
| Cap.   | Ex Epistola ad Ephesios.                                                                                                                                                               | 0.4             |
| ST     | MITATORES estote Dei.<br>Auarus, quod est Idolorum seruitus.                                                                                                                           | 332             |
| 1      | Auarus, quod est Idolorum seruitus.                                                                                                                                                    | 205.381         |
| •      | Ex Epistola ad Philippenses.                                                                                                                                                           |                 |
| 4 F    | AEC cogitate que didiciftis, & accepiftis, & audifi<br>in me: bac agite,& Deus pacis erit vobifcum.                                                                                    | is,& vidiftis   |
| Can    | Ex Epistola ad Colossenses.                                                                                                                                                            | ,               |
| 3 A    | VARITIAM, qua est simulaceorum seruitus.<br>Induite vos sicut electi Dei viscera misericordia.                                                                                         | 205             |
| 1      | Ex Epistola prima ad Thessalonice                                                                                                                                                      | -               |
| Cap.   |                                                                                                                                                                                        | 12              |
| 71     | OC enim vobis dicinus in verbo Domini, &c. Detemporibus autem, & momentis fratres non ind amus vobis :ipfienim diligenter feitis, quia dies Domin offe, ita venict. rripite inquietos. | igetis ot feri- |
| 1.     |                                                                                                                                                                                        | _               |
| Cap.   | Ex Epistola prima ad Timotheu                                                                                                                                                          | 210             |
| 2 T    | EVANTES puras manus fine ira, & difceptatione.<br>i Si quis autem suorum, & maxime dome sicorum cu                                                                                     |                 |
| 5 1    | et , fidem negauit , & est infideli deterior .                                                                                                                                         | 39              |
| & Ni   | ibilintulimus in bunc mundum:baud dubium quod nec                                                                                                                                      | auferre quid    |
| E      | ofference.                                                                                                                                                                             | . 303           |
| 1 27   | shoutes nutem simenta, er quibus tegamur, bis content                                                                                                                                  | ifumus. 205     |
| N      | am qui volunt diuites fieri , incidunt in tentationem ,                                                                                                                                | 398.40%         |
| d      | liaboli, & c.<br>adix enimomnium malorŭ est cupiditas. 184.371.378.                                                                                                                    | 281.400.414     |
| Ra     | uam quidam appetentes errauerunt à fide, & inseruer                                                                                                                                    | unt se delori-  |
| 1      | am saltie                                                                                                                                                                              | 3.10            |
| · 0.   | home Dei hec fuge lectare verd institiam, vietate                                                                                                                                      | m, fidem.397    |
| D      | iuitibus huius facult pracipe non Jublime Japere, neque                                                                                                                                | perare in in-   |
| 6      | erto diuitiarum, &c.                                                                                                                                                                   | Ex              |
| 2 1    |                                                                                                                                                                                        |                 |

#### One in hoc opere citantur Ex Epistola ad Hebræos. IDB Rahab meretrix non perijt cum incredulis, excipiens exploratores cum pace . 12 Quem enim diligit Dominus , caftigat: flagellat autem omnem filium , quem recipit , 13 Hospitalitatem nolite oblivisci , per hanc enim placuerunt quidam, Angelis bafpitio receptis. Mementote vinftorum tanquam simul vinchi . 336 Ex Epistola Catholica Iacobi Apostoli. ELIGIO munda, & immaculata apud Deum, & Patrem\_ bac est: Visitare pupillos, & viduas in tribulatione corum, & immaculatum se custodire ab boc seculo. 295 . Ludicium enim fine misericordia ili , qui non fecit misericordiam . - 78

Superexultat autem misericordia indicium. Si aute frater, & foror nudi fint, & indigeant vietu quotidiano, &c.49 3 Agite nune dinites , plorate clulantes in miferijs vestris, de. 275 Ex Epiltola prima Petri Apoltoli. Cap. HRISTVS semel pro peccatis nostris mortuus est, iustus pro s iniustis. 188 4 Charitas operit multitudinem peccatorum . Hospitales innicem sine murmuratione.

Cap.

225 Ex Epittola prima Ioannis Apoltoli. Cap. VI babuerit substantiam buius mundi, & viderit fratrem suum necessitatem babere, & clauserit viscera sua ab eo : quomodo charitas Deimanet in eo? Filioli mei non diligamus verbo , neque lingua , sed opere & veritate . 38.43.49 pag.

Ex Epistola Catholica Iudæ Apostoli.

I funt in epulis suis macula, convivantes sine timore, semetipsos pascentes . 35

Ex Apocalypsi. Cap. CCE venit cum nubibus, & videbit eum omnis oculus, & qu eum pupugerunt. 3 Dicis, quod diues fum, & lorespletatus : & nullius egeo : & nefcis,quia tues mifer, & miferabilis & cacus, & nudus. 3 Habentes phialas aureas plenas odoramentorum, que funt orationes Sanctorum.

Veb.

# LIBROPRIMO DELL'ORDINE DI TVTTA l'Opera. Cap. I.



Arà così terribile il Tribunale di Dio, & così tremendo l'atto di quell'vltimo giudizio, al quale habbiamo tutti da tronarci prefenti, per foel cap.a. effer giudicati, che alla cosiderazione di quello, sono venuti (per dir così) meno li Santi.

Onde Girolamo huomo per l'innocenza della vita, e per l'asprezza della penitenza tra li Santi di Dio ragguardeuole, hà lasciato scritto di se, che egli tremaua considerando à quel se- Matt.c. 16 uerissimo giorno, & in guisa, che suole accadere nelle cose a chiunche sia assai in ambedue le parti affezionato, ò amandole,ò temendole, s'egli ò mangiaua,ò beueua,ò pur faceua qualsiuoglia altra attione humana, sempre sentiua rimbombarsi la voce, che si spand erà à suono di trombe in quell' estremo giorno . [ Surgite mortui,&c. ] Et veramente le facre, & divine Matt. 14. carte ne hanno ragionato, come di cosa in ogni colmo horribile, & piena di fommo timore, & tremore. Laonde quì per confermatione di questa verità, aggiongo folo ciò, che Giob Cap.14. disse di questo seuerissimo giudizio, che desideraua trouarsi all'inferno quel giorno, il che haurebbe riputato per fommo, & fingulare fauore, & gratia. Si che quel luogo, che è fine del medefimo giudizio a gli infelici rei, & cumulo delle miserie, farebbe stato luogo di delitie al fanto Profeta, purche egli ha--uesse scampato l'aspetto, & irato volto del giustissimo Giudice Christo. E veramente dall'infinita misericordia che sua divi--na Maestà vsa in questa vita,& dal ritegno dell'ira, si può penfare in parte qual sarà quella seuerissima giustizia, & quello sfogamento sopremo. Hora pesando io in che cosa potesse giouare à prossimi miei, per sodisfare al commune obligo, che habbiamo di giouarci l'un l'altro mentre dimoriamo in que- Gregor. fto mondo, ò per dir meglio, caminiamo pellegrini alla patria Homilia.
celefte, mi occorfe di non poter far cosa ne più grata, ne più mangelia. gioue-

gioueuole, quanto d'aprir loro la strada, onde potessero in quel giorno star sicuri, & senza tema: poiche non hà cosa più grata Pfal. 144. dell'aiuto in tempo opportuno, come dice il Real Profeta. Per lo che chiaramente vediamo, che l'obligo a Medici è grande, per esser caro l'aiuto loro nell'infermità, & per ciò mi son mosso à scriuere dell'opere, che ci possono afficurar dall'ira di quel tremendo, e spauenteuol giorno; & queste sono l'opere della misericordia corporali, le quali à chi l'essercita seruono per fomma ficurezza del premio promesso dal Saluatore per S. Matteo, sopra il quale è fondato questo nostro trattato. Et cap. 25. questo è quanto mi occorre dire a te, che degnerai leggere la nostra fatica, affinche intenda qual sia il fine in questa mia opera, della quale se desideri saper la traccia, & l'ordine, leggi quel, che segue, che breuemente ne sarai capace. Hauendo quì dunque noi da trattare delle opere sudette tutto mediante il diuin fauore, ci è parso (per commune intelligenza) tenere il seguente ordine, cioè prima mostrare qualche cosetta dell'horrendo, & spauenteuol giorno del finale, & vniuersale giudizio,& questo sarà il primo libro,e tutto fondato,e stabilito sopra la viua pietra della facra, e diuina Scrittura, e veracifsima dottrina de santi Padri. Nel secondo libro ci è parso di trattare, che cosa dette opere siano, e di done vengano dette, offorme alla descrittione, ouero diffinitione, che li Padri e Teologi ci hanno lasciato scritto, & in particulare l'Angelico Dot-1.2.432 tore S. Thomasso: il qual libro sarà diniso in più capitoli done ar.a. & 4. fi scorgeranno gli effetti della limofina nome generico dell'opere, che ci afficurano in quel giorno, come anco parimente s'intenderà da chi si deue distribuire la limosina,& à chi, & di quali beni, & con che incentione, & di che fomma quella si de-·ue fare, & altri moltissimi auertimenti, & requisiti. tutto però con il testimonio, & autorità dell'istessa, & infallibile verità sacra Scrittura, & dottrina de'Padri Santi. e questo è quanto al -fecondo libro. Nel terzo poi seguiranno sotto il medesimo titolo generico di limofina alcune confiderationi con buon numero di effempi cauati dall'historie de'Santi, & da altri anaten ott rtichi, & moderni autori, tessuti con le sue comparationi, & si-

milieudini; sì della facra Scrittura, come della dottrina de Pa-

dri, con quelle, che dall'istessi essempi si può, & debbe cauare per nostro particulare aiuto all'acquisto di queste sante, e fruttuole operationi, che ci afficurano in quel giorno del giudizio, tutto però in più capitoli diviso sotto nome di consideratione. Nel quarto libro diremo del numero di queste sante operationi. & perche venghino con tal numero chiamate, scorrendo anco della prima, & feconda di esse opere conforme al nostro ordine. Nel quinto libro si dirà della santa hospitalità, & quanto a Dio Signor nostro sia grata, & a'sedeli vtile questa Patriarcale,& Angelica virtù, della quale hebbero cognitione gli istessi gentili ignoranti della pieta Christiana. Nel libro sesto fi leggerà del vestire gli poucri nudi, & molti miracolosi esfetti che hà fatto il Saluator del modo intorno à questa religiosa,& pia operatione. Nel libro settimo s'intenderà l'eccellenza. della quinta opera, che ci afficura nel giorno del final giudizio che è visitare, & aiutare, & consolare li poueri infermi, doue anco si mostra il modo da tenere in consolare, & aiutare visitando li medefini poneri . Nel libro ottano diremo del visitare. & aiutare gli poneri carcerati, & redimere i cattini coll'aggiuta che ini si dà del modo da tenersi in questa fruttuosa, & salutare opera per quelli, che fogliono queste pie, e sante opere abbracciare. Nel libro nono s'intenderà quanto sia cosa piaceuole alla diuina Maestà di Dio Signor, nostro, & à noi suoi fedell meritoria il dare fepoltura à poueri defonti, che è la fettima, & vltima di queste nostre religiose, & sante opere. Nel libro decimo mostraremo la bruttezza del pessimo, e pestilente vitio dell'auaritià (radice d'ogni male) per effer l'opposito di queste nostre pie, e sante operationi, affinche li fideli con Christiana vigilanza,& diligenza quella fugghino, & con religiosa pietà seguino, & abbraccino queste misericordiose, & fruttuose opere, le quali ci afficurano, nell'horrendo, e spauenteuol giorno come per l'Euangelista S. Matteo chiaramente si legge.

E perche facilmente potria parere a qualcuno, che nel teffere i capitoli di questi nostri libri, noi non seguissemo vn certo filo, & dispositione ordinata, mi è paruto non fuori di proposito accennare, che il tutto è stato fatto da me con matura consideratione inuitato dall'autorità d'huomini sapienti, che il me-

-150-1.1

A 2 defi-

desimo hanno costumato ne libri loro per sfugire la nausea di chi legge, & affieme arrecare qualche diletto spirituale con-

giunto con vtile dell'anime.

E perche ad alcuni di non mediocre letteratura sarebbe forfe piaciuto che in questi nostri libri non si fusse posta la dichiaratione in volgare Italiano di quanto iui si legge della sacra Scrittura, e dottrine de Padri, per decoro, e maggior auttorità, e grauità dell'opera, ouero mettendola, sia posta in argumento; à tal oppositione si risponde, che il tutto ci è parso fare per le seguenti ragioni. Prima: non si è scritta in argomento detta dichiaratione per non defraudare le proprie parole si della facra Scrittura, come de fanti Padri: Di più per aiuto di alcuni, che posseggono qualche cosa della lingua latina, che hauendo innanzi a gli occhi l'vno,e l'altro, potranno con maggior capacità hauer cognitione di quella. In oltre non si è abadato alla grauità, e decoro di questi nostri libri : mà più tosto all'aiuto de semplici (che questo è il nostro principal fine) affinche anch'essi per loro consolatione spirituale, riceuino leggendo l'intelligenza, e della facra Scrittura, e de' Padri fanti i E gli huomini letterati, che li piacerà leggere quelta nostra fatica, potrano tralasciare l'esplicatione volgare.

### DEL GIVDIZIO IN GENERE. Caprond A. the band & web

Auendo di sopra mostrato chiaramente quale fia il nostro fine,e principale oggetto di questo libro, con hauer anco accennato l'ordine e traccia d'esso, qui trattaremo (mercè il diuin fauore) del Giudizio vniuerfale come cofa nella quale è fondata la fabrica di tutto il ragiona-

mento che douiamo hauere in questi libri. Ricorreremo dunque all'aiuto della diuina, lincreata sapienza di Dio giustissimo Giudice, acciò con vn picciolo raggio della sua grazia mãdi sopra di me vn fiume di sapienza, à fine, che illuminate le te-Beel.15. nebre della mia ignoranza, e ripieno di Spirito di sapienza, tut-

to quel-

oto quello, ch'io fono per dire fia à gloria fua; & à commune

Dichiaramo dunque che quella parola (giudizio) fignifica. 11303A più e-varie cole, come può ciascheduno da per se benissimo comprendere. Noi accenneremo folo due fignificati per effer più appartenenti à questo nostro ragionamento. Primieramente fignifica l'azzione particolare nella quale ciascheduno al fine della propria vita doura rendere subito esattissimo conto di tutte l'opere che hauera eseguito nella vita. Secondariamente fignifica la generale ragunanza nel fine del mondo, quando il Figlinolo di Dio verrà co la fua Macha à giudicare nella valle di Giosafar tutte le genti, rendendo loro con somma eiustizia conforme à i proprij meriti. E se bene del primo se ne può dire qualche cofa, niente di meno del fecondo à mio giudizio pochissimo ne potiamo ragionare. Di qui è che di sì -tremendo, & horribile giorno io non pretendo trattare: mà folo andrò confiderando lalcune, poche, cofe, per effere il proprio unal A foggetto del nostro discorso, come habbiamo accennaro di ti de la lano montre e a reltat e doppo mone cial i ed a siquit

La certezza di questi due giudizi, ò per dir meglio, vltimi, e tremendi punti, se bene è di fede, ne si può negare come al suo luogo s'intenderà pienamente; nondimeno non vi fono mancati dell'Eretici che con la loro pertinacia, & ignoranza hanno temerariamente hauuto ardire di negate questa Euangelica, & infallibile verità : per la qual cofa ne hanno trattato consomma Dottrina i Padri, e Theologi per turte le Scuole : per tanto noi, come di sopra s'è detto, anderemo si dell'uno come dell'altro giudizio considerando piamente conforme à quello che ci vien infegnato da Santi Padri con il veracissimo testimonio della divina Scrittura, quando poi habbia da fuccedere questo horrendo giudizio vniuerfale non se ne può assegnare il tempo certo. Si leggono bene i fegni che precederanno, & anche la sentenza, che dourà seguire contro gl'infelici rei, & à fauore de'Beati. E perche di tutte queste cose con altre circonstanze ne ragionaremo distintamente conforme al nostro stile, si farà quì fine con passare al terzo Capitolo, done diremo del giudizio in particolare, à fine che tutti gli huemini con la confide-

A 3 razione

razione d'effo imparino à fpender bene ploro giorni, e cofino rimanghino ingannati in quella hora vltima di vita, mà più Apoc.14. tosto si possi dire di loro con san Giouanni Euangelista : Beati mortui qui in Domino moriuntur : Beati quei morti sche muciono in grazia del Signore puro de los . o cherca co อสัตลาอล, เซกระเก่าไปเป็นได้ เคลื่าย แต่กระบายของพระหวัง ใหม่เล่ยเพลา

## DEL GIVDIZIO PARTICOLARE.

Cap. A. I Land Conserved Street to the rifica in generale eigeneeth, and fine del mondo, quan-

D'aunertire che non folo è cofa certiffima appreffo tuttische chi nafcedeue vna volta morire; ma etiàdio appressor Cattolici si couiene di co-mune consenso in questa verità, che doppo morte sarà ciascheduno premiaro conforme a i suoi meriti fi come dice il Bearo Ambrolio con que-

10.

J. 13.41. 116

De bono de parole : [ Sarutum est omnibus semel moris & post morrem audicabitur vou fouifor juxta merita felal. Ta Bodefinito the entti debbiano morire vna volta, e doppo morte ciascheduno farà giudicato secondo i meriti suoi. Et i giusti che suranno vissuri nella vita presente con somma offeruanza delli Diujni precerti & Enangelici confegli; anzi haranno menatovita Angelica in terra, non è dubbio che in foro non vi fara cofa da purgare: onde subito sarà loro donato il premio dell'eterna beatitudine ad Corin, conforme à quello che dice l'Apostolo : [ Scimus enim si terrefiris domus nostra huius habitationis dissoluatur quod adificationem ex Deo habemus domum no manufactam arernam in Celis. ] Percioche sappiamo che se si discioglie la nostra cafa terrena di questa habitatione; noi habbiamo vna fabrica fatta da Dio, la quale è cafa eterna nel Cielo non edificata. con mortali mani: Il che è stato negato falsamente da alcuni Eretici con fomma menzogna, volendo che non vi fia l'immortalità dell'anima : ma perche noi scriuiamo questo nostro libro à Cattolici e ferui di Dio; perciò qui non mi è parso neceffario con veraciffimirargomenti confutare questa loro falfisfima opinione, anzi per la loro temerità meritano non gli fiano prestate oreechie da Fedeli: onde ne passiamo alle nostre

Con-

considerazioni per cauarne quel frutto che si desidera nel diun feruizio ce falute de'fedeli. Confidera dunque ò huomo, quello che tanti Santi in più, e varij modi t'hanno ammonito à ben'e piamente viuere, affinche alla fine di tua vita gli Angelit Custodi dell'anima tua ti presentino con purità Angelica inpanzi quel giustissimo Tribunale d'Iddio, come il Padre Santo Agostino c'infegna con queste parole: [ Cum anima separatur: Lib.de va

à corpore, veniunt Angeli, ve perducant illa ante Tribunal Iu-; nitat. fe. dicis. ] Quando l'anima è separata dal corpo, végono gli An- & S. Becgioli per condurla auanti al Tribunale del Giudice . E fan nard me-Giouan Chrisostomo à questo proposito dice : [ Omnes ani-ditat. c.s. mæ cum hind emigrauerint; ad terribile illud deducentur Tri- in Matth. bunal. Tutte l'anime, partite che saranno da questa vita, sa- & ad poranno condotte à quello spauentoso Tribunale ne la la mala pul hom.

-omib

« Se desideri con altra dottrina intendere, & insieme conside-146. rare questa Euangelica verità, senti la sentenza, & parere de Santi Padri, & Dottori che te lo dicono di commune confenso; con queste parole [ Illud rectissime, & valde falubriter creditur; iudicari animas cum è corporibus exierint, antequanu veniant ad illud indicium quo eas oportet iam redditis corporibus iudicari . Et infra : Quis aduerfus Euangelium tanta! Tertull. obstinatione mentis obsurduit, vt in illo paupere qui post mor-dib. de atem oblatus est in finu Abrahæ, & in illo divite cuius infernus August de cruciatus exponitur ista non audiat, vel audita non credat? [ Ciuit.c.r. Quello benissimo si crede e co grand villità che l'anime subito & lib 1. vícite de corpi debbono effere giudicate auati che venghino à eius orig. quel giudizio, nel quale hano da effer giudicate rihauuti 1 pro-pcap.4. pri corpi : e più à basso : Chi è diuenuto così priuo di mente nell'intelligenza dell'Euangelio, il quale in quel pouero che fu offerito nel seno di Abramo, & in quel ricco, del quale si raccontano li tormenti, che patisce nell'inferno non senta queste cose, ò sentite non le creda ? Laonde doueremo considerare con ferma attenzione queste parole della diuina Serittura ; e, dottrina de Santisper cauarne in noi stelli quel frutto, al quale la medema Scrittura c'efforta có fare in questa vita dell'opere pie e degne d'huomini Christiani, considerando che quella diuina bontà di Dio nell'ultimo punto ci rendera la pariglia di,

#### Della cerrezza del final Giudizio.

suitre le nostre operazioni di buione di cattiue; che lavanno, il con

Di questo particulare Giudizio vorrei che tu con attenzione confideralsi ciò che scriue Cirillo, mentre significa qual fia il terrore, e tremor che in quell'ultimo punto di vita ci fuole aunenire per la incertezza della fentenza, che ci soprassà ; il) In orat, quale dice: [ Quis tremor, quod certamen, que vis animam; de exitu manet à corpore lecedentem ? Et infra : Quanta formidine, & timore arbitraris animam in die illa percelli horribiles intuentem, & aduerfos Dæmones, quos aspiciens, ad Cœlestes Angelos confugiens, sublime petit ? Et infra : In medio stat anima meticulofa, & trepidans quousque ob actiones, dicta, factaque fua, vel damnata in vincula conijciatur, vel inftificata liberetur'. ] Che paura, che tremore, che combattimento, qual forza foprastà all'anima che parte dal corpo è Da quanto gran paura,e timore ti penfi, che l'anima in quel giorno fia affalita. mentre che rimira li Demoni horribili, e preparati contro di se per dinorarla,i quali riguardando drizza gli occhi in alto, ricorrendo all'aiuto de gli Angiolice lesti? Nel mezzo stà l'anima paurofa e tremante fineanto, che per le fue azzioni, dettis e fatti, ouero condannata fia posta prigione, ouero giustificata. fia liberata . weuff aut ohn en Con tol 3

### DELLA CERTEZZA DEL final Giudizio. Cap. I Vined of

In qui s'è dimostrato con la solita breuirà la. i certezza del Gindizio particulare, alquale tutti gli huomini nel fine della loro vita debbono: S pritrouarsi riceuendo il premio conforme à i: meriti: Qui segue di considerare alcune poche particularità del giudizio finale, & vniueriale,

che faranno dinife in alcuni capitoli, e confiderazioni per maggior capacità de'fedeli & aiuto dell'anime loro.

La certezza di quello final giudizio nel quale tutti gli huomini s'haueranno da ritrouare per rendere efattissima ragione delle lor azzioni, con queste parole oltre gl'Euangelisti ce los dimo-

Anima.

dimostra l'Apostolo: [ Omnes nos manifestari oportet ante 2. Coria. Tribunal Christi, vt referat vnusquisque prout gessit siue bo- cap.s. num.five malum.] The telephone control management in seasoning

Tutti quanti bilogna che palesemente stiamo per esser giudicati auanti il Tribunal di Christo, acciò riporti ciascheduno il premio secondo l'opere, che hà fatte ò buone, ò cattiue che fiano. Io potrei qui aggiungere in testimonio di questa Cattolica verità più luoghi della diuina Scrittura, se non pensassi far torto à nostri Credenti, che degneranno leggere questa poca fatica, venendone trattato da fanti Padri, & anco dalla stessa Scrittura con singolare frequenza: Onde leggi Aug. lib. Agostino, Damasceno, Chrisostomo, & in somma tutti i Padri, uit.cap.s. e-trouerai la certezza di questa verità Apostolica. Senti Damasc. Christo appresso l'Euangelista Matteo: [ Dico vobis Tyro , & lib.t. Pa-Sidoni remiffius erit in die Iudicii : & viri Niniuite furgent in hill de Br iudicio cum generatione ista.] Vi dico che alle Città di Tin laam c.8. ro, e Sidone, farà viato meno rigore nel giorno del giudizio: 1 fou hom. gli huomini di Niniue, sorgeranno in giudizio con questa sor- 146. 47. & te di gente. L'istesso Christo Nostro Signore in san Giouanni pulum. parlando di questo dice : che in quell'hora tutti i morti vdi-, Matth. c. ranno la voce del Figlinolo di Dio: [ Venit hora in qua om-; 11.& 13. nessqui in monumentis funt audient vocem Filij Dei, & proce- Joan, s. dent, qui bona fecerunt in refurrectionem vita, qui verò mala egerunt, in resurrectionem Iudicii : I cioè: viene l'hora nella: quale tutti quelli, che stanno ne i sepolchei, vdiranno la voce del Figlinol di Diore coloro, che haueranno fatto bene vicirano fuora nella refurrezzione di vita;mà per il contrario quelli, che haueranno fatto male, nella rifurrezzione di giudizio, el dannatione .: Il medesimo Euangelista in vir altro luogo dicer [ Ecceivenit Christus Iesus cum nubibus ; & videbir eum om- Apoc. 1. nis oculus, & qui eum pupugerunt . ] Ecco che viene Giesù Christo con le nuvole, & ogn'occhio lo vedrà, & ancor quelli che l'hanno irritato : Onde si conferma quel, che s'è detto di fopra con l'Euangelista san Matteo, quale sotto altre parole ci ua fignificando il medefimo : [ Filius hominis venturus est in Cap. 16. gloria Patris sui cum Angelis suis, & tunc reddet vnicuique, 14.15" secundum opera sua . 1 Il Figlipolo dell'huomo hà da venire

+2 ... is

nella

Cap.7.

nella gloria del suo Padre, e con gli Angioli, & allhora renderà

Considera parimente come il Profeta Danielle parlaua di a questo giudizio vniuersale, quado disse con spirito Profetico: [-Aspiciebam donec throni positi sunt, & antiquus dierum', sedit.] E poco più à basso: [ Judicium sedit, & libri apertiti sunt, & ecce cum nubibus Cœli quasi Filius hominis veniebat, & vsque ad antiquum dierum peruenit, & dedit ei potestate.]

honorem, & regnum.]

Stauo rimirando, finche furono posti li throni, e s'assistante l'antico de giorni. Il Giudizio sedette, & i libri surono aperti, & ecco che co le nuuole del Cielo veniua quasi il Figliuole dell'huomo, & arriuò sino all'antico de'giorni, e gli diede potesta honore, e regno. Roberto Abbate esponendo questo luogo di Danielle sino à quelle parole: [Eccein nubibus Cosliguasi Filius hominis veniebat, dice: Manifeste quidem descriptiones de la compassione de la com

ap.13. go di Danielle sino à quelle parole : [Eccein nubibus Cœlia quasi Filius hominis veniebat, dice : Maniseste quidem descriptum esse iudicium diuinum, non tamen esse dictum qualem per manum, vel personam sit agitandum : non enim iudicabit per semetipsum ille antiquus dierum, sed, vt. ipse Dominus dixit, omne Iudicium dedit Filio : hoc ergo Prophetica visso lucido satis ostendit testimonio huius veritatis. Per tali parotive de vien descritto manisestamete il giudizio diuino, se bene non vien detto per qual mano ò persona si debba trattare : Imperoche non giudicherà per se stesso quell'antico de giorni, màs come disse l'istesso signore, tuttoil giudizio hà dato al Figliuo-lo. Questo dunque dimostra la visione Profetica con il testimonio di questa verità. Di ciò anco cantando il regal Profeta diceua : [Iudicabit Dominus orbem terræ in æquitate, la populos in veritate sua, l'coè il Signore giudicherà il mosti.

Pfal.95. feta diceua: [Iudicabit Dominus orbem terræ in æquitate, l & populos in veritate fua, ] cioè: il Signore giudicherà il moddo nella giuftizia, & i popoli nella fua verità: Et il fapientiffimo Salomone ancor egli diede teftimonianza di questa in-

Eccl.cap. fallibil verità mentre diste: [Cuncta que fiunt adducet Deus in Iudicium pro omni errato siue bonum, siue malum illud sit.] cioè: tutte le cose, che si faranno Dio chiamerà in giudizio per ogni errore, ò buono, ò cattiuo, che quello sia: ma per sigillo di quanto noi habbiamo detto di sopra, mi pare ben fatto aggiungere quel, che dice il Sole di giustizia. Christo per san.

Mat-

Matteo parlando a questo proposito. [ Amodo videbitis Fi- Matt.26. lium hominis sedentem à dextris virtutis Dei & venientem in nubibus cœli : ] Da qui innanzi vedrete il Figliuol dell'huomosche sederà dalla destra della virtù di Diose verrà nelle nuuole del Cielo: la quale Scrittura non è dissimile à quel, che dice il Profera Efaia con queste parole; [ Dominus ad iudi, Cap. 1. cium venier cum senibus populi sui , & principibus eius. Il Signore verrà à giudicare con i vecchi del suo popolo,e prencipi di quello.

### CHE COSA SIAIL GIVDIZIO vniuerfale, in che terra, eluogo debba stanto com farfi. to Cap. V.

Erche di sopra s'è detto breuemente della cerrezza di questo giudizio fegue hora di mo-firarticon la medesima brenità, che cosa egli fia,& in che terra, e luogo fi hà da tenere . Adunque il giudizio vniuerfale per quanto feri-

-uono-i Padrije Theologi non fara altro, che vna vniuerfale feparazione de Giusti, e Santi, dalli cattini, e miseri rei : Ilche chiariffimamente s'intende dall'Angelico Dottore con queste parole : [ Iudicium finale erit vniuerfalis feparatio bonorum In 4.6 nt. à malis: ] Il Giuditio finale sarà vna vniuersal separazione de dist.48. q. buoni da catrinia a se a se de como de como

-i Quanto poi al luogo doue s'habbi à tenere non folo à noi l'hà fignificato la facra Scrittura, ma ancora la Scuola de Padri, cioè che questo giudizio sarà nella valle di Giosafat:Onde per confermazione di ciò il Profeta Ioel dice: [ Congregabo omnes gentes, & deducamillas invallem Iofaphat, & Cap.3. disceptabo cum eis. ] lo congregherò tutte le genti, & le con durro nella valle di Giosafat, e disputero con esse: Et in con In 4 sent, fermazione di questa Scrittura, San Tomaso'con la scuola de dist 48.4. Theologi parla di questo luogo in tal maniera : [ Iudicium quodi.o. generale fiet circa montem Oliueti vbi est vallis Iosaphat, & opusc.60. circa locum illum Christus descendet, ficut inde ascendit, vp cap.vlt.in

fupplem.

ral Giudizio fi farà vicino al monte Oliueto doue è la valle

fent.lib.4

Incl.

di Giosafat, e vicino à quel luogo descenderà Christo si come d'indi ascese, affinche si dimostri esser'il medesimo quello che discende, e quello che falì al Cielo. & Alberto Magno con altri Padri caminano con questa sentenza nell'esposizione, che Albert, fanno fopra quelle parole : [ Congregabo comnes gentes : & dift. 3. q. ducam eas in vallem Iofaphat, & disceptabo cum eis : ] Se bene non è approuata l'opinione di non sò chi quale troppo materialmente intédendo le parole di Gioële, teneua che il Signore per giudicare hauesse da disceder nella valle, si come dice la Palud.di- glosa ordinaria, e riferisce il Maestro delle senteze: A noi baste-1. & D. rà solo accennare quato da Padri ci vien insegnato con la con-Ant. 4.p. fermazione che questo giudizio finale si farà intorno la valle tit. 14. c. di Giosafat, che è situata frà il monte Oliucto, e la città di Gierufalem, se bene potria qualchuno dubitare, parendo impossibile, che la valle di Giolafat sia per essen capace della residenza di tutti gli huomini, che saranno stati dal principio

quæit.88. art.4.

31.5.5.

D.Thom. del mondo fin'all'vltimo giorno; al che la glofa risponde, 1. suppl. che'l Saluatore con tutta la sua Celeste Corte discendera sopra la valle di Giosafat fermadosi in aria col suo esercito d'incontro al monte Oliueto, & iui intorno porrà la sedia della fua Maestà. Gli huomini poi non solo si vedranno nella valle, mà per tutte quelle campagne della Giudea à vista del Giudice: parlo de' miseri dannati, poiche tutti i giusti in vn medesimo punto della loro resurrezzione, quero reassunzione de'corpi gloriofi faranno in vn subito rapiti in aria con Christo Saluatore nostro come afferma l'Apostolo: l'Hoc enim. vobis dicimus in verbo Domini, quia nos qui viuimus, qui residui sumus in aduentu Domini, non preueniemus eos qui dormierunt, quoniam ipse Dominus in iussu, & in voce Archageli, & in tuba Dei descendet de cœlo, & mortui qui in-Christo sunt resurgent primi: Deinde nos qui viuimus, qui relinguimur, fimul rapiemur cum illis in nubibus obuiam Christo in aera, & sic semper cum Domino erimus. ] Perche questo vi diciamo nella parola del Signore, che noi che viuiamo, quali siamo remanenti nella venuta del Signore non preuerre-

z.Theffal. Cap. 10.

mo; quelli che hanno dofmito; imperoche l'istesso Signore discenderà dal Cielo nel comandamento della voce dell'Archangelo, e nella Tromba di Dio: Et i mosti che sono in Christo, risorgeranno primi: Dipoi noi che viuiamo, che siamo remanenti; saremo insieme rapiti con quelli nelle nuole incontro à Christo nell'aria, e così saremo sempre col Signore.

valle di Giofafat, che Christo Signor nostro susse per discendere in essa; onde qui aggiungeremo ciò che la stessa Glosa dice; dal che s'intenderà, che non niega, che il Saluatore sia per venire à tenere il suo sinal giudizio in quel luogo; mà solo non concede, che quel giustissimo Giudice descendera sino nella terra: [Quia non in terra, sed in spatio huius aeris sedebit contra socum montis Oliueti ex quo ascendit: ] cioè. Perche non nella terra, mà nello spazio di quest'aere sederà incontro al luogo del monte Oliueto di doue ascesse al Cielo si di substanti di che si di contro del monte Oliueto di doue ascesse al Cielo si di che di che si contro al luogo del monte Oliueto di doue ascesse al Cielo si di che si contro al luogo del monte Oliueto di doue ascesse al Cielo si di che si c

Quelta esposizione è communissima de Padri, che il Saluatore con tutta sa sua Corte si vedrà leuato invaria sopra la valle
di Giosafat mel trono della sua Maestà, si per vedersi in luogo
eminente ssì per sa dignità e Maestà, si per l'agilità e gloriadel corpo, sì anco per esser più facilmète veduto e schrito. Così
parimente si vedranno leuati di reira in assa vestiti di gloriatutti i Santi, sì gli Angeli come gli huomini d'intorno à quel
giustissimo Giudice: & i miseri rei per il graussimo peso desor peccati giaceranno sopra la terra in quella valle di Giosafat, ouero suo contorno come s'è detto i posta la terra in quella valle di Giosafat, ouero suo contorno come s'è detto i posta la terra in quella valle di Giosafat, ouero suo contorno come s'è detto i posta la terra in quella valle di Giosa-

Quì vanno i Dottori discorrendo, che non è necessario singere che quei miseri corpi dell'infesici rei siano visti in minori luogo che la natura e capacità loro ricerca, có dire, che nó è bifogno di sì satti miracoli, e perciò alcuni concorrono che i corpi de' miseri dannati occuperanno mosti altri luoghi oltra sa valle di Giosafat, e solo il Saluatore sopra di quella in aria si vedrà con tutti i beati; mà perche vn'altro mi dice, che stando si lontano Christo non appare, in che maniera lo possono vedere, ne sentire non le soprastando nella propria valle, essendo la sua sedia sopra di quella, si risponde che sarà tanta l'essicacia del suo splendore, se il tuono della sua voce, che rimbomberà

berà in modo per tutta la distanza che si potrà vedere e sentire commodamente da tutti, ancorche ciò bisognasse operare miracolosamente, e così togliere affatto tutti gl'impedimenti, che potessero nascere. Si che conforme alla dotttina di san Girolamo, e de gli antichi, e moderni espositori il giudizio vni-Cap. 11. uerfale farà intorno alla valle di Giofafat : Onde Tranio Cartufiano feriuendo fopra l'Apocaliffe, affegnà a quelto propofito algune ragionit perche il Saluatore habbia eletto per fua refidenza nel futuro , & vniuerfal Giudizio la valle di Giofafar. dice adunque che dal monte Oliveto sua divina Maestà ne salì ral Cielo, & in Gierusalemme pati morte, e passione, che si giudica effere il centro del mondo, nel quale il grande, & onnipotente Iddio fi compiacque d'adoperarfi per la salute del mondo, per ranto convenientificiramente fi hà eletto quel·luogo della valle di Giosafat, che è situata quasi in mezzo d'ambidue li monti e Caluario, & Oliveto, per dar fine al Giudizio, -nel quale i Santi participeranno della gloria infinita della fua Ascensione, & insieme il frutto del suo preziosissimo sangue,& affieme per prendere giustiffima vendetta contra coloro che con tanta ingiultizia, e sì ignominiofamente lo perseguitorno . E) finalmente cosa di somma considerazione mi pare, che doue Christo Signor Nostro fu con somma ignominia, & opprobrio flagellato, venga anche à mostrare la gloria della sua Maestà : Onde il Profeta alle volte dice, che il Figliuol di Dio verrebbe in Gierusalemme à giudicare quando

Amosea con queste parole dice: [Dominus de Sion rugiet, & de Hierusalem dabit vocé suam.] Et alle volte habbiamo, che desce-

Accap- derà nel monte Oliueto à giudicare, quando si legge : [Hic Iesus qui assumptus est à vobis in Coelum, sic veniet. &c.]

Hauendo di sopra detto che tutti li giusti nel final Giudizio si vedranno in aria d'intorno al trono del giustissimo Giudice Christo, & i miseri, & inselici rei in terra; li Espositori delle Sacre lettere vanno discorrendo sopra quelle parole di san-

Cap. 35. Matteo : [ Et statuet quidem oues à dexeris suis, hædos autem à finistris; ] e concludono di commune opinione la destra, e sinistra non fignificar altro, che la felicità, & infelicità, l'hononore, e l'abiezzione, il gaudio, e la mestiria, il trionfo, e la cattuità.

tiuità, la vita eterna e la perpetua dannazione, il che e con- Tract.; 4. cetto di Origene, e più al viuo questa esplicazione l'hà mostra- in Matt. ta fant'Hilario con queste parole : [ Dextra ac finistra collo- cap.18. cansivnumquemque digna aut bonitatis, aut malitiæ sede co+ flituet : cioè : nella destra, e sinistra collocando ciascheduno lo porrà nella sodia meritata per la sua bonta, ò maluagità. Et il glorioso Anselmo con altre parole espone divinamente capato quella Scrittura di san Matteo quando dice : [ A dextris in æterna beatitudine:a sinistris in æterna miseria; ad dextra scilicet sursum in gloria, ad sinistră deorsum in terra: Dalla destra nell'eterna beatitudine dalla finistra nell'eterna miseria: alla destra cioè in alto nella gloria, alla finistra à basso nella terra.

Segue hora di conderare quado habbi da effer questo Giuditio, e che fegni douranno prima precedere ; il che ci giouerà per cauarne noi qualche frutto con prepararci alla venura di quel giuftiffimo giudice per mezza dell'opere di pietà, e milericordia. o pro a o state of the rational and retensitives

Dirò adunque che non potiamo afficurarci del tempo efsendo, che per tutta la Seristura non si ditroua determinato niente, si come il Salvator del mondo ci dimostrò con quelle ..... parole quando diffe : [ Non est vestrum nosse rempora vel momenta, qua Pater posuit in sua potestate : Non appartier Aa. 1. ne a voi il sapere i tempi ouero i momenti, i quali il Padre la riferuato alla sua podestà : Perloche chiaramente dobbiamo intendere chemolti Filosoff errorno di grandunga effendo che di co la confernazione e fine di questo mondo non diriende da al--tro, fol che dalla libera volontà di quel sopremo Artesice, che edi nulla cred il tutto,e però è necessario, che noi c'ingegnanio d'abbracciar del continuo le religiose, e pie operazioni affinche pon restiamo ingannati, essendo, che il Saluatore vetta di notto à guifa di ladro per coglierci alla fotonifta, il che benifsimo el significo l'Apostolo Paolo, quando con quesse parole 1. Thesal. disses De temporibus autem non indigetis vt scribamus vobis: cap.5. ipsi enim scitis, quia dies Domini sient fur in nocte ita venieta] Circa i tempi no hauete bisogno ch'io ve ne serius; imperoche voi stessi sapete, che il giorno del Signore verrà di notte come il ladro. Sopra le quali parole potremo ben considerares che

la medema incertezza ch'habbiamo del final giudizio, hauiamo del particolare di ciascheduno che sarà l'vitimo puto della propria vita, & à questa guisa mi persuado; che dene effer inteso non solo la incertezza del tempo di questo final giudizzio, mà anco quanto sita cosa presentuosa e superflua il cercatio curiosamente, essendo, che è occultissimo, ecinconsiderabile come accenna il Profeta Malacchia con queste parole: s. Escore

come accenna il Profeta Malacchia con queste parole: [Bece venit dicit Dominus exercituum: Et quis poterit cogitare
diem aduentus eius?] cioè: Ecco che viene il Dio de gli esseciti, e chi potrà imaginarsi il giorno della sua venuta? Ma se
desideri qui aggiongere vn'altra consideratione per confermazione di quanto si è detto, potrai leggere quel, che scriue Zaccaria Profeta, mentre significando quel seuerissimo giorno del

caria Profeta, mentre tignificando quel feuerillimo giorno del final giudizio, diffe: [Et erit in die illa, non erit lux, sed frigus & gelu, erit dies vna; quæ nota est Domino, non dies, neque nox, & in tempore Vesperi erit lux.] Auuerrà in quel giorno, he non sarà luce, ma freddo, e gielo, sarà vn giorno che è noto al Signore non giorno ne notte; e nel tempo della fera sarà luce. Sant'Agostino à questo proposito dicella fera sarà luce. Sant'Agostino à questo proposito dicella fera sarà luce.

Hom. 13. anch'egli: [De aduentu sponsi clamor in media nocte sit, quia ita venit dies indicij : ] Della venuta dello Sposo si grida nella mezza nocte, perche così mascostamente viene il giorno del Girdizio, che non si può preuedere quando venga de attroue il medemo Santo aggionge vna fruttuosa considerazio.

De Ciuit. ne in cotal modo: [Tunc manifeste veniet inter iustos iudicaturus iuste, qui occulte venerat iudicandus ab iniustis iniustic.] Allora verrà palese per giudicare giustamente tra i giusti colui, il quale era venuto occultamente per esser giudicato ingiustamente da gli ingiusti. per la qual cosa diceua il Venerabile Beda: [Cunctis in communi suademus, vt siue quis ex Hebraida veritate, siue ex septuaginta Interpretum translatione, siue ex vtriusque commixto opere codicibus, vt sibi visum suerit, temporum cursum notauerit, ac siue prolixiora, siue breuiora trasacti seculi tempora signauerit, aut signata repererit; nullatenus tamen ex hoc longiora, vel breuiora, qua restant seculitempora putet, memor semper Dominica sententia: De die illo nemo scit. ] cioè: Consegiamo à tutti in commune,

che

che overo alcuno dalla vera Ebraica, ouero dalla traslatione de settanta Interpreti, ouero dalli vni, e dalli altri libri mescolati infieme come gli farà parfo, hauerà notato il corfo del tépo, ouero hauerà computato più longhi, ò più breui tempi del fecolo passato, ò hauerà trouati computati; nondimeno perciò in nessuna maniera si pensi douer esser più longhi, ò più breui il tempi del fecolo che restano, ricordandosi sempre di quella senrenza del Signore: Di quel giorno, nessuno è consapeuole.

Ne douiamo perfuaderci, che sia per venire nella maniera, che comparue e conuersò il corfo di trentatre anni per la falute de gl'hnomini fra gli stessi huomini, quando per sua solaclemenza e misericordia si parti dalla celeste Patria, e sotto humili panni vestito della nostra humanità, pigliò sopra di se li nostri peccati: mà verrà in questa seconda volta ricoperto di gloria e podestà soprema per giudicare tutti gl'huomini con. feuerissima giustizia, dando à ciascheduno conforme à suoi meriti : Onde sarà differentissima questa venuta dalla prima, come fanto Aranasio diuinamente mostrò quando disse : [Si- Lib.de Inmul te latere nolim : alterum eius euentum illustrem, non hu- bi Domini militate contemptibilem; sed gloria magnificum in expecta- iuxta fine. tione effe atque imminere, cum non ve patiatur redditurus fira sed vt fructus sue Crucis omnibus retribuat, immortalitatem videlicet, & resurrectionem, & incorruptibilitatem, neque ve iudicetur, fed vt iudicet . 7. Ancora non voglio ti fia nascosto che l'altra sua venuta illustre, e dinina s'aspetta, e sourastà non già degna di dispreggio per bassezza, mà d'essere magnificara per gloria, essendo che non tornerà per patire, mà per rendere à tutti i frutti della sua Croce, cioè l'immortalità e resurrettione, & incorruttibilità, ne per esser giudicato, ma per giudicare. Per il che diceua l'Apostolo, che il Saluatore verrà in quell'vitimo giorno vestito non solo di seuerissima giustitia contro gl'huomini peccatori, e senza pietà e misericordia verso i poueri rei, ma da ogni parte si vedranno ardentissime fiamme di fuoco per manifestatione ch'egli non le verrà come la prima volta colmo, e pieno di carità, e misericordia,ma con soprema maestà,e con seuerissimo,e giustissimo giuditio cotnro de peccatori : le cui operationi faranno 13. C pro-

(YE DE !

prouate per mezzo del fuoco, che sarà la manifestatione di s.Corin. 3. quel tremendo, e spauenteuole giorno . [ Dies Domini declarabit, quia in igne reuelabitur, & vniuscuiusque opus quale sit ignis probabit. Il giorno del Signore lo dichiarerà, perche si scoprirà nel fuoco; e quale sia l'opera di ciascheduno, il suoco lo chiarirà. E no farà quel giorno à peccatori bisogno di testimoni in loro difesa, poiche il medesimo Giudice sarà testimonio velocissimo delle opere loro, come dice il Profeta Malachia con queste parole : [ Et accedam ad vos in iudicio, & ero tethis velox maleficis, & adulteris, & periuris, & qui calumniantur mercedem mercenarij, & humiliant viduas, & pupillos, & opprimunt peregrinű, nec timuerunt me dicit Dominus exercituum.] E verrò à voi per giudicarui, e sarò veloce testimonio a' malfattori, & adulteri, e spergiuri, & à quelli, che calunniosamente niegano la mercede al mercenario, & abassano le vedoue e pupilli, e fanno oppressione al forastiero, ne hanno hauuta temenza di me, dice il Signore de gli eserciti; A che risponde bene quello, che il sole di giustitia Christo per san Mattheo dice : [ Sicut ergò colliguntur zizania , & igni comburuntur, sic erit in consummatione saculi: mittet Filius hominis Angelos suos, & colligent de regno eius omnia scandala, & eos, qui faciunt iniquitatem, & mittent eos in cami-

to,e stridor de denti. Quì potremo confiderare alcuni defegni horrendi, che precederanno à questo giorno sì tremendo: Onde, qui solo toccharemo quel, che dice l'Euangelista san Luca co queste parole : [ Erunt figna in fole, & luna, & stellis, & in terris pressura Gentium præ confusione sonitus maris, & fluctun: arescentibus hominibus præ timore, & expectatione, quæ superuenient vniuerfo orbi: nam virtutes coelorum monebuntur, & tunc videbunt Filium hominis venientem in nube cum potestate magna, & maiestate . ] cioè : Saranno prodigi nel sole e nella lu-

num ignis : ibi erit fletus, & stridor dentium . ] Si come si raccoglie la zizania, e s'abbrugia nel fuoco, così farà nella fine del mondo: Il Figliuolo dell'huomo manderà i fuoi Angeli, e raccorranno dal luo regno tutti li scandali, e quelli che fanno male e li manderanno nella fornace del fuoco: iui farà pian-

Loc at.

mae nelle stelle, e nel mondo tribolatione de gl'huomini per la confusione dello strepito del mare, e dell'onde, diuentando stupidi gl'huomini per il timore, & espettatione di quelle cose, che soprauerranno à tutto il mondo: perciòche le virtù de Cieli si moueranno, & all'hora vedranno il Figliuolo dell'huomo venire in vna nuuola con gran potenza, e maestà.

Laonde diceua san Giouan Chrisostomo : [ Exurgente Re- Super ge Cœlesti iudicare viuos, & mortuos, virtutes Angelica mo- Matth. uebuntur : terribiles ministri terribilem Dominum præcedent. patrefamilias moriente domus turbatur, familia plangit, & nigris se vestimentis induit : sic humano genere, propter quod facta funt circa finem constituto, cœli ministeria lugent, & candore posito tenebris induuntur : ] cioè: Leuadosi il celeste Rè per giudicare i viui, & i morti, le virtù angeliche si moueranno: i ministri terribili precederanno il Signor terribile. Morendo il padre di fameglia la casa si turba, la famiglia piange, & si veste di vestimenti negri: così essendo giunto al fine il genere humano per causa del quale sono fatti, piangeranno i ministeri del cielo, & deposta la bianchezza si vestiranno di tenebre anni alla malla di salla

Sin qui è esplicatione di San Giouan Chrisostomo il quale rende la causa de sopradetti segni terribili che precederanno à quel giorno di vendetta, & sdegno: onde aggiungo qui vn'altra confideratione del medefimo Santo degna di effer rammétata da tutti i Fedeli più volte il giorno; il quale così scriue: f-In die illo nihil est quod respondeamus vbi Cœlum, & ter+ Matth. ra ; aer, aqua, & totus mundus stabit aduersus nos in testimonium peccatorum nostrorum : Et si omnia taceant ipse cogitationes nostræ, & ipsa opera specialiter stabunt ante oculos nofiros nos ante Deum accufantes. ] In quel giorno non haueremo che rispondere, nel quale il Ciel', & la terra, & l'aria, & l'acqua; & tutto il mondo starà in faccia contra di noi in testimonianza de nostri peccati, ancorche ogni cosa tacesse gli stessi pensieri nostri, & le stesse opere in particolare staranno auanti i nostri occhi accusandoci al cospetto di Dio. Se questa verità da douero anderai frà te stesso ruminando, & conis attentione considerando, ti assicuro che abbraccierai senza

fallo

saranno propitie, & ti difenderanno in quel giorno di giustitia: Et se desideri ancora quì intendere vn minimo fumo di sì terribile giorno, leggi quanto il medefimo Chrisostomo scriue con queste parole: [ Verè vox magna, vox tubæ terribilis, cui omnia obediunt elementa, quæ petras scindit, inferos aperir; portas areas frangit, vincula mortuorum difrumpit, & de profundo abyffi animas liberatas corporibus fuis reddit. Hac autem omnia citius confumit in opere, quam fagitta transit in. aere, dicente Apostolo: in momento, in icu oculi . ] Verame- te voce grande, voce spauenteuole della Troba, alla quale obediscono tutti gli elementi, la quale spezza le pietre, apre l'inferno, rompe le porte di bronzo, discioglie i legami di morte, & affegna à fuoi corpi l'anime liberate dal profondo dell'abif-

· fo, & tutte queste cose più velocemente manda ad effetto che

Hauendo noi finquì accennato alcune poche cofe che feguiranno nel giorno del final giuditio conforme à quanto le

la faetta non paffa nell'aria dicendo l'Apostolo: in vn momento, in vn batter d'occhio.

facre lettere con dottrine de'Padri ci hanno fignificato, fi potrebbe qui dire della podestà del Saluator nostro in questo giuditio, di Antichristo, & sua dottrina, e costumi, e persecutioni che la Chiefa di Dio patirà in quel tempo, di Enoch, e d'Elia, della lor dottrina e virtu, e di moltiffimi, e quasi infiniti accidenti, de quali i Padri, & Theologi vano discorrendo come di cose che dourano succedere in quel tempo: Mà noi tutto lo lassiamo a Padri, & Theologi come materia a loro appartenente,e folo qui mostreremo vn picciol fumo della grandezza, e durezza di questo mai sentito giuditio, affinche il fedele ciò confiderando fi dia alle pie e buone operationi, e così yéga libero in quello spauenteuole giorno della duriffima, e giustissima sentenza che il Figlinol di Dio datà cotro i miseri danati : Onde è necessario mostrare all'huomo Christiano alcumi

flagelli che per diuersi delitti Iddio Signor Nostro in diuersi tempi hà mandati sopra la terra, e ben quelli considerati, credo che chiaramente apprenderemo qualch'ombra dell'horren• do spettacolo che in quel giorno si vedrà; del quale S. Matteo

4.fenten. dift.48.

Super 1.

Corinth.

Cap.150

parlando diceua : [Erit tunc tribulatio qualis no fuit ab initio Matt.cap. mundi, ex quo gentes esse cœperunt.] Sara all'hora tal tribola- 24. tione, quale non è mai stata dal principio del mondo da che cominciorno ad esser gli huomini. Da che si potrà chiaramena te intendere, che la tribolatione del giudizio sarà di maggiore acerbità, & angustia di quante Dio hà mandate nel mondo.

Potriano forse alcuni, che non hano ben considerato le sacre lettere, negare questa verità Euangelica con dire, che si trouano dell'altre tribolationi pienissime di trauagli:come quel flagello mandato à Samaria perche quelle genti idolarrauano, & erano divorate da leoni in vendetta della rottura di vn precetto . [ Adduxit autem Rex Affyriorum de Babylone, & de Cu- 4. reg. .. tha, & de Auah, & de Emath, & de Sepharuaim, & collocauit 17. eos in ciuitatibus Samaria pro filijs Ifrael qui possederunt Samariani, & habitauerunt in vrbibus eius. Cumq. ibi habitare cepissent no timebat Dominu: Et immisit in eos Dominus leones, qui interficiebant eos. Nunciatumq. est Regi Assyrioru, & distum : gentes quas transtulisti, & habitare fecisti in ciuitatibus Samariæ ignorant legitima Dei terræ, & immisit in eos Dominus leones, & ecce interficiunt eos, eò quod ignorent ritum Dei terræ. Præcepit autem Rex Affyriorum dicens : Ducite illuc vnum de Sacerdotibus, quos inde captiuos adduxifis; & vadat, & habitet cum eis; & doceat eos legitima Dei terræ. Igitur cum venisset vnus de Sacerdotibus his qui captini ducti fuerant de Samaria, habitanit in Bethel, & docebat eos quomodo colerent Dominum. III Rè de gli Affyrij condufse genti dalle città di Babilonia, Cuta, Aua, Emat, & Sefaruaim, & le pose nella città di Samaria in vece de' figliuoli d'Israele, quali haueua trasportati in Babilonia, le quali possederono il paese di Samaria, & habitarono nella città di quella . Et hauendo cominciato ad habitarui, viueuano senza il timor di Dio, la onde il Signore gli mandò adosso leoni, che sbranandogli, gli vecideuano: fù dunque fatto intendere al Rè de gli Assirij, & detto: le genti quali hai trasferite, & fatte. habitar nelle città di Samaria, non fanno le leggi, & cerimonie del Dio del paese: si che il Signore hà mandato addosso ad esti li leoni, & al presente gli ammazzano per non saper il mo-



do di adorare il Dio della terra. Ciò inteso il Rè de gli Affirij gli ordinò dicendo: Conducete là vno de Sacerdoti, quali indi hauere menati prigione, & esso vada, & habiti insieme con loro, & gli infegni le leggi, & cerimonie del Dio del paese. Essendo dunque andato vno de Sacerdoti condotti prigioni dalla Samaria, habitò nella città di Bethel, & gli instruiua in che maniera douessero honorare, & adorare il Signore.

lerem.

34.

Potrei qui aggiongere la gran tribolatione mandata al Rè Gioachino per hauer bruciato vn libro mandatogli da Geremia, e scritto da Baruch: Onde Iddio per vendicarsene prima gli fà intendere, che verrà vn'esercito contra di lui; il quale ne à lui perdonera, ne ad alcuno del suo popolo; il che fù adepito con tanta crudeltà, che oue à i corpi de Regi anco morti si porta rispetto etiamdio da Barbari, quel di Gioachino su lasciato al campo acciò i corui gli cauassero gl'occhi,& l'Aquile il cuore. Cenar Servici I . same C Salami Care Const

Grandissima anco tribolatione su quella, quando combattendo Gioluè in fauore de Gabaoniti con tutto che cinque Rè hauesse à fronte con li loro eserciti, nondimeno furono tutti diffipati conforme à quanto fi legge nella Scrittura facra.

F Congregati igitur ascenderunt quinque Reges Amorrheoru Rex Hierufalem, Rex Hebron, Rex Ierimoth, Rex Lachis, Rex Eglon fimul cu exercitibus fuis, & castrametati funt circa Gabaon, oppngnantes eam . Habitatores autem Gabaon vrbis obsesse miterunt ad Iosue, qui tunc morabatur in castris apud Galgalam, & dixerunt ei. Ne retrahas manus tuas ab auxilio seruorum tuorum : Ascende cito, & libera nos, ferqi præfidiu: convenerunt enim adversus nos omnes Reges Amorrhæorum qui habitant in montanis. Ascenditq. Iosue de Galgalis, & omnis exercitus bellatorum cum eo viri fortiffimi:dixitq. Dominus ad Iosue:ne timeas eos;in manus enim tuas tradidi illos . Nullus ex eis tibi refistere poterit . Irrnit itaque losue super cos repente tota nocte ascendens de Galgalis . Et conturbauit cos Dominus à facie Israel; contriuitq. plaga magna in Gabaon, ac persequutus est eos per viá ascensus Bethoron, & percussit vique Azeca, & Maceda cumq. fugerent fix lios Ifrael, & effent in descensu Bethoron, Dominns misit super

cos lapides de cœlo víque ad Azeca, & mortui funt multo plures lapidibus grandinis, quam quos gladio percusserant filij Israel. Tunc loquutus est Iosue Domino in die illa qua tradidit Amorrheum in conspectu filiorum Israel, dixitq. coram eis: Sol contra Gabaon ne mouearis, & luna contra vallem Aialon: Reterunto, fol & luna donec vlcisceretur se gens de inimicis suis : non ne scriptum est hoc in libro iustorum? Stetit itaque sol in medio cœli, & non festinauit occumbere spatio vnius diei. Non fuit anteà nec post tam longa dies obediente Domino voci hominis, & puguante pro Ifraël. ] Adunque ragunati falirono cinque Rè de gli Amorrei, il Re di Gierusalem, il Rè di Ebron, il Rè di Ierimòt, il Rè di Lachis, il Rè di Eglon insieme con gli eserciti loro, & posero il campo intorno alla città di Gabaon assediandola: ma gli babitatori della città di Gabao assediata mandorno à Giosue, quale all'hora dimoraua ne gli alloggiamenti appresso Galgala, & gli dissero : non voler ritirar le tue mani dall'aiuto de tuoi serui; vietene tosto, & liberaci & porgine aiuto, percioche si sono vniti contrò di noi tutti gli Rè de gli Amorrei; quali habitano nelle montagne. Sene falì dunque Giosuè da Galgala, & insieme con esso tutto l'esercito de combatteti huomini fortissimi . E disse il Signore à Giosuè: non hauer paura di loro, perche te gli hò dati nelle tue mani . Nessun di loro ti potrà far resistenza. La onde Giosuè si lanciò fopra di essi in vn subito, hauendo messa tutta la notte in. falire dalla città di Galgala. Et il Signore gli mise in scompiglio all'apparir de i figliuoli d'Ifraele, & gli conquassò con vna gran rotta in Gabaon, & gli perseguitò per la strada,dalla quale si salisce alla città di Betoron, e gli percosse sino alle città di Azeca, & Maceda. Mentre dunque fugiuano li figliuoli d'Ifraele, & fi trouauano nella scesa della città di Betoron, il Signore fece piouere dal cielo fopra di loro pietr grosse sino ad Azeca, & molto maggiore fù il numero di quelli che morfero per la grandine celefte, che di quelli, che morfero con la spada de figliuoli d'Israele. All'hora Giosuè parlà fupplicheuolmente al Signore nel giorno che diede l'Amorreo nelle mani de figliuoli d'Ifraele, e disse in loro presenza: Sole non ti muouere verso Gabaon, & tu ò luna verso la valle di

1177

Aialon. Et si fermorno il sole, & la luna infinche il popolo si vendicò de suoi nemici. Non è egli vero che ciò è scritto nel libro de giusti? Si fermò dunque il Sole nel mezzo del cielo, e non si affrettò di tramontare per spazio di vna giornata. Non fù ne prima ne dopò giorno sì lungo, effendo che il Signore vbidì alla voce d'vn'huomo.

Potremo pariméte aggiugere il castigo seuerissimo, che Dio diede à Faraone co tutto il suo esercito, il quale sece miseramete morir sepolto nell'acque, in maniera tale, che ne anche vno

ne scampò. Ilche leggiamo chiaramente nell'Esodo con queste Bxod.14 parole : [ Cumque extendisset Movses manum supra mare; abstulit iliud Dominus flante vento vehementi, & vrente tota nocte, & vertit in ficcum, divifaque est aqua, & ingressi sunt filii Israel per medium sicci maris; erat enim aqua quasi murus à dextra corum, & læua, persequentesq. Aegyptij ingressi sunt post cos, & omnis equitatus Pharaonis, currus eius, & equites per medium maris . iamq. aderat vigilia matutina, & ecce respiciens Dominus super castra Aegyptioru per columna ignis, & nubis interfecit exercitu eorum, & subuertit rotas curruumit ferebanturg, in profundum : Dixerunt ergo Acgyptij : fugiamus Israelem : Dominus enim pugnat pro eis contra nos . Et ait Dominus ad Moyfem : Extende manu tuam ad mare, vt reuertantur aquæ ad Aegyptios super currus, & equites eorum. cumq, extendisset Moyses manum contra mare, reuersus est primo diluculo ad priore locum, fugientibusq: Aegyptijs occurrerunt aqux, & inuoluit cos Dominus in medijs fluctibus: Reuerfra, funt aque, & operuerunt currus, & equites cuncti exercitus Pharaonis, qui sequentes ingressi fuerant mare, neo vnus quidem superfuit ex eis : filij autem Israel perrexerunt per medium ficci maris, & aquæ erant els quasi pro muro à dextris, & à sinistris : liberauitq. Dominus in die illa Mrael de manu Aegyptiorum, & viderunt Aegyptios mortuos super littus maris,& manum magnam quam exercuerar Dominus contra cos, timuitq. populus Dominum, & crediderunt Domino & Moyfi seruo eius . ]

Hauendo Moisè stefa la mano sopra del mare, il Signore lo dilguò, facendo fosfiare vn vento gagliardo e diseccativo per

tetta la notte, e lo fece diuentar fecco , e l'acqua fi diuife , e li figli d'Ifraele entrorno per mezzo del mar secco, percioche l'acqua stana come vna muraglia dalla destra loro e dalla finistra; e gli Egittii perseguitandogli, entrorno doppo, e tutta la canallaria di Faraone, li carri, e caualieri per mezzo del mare, e già era sù lo spuntar del giorno. Et ecco che risguardando il Signore sopra la milizia de gli Egizzii per la colonna del fuoco, e della nuuola mando in ruina il loro esercito, e mise sossopra le ruote de' carri, & erano portati al fondo. Dissero dunque gli Egizzij; fuggiamo il popolo d'Ifraele, perche il Signore combatte per loro contro di noi. Et il Signore disse a Moisè: stendi la tua mano verso il mare acciò tornino le acque dalla banda de gli Egizzij sopra li carri, e caualieri loro : Et hauendo Moisè steso la mano sopra il mare, esso ritornò su'I bel mattino al luoco di prima, & à gli Egizzij che fugiuano venero incontro le acque, & il Signore li fece restare in mezzo de flutti, & l'acque ritornorno, & copersero li carri, e caualieri di tutto l'esercito di Faraone, li quali seguendo gli altri erano entrati nel mare, non ne rimafe viuo ne meno vn d'essi: mà li sigliuoli d'Ifraele caminorno per mezzo del mar secco e l'acque gli seruiuano in vece di muro dalla parte destra, e dalla sinistra: Et il Signore in quel di liberò il popolo d'Israele dalle mani de gli Egizzij, e viddero gli Egizzij morti sopra il lido - del mare, e la gran potenza, che Dio haueua mostrata contro di loro, & il popolo temette il Signore, e credettero à Moisè lu o seruo.

Ancora si potrebbe sar mentione di quanto si legge nella sara Genesi delle città distrutte a surore di pietre sussimiente può dirsi essere gli habitatori in cenere, poiche veramente può dirsi essere suro de maggiori slagelli, che Dio habbia mandato sopra la terra in castigo de peccatori, si come viene signiti sigato dalla sacra Scrittura mentre dice: [ Igitur Dominus Genesis, pluit super Sodomam, & Gomorram sulphur, & ignem de cœpluit super Sodomam, & Comorram sulphur, & ignem de cœpluit super sodomam, & cuncta terre virentia: respiciense, vxor Loth post se versa est in statuam salis. Abraham antenna consurgens mane, vbi steterat prius cum Domino intuitus est

Sodo-

Sodomam, & Gomorram, & vniuerfam terram regionis il-· lius, viditq. ascendentem fauillam de terra, quasi fornacia

fumum. 7

Adunque il Signore fece piouere sopra Sodom a,e Gomorra solfo, e fuoco dal cielo, e distrusse queste città, & tutto il paese d'intorno, tutti gli habitanti delle città, e tutte l'herbe, e piante di quella terra; e riuoltando la moglie di Lot gli occhi dopò le spalle diuentò vna statua di sale: mà Abramo leuando si la mattina nel luogo, doue era stato prima col Signore risguardò Sodoma, e Gomorra, e tutta la terra di quel paese, e vidde salire la siamma da quella terra à guisa del sumo;

Fù parimente grandissimo il castigo che Dio diede al mondo, in maniera che giamai fu visto il maggiore per il suo peccato, con hauerlo suffogato amaramente non folo con tutti gli

che esce dalla fornace.

huomini, che in esso habitauano (da quei dell'arca in poi) mà ancora con ogni forte d'animali in modo, che ne anco volfe che fussero scoperti i più alti monti e torri dal diluuio : [Cuq. transissent septem dies, aquæ diluuij inundauerunt super terram anno sexcentesimo vite Noè, mense secundo, septimodecimo die mensis rupti sunt omnes sontes abyssi magnæ, & cataractæ cœli apertæ sunt, & facta est pluuia super terram. quadraginta diebus, & quadraginta noctibus, factumq. est diluuium quadraginra diebus super terram, & multiplicatæ sunt aqua, & eleuauerunt arcam in sublime à terra : vehementer enim inundauerunt, & omnia repleuerunt in superficie terræ. Porrò arca ferebatur super aquas, & aquæ præualuerunt nimis super terram, opertiq. funt omnes montes excelsi sub vniuerso cœlo: quindecim cubitis altior fuit aqua super omnes montes, quos operuerat, confumptaq. est omnis caro, que mouebatur super terram volucrum, animantium, bestiarum, omniumg, reptilium, quæ reptant super terram, vniuersi homines; & cuncta in quibus spiraculum vitæ est in terra mortua sunt, &

deleuit omnem substantiam, quæ erat super terram ab homine ysque ad pecus tam reptile, quam volucres cœli, & deleta. funt de terra, remansit autem solus Noë, & qui cum eo erant in arca, obtinueruntq. aquæ terram centum quinquagin-

ta die-

ta diebus. Effendo paffati sette giorni dall'entrata di Noè nell'arca, l'acque del diluuio inondorno sopra la terra : nell'anno se scentesimo della vita di Noè, nel mese secondo, nel giorno del mele decimolettimo fi ruppero tutte le fontane del grad'abisso, e s'aprirno le cataratte del ciclo, e piouè sopra la terra quaranta di, e quaranta notri, e durò il diluuio quaranta giorni fopra la terra, e l'acque si moltiplicorno, e solleuorno in alto l'arca da terra, percioche gagliardamente inondorno, e ricpirono ogni cosa nella superficie della terra: mà l'arca era portata fopra l'acque, e l'acque preualfero smisuratamente sopra la terra, e restorno coperte tutte le motagne alte che soprassa no fotto l'vniuerso Cielo. Quindici cubiti auanzò l'acquass fopra li monti quali haueua coperti, e reltò morta ogni carne, che si muonena sopra la terra, d'vcelli, animali, bestie, e di tutti li serpenti, che van serpendo sopra la terra dall'huomo sino alla bestia, tanto li serpenti quanto gli vcelli del cielo, e furono disfatti, e vi rimafe folo Noè, e quelli che erano con lui nell'arca, e l'acque tennero coperta la terra cento cinquanin in hill time gray ta giorni.

Ne parria fuori di proposito di aggiongere la grandissima. tribola tione, e rouina che aunenne al popolo Ebreo nella distruzzione di Gierusalemme : poiche fu tale che cauò le lagrime da gli occhi dell'istesso Christo figliuolo di Dio, sicome accenna l'Euangelista: [Vt appropinquauit Iesus videns ci- Luc. 19. uitatem, fleuit super illam dicens ; quia si cognouisses, & tu: Et quide in hac die tua, que ad pacem tibi: nuc auté abscodita funt ab oculis tuis, quia venient dies in te, & circudabunt te inimici tui vallo, & circudabunt te, & coangustabut te vndig. & ad terra prosternent te, & filios tuos, qui in te sunt, & non relinquent in te lapidem super lapidem eò quòd non cognoueris

empus visitationis tuæ.

Essendosi auuicinato Giesù à vista della Città pianse sopra essa dicendo: perche se tu ancora hauessi conosciuto, & certamente in questo giorno tuo le cose, che ti arrecauano pace, mà hora sono nascotte da gli occhi tuoi, percioche verrano giorni fopra di te, & li nemici tuoi ti circonderanno, e ti stringeranno d'ogni intorno, e faranno cascare in terra te, & i figliuoli tuoi,

che stanno dentro di te, e non la sferanno in te pietra sopra pie-

Con tutto che le tribolationi, e flagelli accennati fiano gradisimi, e altri ancora, che io per breuità laffo; nondimeno ad vnirli infieme dal principio del mondo fin'al fin d'effo, à comparazione di quello del final giudizio, farebbono come un fogno. Laonde concluderemo con l'Euangelista Marteo: [Erit tunc tribulatio, qualis non fuit ab initio mundi, ex quo gentes effe coeperunt.]

Sarà all'hora tal tribolazione, quale non è mai stata dal principio del mondo da che cominciorno ad essere gl'huo-

mini .

Per lo che spero hauendo inteso, e ben considerato, quanto di sopra habbiamo detto, che da douero il Fedele s'attaccherà all'opere di Christiana pietà con ajuto de po-

ueri bifognofi, conforme à quanto ne leguenti libri fi mostrerà.



# Della Limofina. ALIBRO SECONDO

## DELLA LIMOSINA, OVERO

Opere; che ci assicurano nel giorno del I Capril & Capril land giudizion cie de'Padri,



Click

(9, 5) VESTO nome limofina fi deriua dal Greco, che fignifica misericordia, ouero compassione donde s'intende effer nome generico à tutte Theolog. l'opere di misericordia corporali, & spirituali, 4. sent. fecondo i facti Theologi à noi han lasciato D.Thom, feritto, & in particolare il gloriolo fan Tho- 2.2.932.

masso con queste parole: [ Elcemosyna est opus, in quo datur aliquid indigenti ex compassione propter Deum, I cioè: La limosina è vn'opera, nella quale si dà qualche cosa à vn bisognoso per l'amor di Dio. Et il medesimo Santo nell'articolo secondo dice, che questo nome di limosina comprende sotto di se tutte le compassioni, ouero misericordie, che si vsano per amor di Dio verso il prossimo: Le sue specie sono quatrordici, serre corporali, & altrerante spirituali; sicome il glorioso Dottore 1.2 9 31. lo hà fignificato con queste parole. Visito, poto, cibo, redimo, tego, colligo; condo; Confule, castiga; solare, remitte; ter of Non I portain aci quanto oro. & argento I for.

Ma noi lasciando queste vltime ad altri trattaremo in questo Juogo delle corporali, quali fono le feguenti : Prima ; Dar da mangiare all'affamato; Dar da bere all'affetato; Alloggiare amago il foraftiero, ouero pellegrino; Coprire l'ignudo; Visitar l'infermo, & incarcerato; Ricomprar il schiano; Sepellire il morto. Di tutte queste diremo per ordine, mercè il divin fauore, conforme à quanto habbiamo mostrato di sopra; & da noi verran dette l'opere; che ci afficurano nel giorno del final giuditio Sin qui habbiamo mostrato à bastanza, che cosa sia limosina ouero dette opere in genere; Segue di vedere, da chi si deue questa limofina fare. ..... : usom "a resource ; it fraie terra fi dia a poneri; la quetta chi, cuetto de ban bie modi

CHI

## CHIDEVEFARELIA Limofina. Cap. II.

poueri, come a quelli, che per debolezza non possono lauorare con le proprie mani procuri di donarli il vitto, & il vestito secondo che gli sarà possibile. E similmente in altri diuersi luo-

12. q.s.

ER dir da chi si deue fare la limosina ci seruiremo della Scrittura facra, e dottrina de'Padri, & facri Canoni, oue s'infegna divinamete questa verità. Leggi dunque il Capitolo: [ Épidepus pauperibus, vel ijs, qui debilitate faciente suis manibus laborare non possunt, victum, & vestitu, quantum sibi possibile fuerit, largiatur . ] Il Vescouo tanto alli

ghi de'sacri Canoni s'insegna l'istessa verità, e nel medesimo decreto có queste parole: [Gloria Episcopi est nó parietes tépli & cauru ornare, sed pauperibus prouidere; & aurum Ecclesia habet, no vt feruet, sed vt eroget, & subueniat in necessitatibus. Quid opus est custodire, quod nihil adiunat? An ignoramus quantum. auri, arque argenti de templo Domini Affyrij substulerut? ] La gloria del Vescouo non consiste nell'ornare le mura del tempio, ma in prouedere à poueri ; E la Chiesa hà dell'oro, non già per conservarlo, ma per scompartirlo, & souvenire all'altrui necessità. Che accade custodire quel, che non gioua ad altro? Non sappiamo noi quanto oro, & argento dal tempio del Signore si portorno via gl'Assirij? Et parimente si legge nel medefimo luogo : [ Mos est Apostolicæ sedis ordinatis Cap.mos Episcopis præceptum tradere, vt de omni stipendio, quod accedit quatuor fieri debeant portiones; vna videlicet Episcopo, & familiæ eius propter hospitalitatem, & susceptionem; alia

elero; tertia vero pauperibus; quarta Ecclesis reparandis.] cioè : Costume della sede Apostolica è d'imporre per precetto à quelli, che sono ordinati Vescoui, che di qualunque stipendio, che gli tocca, debbino far quattro parti, delle quali vna sia del Vescouo, & della famiglia per mantenimento dell'hospitalità, e per poter albergare, e la seconda vada al Clero; la terza si dia à poueri; la quarta alle Chiese, che han bisogno di

effer

eft 13. q.

esser ristorate. Et meltissimi altri luoghi simili à noi apertamente insegnano questa verità. Dal che chiaramente si vede. & intende, che non folo gli Ecclefiaftici deuono per carità attendere all'operationi di mifericordia corporali, e spirituali, ma per giustitia deuono alli poueri di Christo somministrare conforme la loro necessità. Al medesimo sono obligati tutti gl'altri huomini, che hanno sostanza di questo mondo . -

Il che vien commandato dall'Apostolo san Giouanni con. queste parole : [ Qui habuerit substantiam huius mundi, & vi- 10:cap. 1. derit fratrem suum necessitatem habere, & clauserit viscera fua ab eo, quomodo charitas Dei manet in illo? 7 cioè: Quello, à chi farà toccato hauere della fostaza, ò bene di questo mondo, & vedrà il fratello posto in necessità, e pure chiuderà le viscere sue, come sarà possibile, che habbia in se la charità di Dio? A questo c'esortano tutti i santi Padri, e prima. Girolamo fanto, mentre diuinamente dice à questo proposi- Hieron. to: Illis tribue divitias tuas, qui non farfatas aues comedunt, sed pane indigent: vt famem repellas, & non augeas luxuriam. Intellige super egenum, & pauperem, nudum vesti, esurientem c ba , ægrotantem visita , & quotiescunque manum extendis office shis Christum cogita : ] Dà delle ricchezze tue non già a quelli che mangiano vcellami impastati, & grassi; mà che hanno bifogno del pane, tanto, che si cauino la fame, non che gl'accreschi la lusturia. Habbi cura del bisognoso, vesti chi è ignudo; ciba quello che si muore di fame; visita l'infermo, & ogni vol ta che stendi la mano, pensa che lo dai a Giesir: Sin qui parla fan Girolamo, esortando tutti gl'huomini à questa celeste attione, & opera di misericordia corporale. mà auerti in correfia quel, che Bernardo fanto feriue al Re di Cilicia a nostro Proposito dicendo: [Beatus qui intelligit non super cupidum , Regem Cised super egenum, & pauperem, illum inquam pauperem, qui licia. inuitus petit, & cum verecundia accipit, & accipiens gratias Deo reddit. ] Beato quello, che hà cura non del ghiotto, ma del bisognoso, e pouero, e quel pouero dico che domanda contra fua voglia, e con vergogna riceue, e riceuendo rendegratie à Dio . sir ruga : 100 de sala i en silap i culture qui

D. Are

misericordia è quella, la quale ha vera volontà d'aiutare, &

giouare al misero nelle sue miserie per l'amor di Dio, perche veramente non è propria misericordia (si come dice vn Dottore ) dare à quello, che non hà bisogno; perche non è altro à quelli, che hanno, il dare, che perdere, come S. Giouanni Chri-Chrifost. fostomo diuinamente dice, mentre espone quel Salmo : TBeasuper epi-ftoia ai He tus qui intelligit super egenum, & pauperem &c. hoc est qui be, homil cognoscit, quid sit pauper, & qui tribulationem eius percipit, cognoscens quoque tribulationem eius, & confestim miserebitur: intellige, quia similis tibi liber erit, eamdem tecum percipiar generolitatem, & alia tecum communia habebit. ] Beato quello, che stà attento sopra del pouero, cioè, che intende: che cosa sia pouero, & che capisce la tribolatione di quello che intendendo la sua angustia, subito si moua ad hauerne copassione. Intendela così, che per douer esser lui libero come fei tu, diuenti insieme con te partecipe della medesima gene-Linconien. rosità, & habbia teco l'altre cose in commune. Onde Lincopar.3.c.28. niense sopra gl'Euangelij diuinamente dice con sant'Agostino queste parole: [ Dic mihi quæso, ò diues, quare pauper te-

A CHANGE

adetemp. cum non accipiet cibum, qui tecum accepturus est regnum? Quare non accipiet veterem tunicam, qui tecum accepturus est immortalitatis stolam? Quare pauper non meretur accipere panem tuum, qui tecum meruit accipere Baptismi sacramentum? Cur indignus sit accipere, vel reliquias ciborum tuorum, qui tecum venturus est ad conuiuium Angelorum? Ille tibi dandus est cibus, qui tibi potest dare Regnum cœlorum. Pauperes pro vobis orabunt, quia amici Dei sunt, & pauperum spiritu, idest humilium est regnum coelorum. ab illis igitur illud eme . Vnde fatuitatis argui potest dines, qui nummum ei negat, qui sibi maximum potest conferre regnum . si enim diceret tibi homo sidelis: Da mihi vnum æneum, vt acciperes centum folidos aureos, quanto magis; quia tibi dicit Deus centuplum accipietis, & vitam æternam. possidebitis? ]

Dimmi di gratia, o ricco, perche non mangia infieme con te il pouero, il quale pur insieme con te è per riceuere il regno?

Perche

Perche non darai vna veste vecchia à quello, che è per riceuere teco vna volta la stola dell'immortalità? Perche non merita di riceuere il pouero il tuo pane, poiche hà meritato riceuere con te il Sacramento del battesimo? Perche hà da esser indegno di riceuere, come si dice, le ragaglie, cioè quel, che t'auanza della mensa, quello, che hà da esser tuo commenfale nel conuito celeste? A te bisogna dare ad altri quel cibo, che ti può dare il regno de i cieli.li poueri pregaranno per voi, perche sono amici di Dio & delli poueri di spirito cioè degl'hu mili è il regno de'cieli. da quelli adunque compralo. Dalche ben può esser ripreso di pazzia il ricco, il qual nega vn soldo a quello, che gli può dare vo regno grandissimo, perche se ti dicesse vna persona fidata, o di chi tu ti fidassi, dammi vna moneta di bronzo, in modo che ne potessi guadagnar cento. d'oro. Hor quanto più dicendoti Dio: riceuetete ceto di più i

e possederete la vita eterna?

Questa istessa venità dimostraremo delle sette opere di misericordia corporali per ciascheduna in particolare, si come nel presente libro in genere chiarissimamente in più luoghi s'intenderà, oltre a quanto di sopra habbiamo detto. Molti ricchi e potenti della terra (o impietà incredibile) con gran prodigalità danno da mangiare a i loro cani da caccia, & altri animali fieri dà piacere, e passatempo, & i poueri mendichi cos pretiofissimo sangue di Christo Saluatore redenti di necessità lasciano perire, si come con la diuina gratia diremo nel lib. 1. done si tratterà della Santa Hospitalità al Capit. T. & in altri moltissimi suoghi, & qui anche aggiungeremo la dottrina. di san Giouanni Chrisostomo contra questi insatiabili ricchi Chrisost. priui di pietà verso li poueri di Christo, doue egli dice : [Illi inepi ad canes tui faturantur, ifte autem (scilicet pauper) sæpius dor- Rom. mit tota nocte esuriens, & seruis tuis inhonorabilior est; sed qualiter hoc confistit ? Illi, dicis, tibi necessaria officia complent, fed quid iste? Quid si ostendero necessarium officium. tibi pauperem implere multo amplius illis ? Num aderit tibi in die iudicij? quia ille eruet te ab igne æterno, quid tale omnes serui tui faciunt ? Quando Thabita desuncta est quis cam. suscitanit? serui circumstantes? an pauperes?q.d.non serui, sed 142 oratio

oratio pauperum. Tu autem seruis tuis aqualem pauperem. facere velis. Frigus est, & iacet seruus tuus pannis circundatus, sed iacet pauper frigore ferè mortuus: dentes quatiens, sed Deum vultu, & habitu, idest corde, & ore deprecans; tu auté calefactus, & ebrius pertransis ad lectum pretiosum, sed quomodo vis Deum te in calamitatibus costitutum liberare? Nonne hæc gehenna digna funt?]

I tuoi cani si satiano, e questo, (cioè il pouero) spesso dorme tutta la notte morto di fame, e più disprezzato de tuoi ser-

nitori . .

Ma come và questa cosa? Quelli (mi dirai) fanno li seruitij necessarij, ouero s'adoprano nel seruitio mio necessario. Ma che dirai poi se io ti mostrarò, che il pouero ti sa ogni seruitio necessario molto meglio di quelli? essendo che questo te lo trouarai vicino nel giorno del giuditio, perche ti liberarà dal fuoco eterno, che mai tal cosa possono fare tutti li tuoi sernitori ? Thabita, come fu morta da chi fu risuscitata ? da serui circonstanti, ouero da i poueri? Non la risuscitorno i serui altrimente, ma le orationi de i poueri. Hor, almeno fammi questa gratia. Manda del pari i poueri con i tuoi seruitori. E freddo, & il tuo seruo forse se ne giace adobbato de'buoni panni, ma il pouero se ne stà disteso in terra, quasi morto di freddo, e battendo i denti si, ma insieme con il volto, e conl'habito, cioè con il cuore, e con la bocca pregando Iddio, ma tu scaldato, che ti sei, & imbriacato, te ne passi ad vn letto pretiofo. E come vuoi tu, che Iddio, quando poi ti ritroui in calamità, ti liberi? Non son queste cose degne del fuoco eterno? Il medefimo Dottore acerbamente riprende i ricchi, & empij contra i poueri, mostrandogli la calamità di quelli, e la loro superfluità, quale per breuità qui si tace.

mil. 2 1. in epist, ad Corin.

Ma qui faremo passaggio in particolare a i ricchi Ecclesiastici pastori, e padri de'fideli, i quali non solo deuono esser padri misericordiosi nelle cose spirituali; ma ancora con viua, & verace carità nelle loro necessità quelli souuenire, come diuinamente ciò s'afferma da Linconiense con queste parole: [ Peiores funt, quam dives Euangelicus in inferno sepultus, per Eup. qui fratrum suorum curam agens. Rogo te (inquit) Pater

3. C.37.

ter Abraham, vt mittas Lazarum in domum patris mei : Habeo quinque fratres, vt testetur illis,ne & ipsi veniant in hunc

locum tormentorum.

Sono peggiori di quel riccho Euangelico sepolro nell'inferno, che procurando per li fuoi fratelli, Ti pregho (diffe) O Padre Abramo, che tu mandi Lazzaro a casa di mio padre, essendoche hò cinque fratelli, acciò testissichi loro, che io auuifo, che si guardino di venir ancor' eglino in questo luogo de tormenti.

Di questi simili tirāni priui di misericordia parlò l'Apostolo epist Ca-S. Giuda dicendo: [Hi funt male couivantes fine timore femet-thol. ipsos pascentes.] Questi son quelli che banchettano malamete, e che senza sparagno, e senz'alcun freno, o timore se stessi pascono. Questi tali, a mio giuditio, niente sono dissimili da Caino il quale dimandato da Dio benedetto, doue fusse Abel fuo fratello, con grande sfacciataggine, e molta audacia rispose: [ Nescio:nunquid custos fratris mei ego sum? ] cioè non lo sò: forse son guardiano io di mio fratello ? Per la qual temeraria. Gen.c.4

risposta meritò da Dio la maledittione.

Imparate dunque ancor voi ò Signori abondanti di beni di fortuna à souvenire alli poueri di Christo, acciò no siate maledetti da Dio in copagnia di Caino, & col ricco Epulone sepolti nelle fiame infernali, & acciò all'hora le vostre ricchezze superflue non generino in voi i vermi, li quali giamai non periscono, del che benissimo si legge appresso Linconiense: In aqua stan- Linco, in te, in qua vermes generantur, diuitiæ terrenæ figurantur, quæ Euan par. cum egenis non disperguntur, in vermes æternæ damnationis 2.c.47.

convertuntur.]

Meritamente in vero le ricchezze terrene fono comparate all'acqua che non si mouedo genera vermi, le quali quado alli poueri non sono distribuite, si couertono in vermi d'eterna danatione. Percioche le ricchezze accumulandosi generano vna. gran superbiase vanagloria. Si deuono dunque non solo per timore delle future pene, e perpetua dannatione dispésare a poueri, ma con vero amore, & interna pietà verso Dio, e con pura e fincera carità ancora verso li poueri di Christo; Così non generaranno perpetui vermi nella conscienza tua, ne anco vana,

& transitoria gloria ; ma si bene perpetua letitia in cielo, & la gloria eterna appresso i beati, e questo è il vero, & diuino modo di trouare per le terrene ricchezze i celesti thesori, & per le cose terrene, e transitorie le diuine, & eterne. Che se quelle per iniqui mezzi sono acquistate, per giustitia si deuono (non sapendosi i patroni) dispensare a i poueri, altrimente facendo non sono già tue, ma diabolica esca, per la quale ti si accende la perpetua morte; ma se giustamente, e senza inganno sono. tue, deui a i poueri per pietà, e Christiana misericordia farne parte, oltre che è diuina ordinatione, e Dio sà quanto tépo ne saremo padroni, la doue ciò facendo ne coseguiremo il guiderdone delle ricchezze celesti. E se questo religioso, e fruttifero punto spesso considerassi, no solo ti dedicaresti assatto all'opere di pietà corporali,ma quanto di buono, e bello tieni in questa transitoria vita, dispensaresti à poueri di Christo conogni liberalità, & amore, poiche oltre il futuro, & eterno premio, etiamdio in questa momentanea vita non picciolo gusto, ma gran frutto spirituale riceueresti. I poueri, che volontariamente sono poueri, e patono quella calamità spontaneamente. confiderano con l'occhio fisso all'eterna gloria, li quali in questa vita sono dispregiati, e vilmente trattati; ma nell'eterna. saranno raguardeuolissimi.

Per l'opposito gli auari, e priui di carità, ricconi della terra che in questa breue; e mortal vita habitano ne gli alti, e superbi palazzi, doue pensano di non douer mai finire, se ne corrono viui all'eterne pene. Piacesse à Dio, che cobedissero a quello, che lo Spirito santo insegna nell'Ecclessaste con quelle parole: [Mitte panem tuum super transcuntes aquas, idest, de diuitijs tuis mitte eleemosynam super pauperes, mundana tribulationem patientes, quia post multa tempora inuenies illum,

idest mercedem pro illo gaudij sempiterni accipies . 7

Metti del tuo pane sopra dell'acque, mentre, che scorrono, cioè delle tue ricchezze sa la limosina alli poueri, che patiscono tribulationi mondane: perche doppò molto tempo la ritro-uarai, cioè riceuerai per quella i gaudij sempiterni.

de extri de extra

ACHI

#### A CHISIDEVE FAR la limofina. Cap. III.

E R seguitar hora l'ordine predetto, a chi si deue la limofina fare, qui si ripete, & aggiunge quello, che apertaméte la facra, & diuina Scrittura c'insegna, & commanda. E prima si legge : [ Pauperi manum tuam porrige, vt propi- Eccl.cap. tiatio tua, & benedictio tua gradiatur in conspectu omnis vi-7.

uentis.7

Porgi al pouero la tua mano, acciò la propitiatione, & benedittione tua faccia progresso, & camini nel conspetto d'ogni viuente.fimilmente l'Ecclesiastico dice: [ Absconde eleemosy- Eccl.cap. nam in finu pauperis, & hac pro te orabit ab omni malo. Chiudi la limofina nel grembo del pouero, & questa pregarà per te acciò non incorri in male alcuno. Il Saluator del mondo l'affermò chiaramente per l'Euangelista S. Matteo: [ Si vis Matt.cap. perfectus esse, vade, & vende omnia qua habes, & da pauperibus, & veni seguere me, & habebis thesaurum in coelo. I Se vuoi effer perfetto và, & vendi ciò, che hai, & dallo a poueri, e poi vieni, e seguimi, & hauerai vn tesoro in cielo; & altroue in S. Luca ci dà questo precetto : [ Cum facis conuiuium, voca Luc. 14. pauperes, debiles, cœcos, & claudos, & beatus eris, quia non habent retribuere tibi; retribuetur autem tibi in resurrectione iustorum. ] Quando fai conuito, chiama i poueri, i deboli, i ciechi, & li zoppi, & farai beato; perche non hanno questi tali, che renderti, ma ben ti sarà reso il contracambio nella resurrettione de giusti; & in S. Mattheo commanda: [ Qui petit à te da ei; ]dà a quello, che ti domanda. Ma qui occorre vn dubbio, & è, se à gli huomini cattiui, & scelerati si debba fare tal limofina. Al che breuemente si risponde, che sì con l'autorità dell'Euangelista san Luca, il qual dice : f Omni perenti te tribue.] A qualunque ti domanda dà; ma li cattiui, ancorche fiano tali, & immeriteuoli di quella, abbattedofi a chiedere la limofina al ricco, fi li deue. Il medefimo douemo ancora fare con i nostri nimici, poiche è debito d'amarli, come nostri

fra-

Della Linofina . 38 fratelli, e ciò apertamente ci comanda Christo Saluator nostro per il medesimo Euangelista. Et anco per san Mattheo : [ Di-Luc.c.6. ligite inimicos vestros, & bene facite his, qui oderunt vos . ] Amate li vostri nemici, & fate bene à quelli, che vi hanno in odio; mai nostri nemici, i quali si maluagiamete ci odiano, sono pessimi, & empij huomini, poiche sono transgressori del divino comandamento publicato nel vecchio, e nel nuouo testameto. [ Diliges proximum tuum ficut te ipfum . ] Ama il proffimo 33. Marc. tuo, come te medesimo. Perilche si deue al nemico la limosina, e somministrare l'opere di misericordia corporali, si come vien'insegnato dall'Apostolo Paolo: [Si esurierit inimicus tuus, ciba illum, si sitierit potum da illi. ] Se il tuo nemico hauerà fame, cibalo, se hauerà sete, dalli da bere. Et Giouanni Euangelista dice : [ Omnis qui odit fratrem suum, homi-Ioan. 3. cida est . ] Chiunque hà in odio il suo fratello, è homicida. Perilche intendiamo chiaramente, che alle cattiue, e pessime persone si deue la limosina fare, e questa è la perfetta, e Christiana carità. Ma perche da alcuno si potrebbe prouare l'opposito con l'auttorità della sacra Scrittura, e prima per l'Ecclesiastico, doue si legge . Da bonis, & non recipies peccatorem; benefac, & humili, & ne dederis impio. Prohibe panes illi dari, ne potentior te sit . ] Dà alli buoni, & non riceuerai peccatore alcuno. Fà bene à chi è humile, & non darai all'empio: Guarda di non dargli il pane, acciò non diuenti più potente di te. Et altroue : [ Desudet eleemosyna in sinu tuo , do-

nec inuenias dignum, cui des.] Sudi la limofina nel tuo feno, infin che troui, in chi fia bene da te impiegata.

2.2.q.32. art.s. A questo tale si risponde, che si deue dare la limosina a i cattiui, & pessime persone, come insegna il Dottore San Thomasso con queste parole non lontane dal nostro proposito: [Cum dilectio proximi sit in præcepto, necesse est omnia illa cadere sub præcepto, sine quibus dilectio proximi non conferuatur: Ad dilectionem autem proximi persinet, vt proximo non solum velimus bonum; sed etiam operemur secundumilud 1. Ioan. cap. 3. Non diligamus verbo, neque lingua, sed opere, & veritate; adhoc autem quod velimus, & operemur bonu alicui requiritur quod eius necessitati subueniamus;

quod

quòd fit per eleemofynarum largitionem. Et ideo eleemofynarum largitio est in præcepto, quia præcepta Dei dantur de actibus; ideò necesse est, quòd donum eleemosynæ cadat sub precepto, secundum quod actus est de necessitate virtutis, scilicet secundum quòd recta ratio requirit, secundu qua aliquid considerandum ex parte dantis, & aliquid ex illo, cui danda est eleemosyna. Ex parte dantis considerandum est illud, quod dandum est, sit ei superfluum; vt ait Saluator. Luc. 11. Luc. 11.

Essendo che la dilettione del prossimo è di precetto, è necessario, che tutte quelle cose vengano ad'esser sottoposte al precetto, fenza le quali la dilettione del proffimo non si conferua, & a questa dilettione del prossimo appartiene, che non folo gli vogliamo bene, ma anco gli ne facciamo, fecondo quel-

lo di S. Giouanni.

Non amiamo con parole, ne con lingua, ma con opera, & verità; mà per poter giungere al volere, & operare il bene ad alcuno, si richiede, che souueniamo alla necessità di quello. Ilche viene à farsi mediante il dono delle limosine ; & perciò il dare le limofine è di precetto; ma egli in questo luogo rende ottima ragione, perche li precetti di Dio sono dati per li atti; perciò è necessario, ch'il dono della limosina si contenga sotto il precetto, in quanto, che l'atto è di necessità di virtù, cioè fecondo che la retta ragione ricerca, per la quale qualche cofa si deue considerare per parte di quello, che deue dare, e qualche cosa per parte di quello, à chi si deue dare la limosina. Per parte di colui, che dà bifogna cófiderare che quello, che fi hà da dare, li sia d'auanzo conforme à quello che dice il Saluatore per S. Luca con queste parole : [ Quod superest date Luc.11. eleemofyna; le quali parole esplicando S. Thomasso cosi dice: & dico superfluum non solum respectu sui ipsius, sed etiam respectu aliorum; quorum cura sibi incumbit &c. ]

Quello, che vi auanza datelo per limofina, e di co fuperfluo non folo rispetto a se medesimo, ma anco rispetto ad altri, de quali hà cura. Di che l'Apostolo Paolo in questa maniera scriue à Timoteo : [ Si quis suorum, & maxime domesticorum. curam non habet, fidem negauit, & est infideli deterior. ] Se alcuno non hà cura de'suoi, e massime de i domestici : questo

Ioan. &.

hà rinegato la fede, & è peggiore d'vn'infidele. Et in confer-2.2. 932. matione di questa verità leggi il Dottor'Angelico. Doue si deart.s. ue considerare, se questi tali in tanta necessità si ritrouino, che nulla habbino, del che si possino aiutare da se stessi, e souuenire alle loro miserie, & calamità, & all'hora sei obligato sotto precetto, (conforme alla dottrina di s. Thomasso sopra citata) con ogni carità souuenirli secondo la loro necessità, e mancando pecchi, tanto più abondando tu de beni di fortuna, poiche in tal caso deui per obligo quel pouerello souuenire acciò non perisca, e così facendo non solo sodisfarai al divino precetto, ma anche darai la propria vita a quel meschino. Perilche farai premiato per cose temporali della vita eterna, Bafil. come diuinamente dimostra Basilio con queste parole : [ Si fateris ea temporalia bona tibi diuinitus prouenisse, ille verò mendicat, nisi tu bone dispensationis merita consequaris, ille verò patientia brauijs decoretur. Est panis famelici, quem tu tenes; nudi tunica quam tu cum claui conseruas; discalceati calceus, qui penes te marcescit; indigentis argentum, quod tu possides humatum. Quocircà tot iniurias, quot dare valeres.] Se tu confessi, che quelli beni temporali ti son toccati per diuin configlio, e quello poi và mendicando, se tu non fai di modo, che venghi à confeguir li meriti della buona dispensatione, e quello viene ad'effer ornato con li palij della parienza; è pane di famelico quello, che tu tieni; è tonica dell'ignudo quella, che tu hai racchiusa sotto chiaui; è scarpa dello scalzo quella, che s'infracida appresso di te; & argento del bisognoso quello che tu possiedi sotterrato. Si che vengono à esser tante l'ingiurie, quante le volte, nelle quali potresti dare, e non dai. Ma se non haueranno necessità a nessun modo si può dire limofina, poi che non è causa per la quale si deue fare come S. Prospero dice : [ Non est proptiè miseircordia, vbi nó est miseria, quia nihil aliud est huiusmodi dare, qua perdere, immò accipientes eleemosynam cum non indigeant, grauiter peccant. Non è propriamente misericordia il dare, quando non ci è miseria, essendo che il dar così alli huomini, non è altro, che vn perdere : anzi quelli, che riceuono la limofina non hauendo bisogno peccano grauemente. Ilche conferma diui-

namente

namente san Girolamo scriuendo à san Damaso Papa con que- Hier, ad ste parole: [ Clerici, qui ex bonis, & opibus parentum susten- Damaso. tari possunt, si quod pauperum est accipiant sacrilegium proculdubiò committunt, & per abusionem talium, iudicium sibi manducant, & bibunt. Qui se ipsos sustentare non possunt; danda est eleemosyna, & licet mali, & impij fint .

I Chierici, che con beni, e facultà de'suoi padri possono esser sostentati se pigliano per se quello, che è de poueri, senza dubbio commettono sacrilegio, e per l'abuso de tali cose si mangiano il giuditio, e si beuono la dannatione, à quelli, che non possono sostentarsi, bisogna dar la limosina, etiam che fiano mali, & empij: ma à questo vi bisogna pensare con grande attentione, che sono alcuni pessimi, & empij, li quali per li loro demeriti, e grauissima colpa diuengono poueri, e ciechi, zoppi, stroppiati, e finalmente inhabili da per se stessi a guadagnarsi il vitto. A questi tali veramente si deue la limosina fare con ogni carità Christiana, come dice vn Dottore dottamente : [ Diligite inimicos vestros . Homo tenetur diligere Notyninimicum, & orare pro persequentibus eum, & velle sibi vita gram In æternam,& correctioné animæ, & vitæ suæ, quantum sibi ipsi, cap.s. & si est in articulo necessitatis, vel credat eum esse in illo articulo, tenetur sub præcepto, & pœna peccati mortalis illi fubuenire . 7

Amate li vostri nemici. L'huomo è obligato farlo ; & à pregar per quelli, che lo perseguitano, & volere per se la vita eterna, & anco la correttione dell'anima, & vita sua, quanto à se medesimo, & se si troua in articolo di necessità? ouero creda, ch'esso sia in tal ponto, è tenuto sotto precetto, e pena di peccato mortale à souuenirlo; ma io oltre la sopradetta dottrina, aggiongo ritrouarsi ancora altri cattiui, & empij, i quali sono forti, e robusti, & habili con la loro fatica à procacciarsi il vitto, & vestito conforme al bisogno, che hanno, e nulladimeno con non picciola sfacciataggine, chiedono la limosina senza alcuna necessità; ma tutto per schiuare il trauaglio corporale, e darsi alla vita otiosa, & in questa foggia si nutriscono. la qual gente dico esser assassini de poueri, e di questi (a mio giuditio) sì deue intédere quanto si legge nelBecloan. l'Ecclesiastico da noi altroue citato con queste parole : [ Da. bono & ne receperis peccatoré. ] Dà al buono, & non riceuere il peccatore. Doue notabilmente nondimeno si dice (il che deue esser notato da ciascheduno per estirpatione delli oriosi. vagabondi, ladri de poueri): [Prohibe panes illi dari, ne in illis potentior te sit, hoc est ne occasione tux eleemosynx, nutriatur in sua iniquitate & potentior sit ad transgrediendum.

Dei mandata in te,& in alios peccando &c. 7

it Guardati di fare, che se gli dia pane, acciò con quello non fia più potente di te, cioè acciò có l'occasione delle tue limosine, non si nutrisca nelle sue iniquità, & sia più potete in trasgredire i diuini commandamenti peccando,& in te,& ne gli altri. Perloche Agostino santo diuinamente dice queste parole: [ Sic diligendi funt homines, vt non diligantur eorum errores, quia exhibitio beneficij dilectioni correspondet. Ideo peccatori ad fubstentationem naturæ elecmofyna debet dari, si indigeat, cu præcipiatur nobis benefacere & inimicis, sed ad fouendum. corum malitiam, non debemus eis aliquid dare. Nam si constaret quod illud, quod eis datum est, in peccatis abuterentur, non deberet eis dari nisi necessitas exposceret.

Gli huomini hanno da effer'amati in modo, che non fiano amati i loro errori, perche l'efibitione del benefitio corrisponde alla dilettione; perciò al peccatore per sostentamento della. natura si deue dare la limosina se si troua bisognoso, sendo che viene commandato, che amiamo anco gli inimici, ma in fauore della lor malitia non douiamo darli cosa alcuna, perche se fusse palese che di quello, che gli è stato dato hauessero da seruirsi nelli peccati, non bisognarebbe darglilo, se però la ne-

ceffità non lo richiedesse.

Ma forse pare ad alcuno, che deui procedere il contrario, e che si debba fare la limosina à tutti, i quali per amor di Dio la chiedono. A che risponde il medesimo Dottore in cotal mo-Luc.c.16. do : [ Omni petenti te tribue, vbi sic semper petenti, (egli scriue) dandum est.] Dà à chiunque ti dimanda sempre, quando si deue à quelli qualche cosa, cioè dono corporeo, & nutritiuo, ouero parole vtili, e fraterna ammonitione, conforme à quanto dice S. Agostino con queste parole : [ Quod irrariona-

tionabiliter petat, tribuendum ei verbum correctionis, fibi ostendedo quod irrationabiliter petat.] cioè: Se dimanda dono irragioneuole, se gli faccia la correttione, mostrandogli, come dimanda irragioneuolmente.

Perilche dice Linconiense: [ Nulli cuiusq. professionis eleemosvna spiritualis correctionis est neganda, sed vnicuig, prout per Euani

necessitas postulaucrit est distribuenda : ]

- A nessuno di qualunque professione sia, deue negarsi la limofina spirituale della correttione, ma à ciaschuno deue distribuirsi, secondo che la necessità lo richiederà. Onde l'Apostolo dice: [ Corripite inquietos; ] & l'Euangelista: [ Orate pro ca-

lumniantibus, & persequentibus vos &c. ] 4 4 4 4

Correggete l'inquieti; & pregate per coloro, che vi calunniano, e perfeguitano. Nientedimeno per la sopracitata dottrina de Padri la limofina corporale si deue negare à chi ingiustamente chiede, poiche rutto concorda con la facra Scrittura nell'Ecclesiastico: [ Desudet eleemosyna in sinu tuo, donce in- Eccl. uenias dignum eui des. Affaricati bene in cercare fino à tanto, che tu troui persona degna, à cui possi dar la limosina. Perlo che il Padre S. Agostino afferma: [Vtilius]esurieti tollitur panis, qua esurieti panis fragitur, vt iustitie seductus acquiescat. I Più vtile è che si tolga il pane à quello, che hà gran fame, se per il cibo si vede, che daua de calci alla giustitia che no è lo spezzare il pane all'affamato, quado inganato, & allettato da questo offenda Dio. Laonde vien dichiarato, che non à tutti douiamo dare la limofina, ma ben'à quelli, che con ragione la chiedono conforme alla loro necessità; la quale se a caso susse estrema, co cotal dono, e souvenimento è sotto precetto, come di sopra habbiamo detto, & mostrato a bastanza per l'angelico Dottore. Potrei qui mostrare chiaramente, e più al viuo in. molti luoghi della diuina Scrittura, che Iddio raccommanda art.; affai l'opere di misericordia corporali con questo nome generico di limofina à gli huomini quafi fotto precetto, etiamdio senza metione d'estrema necessità, si come leggiamo nel Deuteronomio, (il che s'accorda cola dottrina di s. Thomasso di sopra citata ) doue dice : [ Præcipio tibi , vt aperias manus tuas fratri tuo egeno, & pauperi .] Io ti commando, che tu apri la

Gregor.

tua mano al tuo fratello pouero, & bisognoso, & in S. Luca .: Luc.c. 1. [ Date eleemofinam, & ecce omnia munda funt vobis . ] Date la limofina, & ecco che ogni cofa vi douenta monda. Parimente l'Ecclesiastico con questo modo di parlare à fedeli dice: [Propter mandatum affume pauperem, & propter inopiam.

eius, non dimittas eum vacuum . 7

Perche il precetto lo commanda, piglia cura del pouero, e per rispetto della sua pouertà, non l'abbandonare, ò lasciar andar mal contento, e con le mani vote. Et con altri infiniti luoghi potrei ciò con più abondanza mostrarti; ma perche parlo con fedeli di Christo amatori de'poueri, mi pare d'hauer detto à bastanza in questa materia . per tanto il tutto taccio con pregarti, che meco attendi a quel che il Beato Padre. e Pastor di santa Chiesa Gregorio Magno consideraua: I Cum in Euan. quoslibet in hoc mundo abiectos aspicitis, etiasi reprehensibilia eorum opera videantur; nolite tamen eos despicere, quia fortasse quos morum infirmitas vulnerat, medicina paupertatis curat; quorum si qua sunt talia, quæ iure debeant reprehendi hac si vultis ad vsum mercedis vestra inflectite vt ex ipfis corum vitijs cumulentur vobis incrementa pietatis quatenus panem pariter detis, & verbum : panem refectionis cum. verbo correptionis, & sic duo à vobis alimenta percipiat, qui tantum vnum quarebat, dum & exterius cibo, & interius fatiatur eloquio: Pauper cum reprehensibilis cernitur, moneri

> bet, sicut intercessor debet summoperè venerari. Quando vi abbattete in questo mondo nelli abietti, siano come si siano, se bene l'opere loro paiono reprensibili, con tutto ciò non vogliate disprezzarli, perche forsi quelli, che vengono feriti dall'infermità de costumi, risana anco la medicina della pouertà, e se pure di questi vi sarà cosa, che con ragione possa riprédersi, se voi volete, che questo ridondi in seruitio della vostra retributione, acciò da i vitij loro vi si accumulino accrescimenti di pietà, porgete loro insieme e pane, e parola, cioè il pane di refettione con la parola della correttione, e venga in questo modo à riceuere da voi due sorti d'alimento quello, che non ne dimandaua più di vno, mentre che de fuori

> debet, sed despici non debet : si verò nihil reprehensionis ha-

è satiato con il cibo, & di dentro con la parola : se fi scorge esfer'il pouer'huomo riprensibile, deue esser'ammonito si , ma non dispregiato: ma se non hà in che sia degno di riprensione, deue effer come intercessore sommamente venerato. Si come anco S. Giouanni . Chrisoftomo auuerre contro quelli , che dist sprezzano li poueri di Christo, e nulla danno per amore di sua diuina maestà con queste parole : [Deum qualiter rogas dicis : ne memineris peccatorum meorum ; proinde etfi valde Chrif.fupeccator sit ille, qui à te eleemosynam petit, hoc ipsum in illo per epit. considera, & noli reminisci peccatorum eius; hoc est in casu hom.9. quo indigeat, noli ab illo eleemolynam tuam proprer eius peccara retrahere. le doppo: Efficiamur misericordes no quomodocunque, sed quomodo Pater noster coelestis misericors estis anon ipse enim, inquit, adulteros, & meretrices, & maleficos gubernat, & quid dico? omnes species iniquitatis habentes nutrit. omnes induit, & nullus illorum fame perijt . Il acoladia noimin

Come preghi Iddio tu, & dici non ti ricordare de i miei peccati , conseguentemente per benche sia gran peccator quello, che a te chiede la limofina ; questo istesso considera in lui , e no volere ricordarti de peccati di quello, cioè caso che habbia bisogno, non volere, perche è peccatore, sottrarli la limosina Digentiamo misericordiosi non in qualunque modo, ma come è il Padre nostro celeste, essendo che gouerna egli gli adulteri, e meretrici, e malefici, (e che stò io a dire?) tutte le specie d'iniquità nascoste nutrisce, e veste tutti, e niuno di quelli mai è morto di fame. Ma come pensarai tu, che Iddio talmente gli empij, e malefici nutrisca, e gouerni ? A questo risponde l'istesso Iddio per Ezechielle in tal maniera : [Nolo mortem peccatoris, fed magis vt convertatur, & viuat. Non voglio la morte del peccatore, ma più presto, che si conuerta, & viua. Adunque ad essempio del Saluatore dobbiamo noi esser misericordiosi etiandio verso i poueri mali, & empij : affinche mossi dall'essempio, & carità nostra, si convertino al Signore, conciofiache quelli ancora fono membra del Saluatore redenti col fuo pretiofissimo fangue, e simili à noi stessi, chiamado egli questi tali suoi membri, si come leggiamo nel facro te-Ro con tali parole : [Quod vni ex minimis meis feciftis , mihi Mattas;

feci-

fecifis. Quello, che hauete fatto ad vno de miei ancorche minimo, l'hauete fatto a me ; ma questa verità si conosce chiaramente, cioè, che a questi se li deue far bene conforme alla loro necessità, e con intentione, che il benefitio, ò limosina data sia alli riceuuti non solo giouamento corporale, ma ancora di spirituale aiuto, affinche intendano, che sono membri di Christo legati a lui con vincolo di carità, impercioche chiunque fomministrerà limosina a quello, che sia cattiua persona con questa intentione, ch'egli al Signore si conuerta, doppiamente guadagna il merito della carità, non folo perche dà alli veri membri di Christo, ma ancora perche dona al cattiuo con tale intentione, e speranza, che habbia a ritornare al Signore. Il Rom.c.iz. che benissimo esprime l'Apostolo quando dice: Si esurierit inimicus tuus, ciba illu, & si fitierit, da illi potu; sic enim faciens carbones ignis cogeres super caput eius. Se patirà fame il tuo nimico, cibalo, e se hauerà sete dagli da beuere, perche così notabilmete si darà essepio della tua pietà, & religiosa misericordia,e di viua carità, acciò diueti mebro di Christo, e per mezzo della tua misericordia, si faccia acquisto del'anime al Signore, E questo è quanto haueuamo proposto di dire intorno alle considerationi del presente capitolo, nel quale proposimo dichiarare a chi debbe farsi la limosina, segue hora, che dichiamo in che quantità.

# IN CHE SOMMA SI DEVE LA limofina fare. Cap. IV.

Auendo miferio e diftri terza c quanti

Auendo di sopra trattato verso chi l'opere di misericordia corporali si deuono essercitare, e distribuire la santa limosina, passeremo alla terza consideratione, che è in qual somma, e quantità deue sarsi la limosina a i poueri di Christo. A che breuemente rispondiamo, che

la limosina si debbe far secondo la qualità della persona, la quale dà a poueri bisognosi. Impercioche se alcuno abonderà de code cose temporali, hà obligo conforme alle sue forze, fare dio quelle parte à poueri. Ma se possederà poco de beni di fortuna, potrà anco farne parte à poueri di Christo, conforme al fuo stato, grado, e forze. E se tanto poco egli possedesse; che nulla di fostanza gli rimanesse per dar loro y è scusato di far limosina, si come l'Ecclesiastico auerte : [ Quodcunque facere potest manus tua, instanter operare. ] Tutto quello ; che può Eccl.c. 9. far la tua mano, operalo presto, anzi subito. Nelle quali parole s'intende, & ci viene commandato, che douiamo fare la limosina conforme alle nostre forze, ma con somma carità in opportuno tempo. Impercioche se tu tarderai sino all'vltimo della vita (fi come molti ignorantemente, per non dir empiamente fanno) proponendo le tue facultà a i poueri per teftamento, potresti facilmente esser'ingannato dalli falsi, & interesfati heredi con gli altri effecutori di quello, la qual cofa diuinamente infegna la facra Scrittura per l'Ecclesiastico : [ Testa- Ecc. 6.14] mentum huius mundi morte morietur. Il testamento di questo mondo morrà di morte, come dir volesse le limosine, & pii legati del tuo testamento faranno smenticati dagli heredi, & effecutori d'esfo: Il che la stessa isperienza alla giornata. t'infegna &c. . itimu, i control recorn hall object a finding place

Laonde quanto più posso ti essorto à non aspettare quel tépo per far le pie operationi, ma con ogni diligenza, & carità porgi in vita aiuto a i poueri di Christo, secondo le tue facoltà, come benissimo t'insegna quel santo vecchio dell'antica legge Tobia con queste parole: [ Quomodo potueris , ita: Cap. 4. esto misericors. Si multu tibi fuerit, abundater tribue: si exiguu tibi fucrit, etia exiguu libeter impartiri ftude. Fa che tu sij mifericordiolo in quel modo, che puoi, se hauerai molto, da abondantemete: se hauerai poco, etia quel poco studia di darlo voletieri. Cioè vsa diligenza, acciò primieramete dij con ogni pietà, & carità alli poueri meriteuoli, & bifognofi, particolarmente alli giusti, conforme al configlio dell'Apostolo, il quale scri- Gaiat, c. uendo a Galati, ci auuerte : Dum tempus habemus, operemur vlt.

bonum ad omnes, maxime autem ad domesticos fidei.

Mentre habbiamo tempo, operiamo bene con tutti, ma specialmente con i domestici della fede . E S. Ambrosio: [ Etsi non fatis. omni-

omnibus debétur mifericordia, iusto tamén amplius: si tempore afflictionis suæ nihil a te impetret, si tempore periculi, quo rapitur ad mortem, plus apud te pecunia tua valeat, quam

vira morituri, non est leue peccatum.

- Ancor che con tutti deui viare la misericordia, nondimeno più largamente con il giusto; se nel tempo dell'afflittione sua .e.a.lasa non impetra cosa alcuna da te. se nel tempo del pericolo, quádo è condotto alla morte, più possi appresso di te il tuo denaro che la vita di vno, che stà in pericolo di morire, non è ciò leggiero ma graue peccato. Si deue ancora confiderare in dare la limofina all'eta & debolezza, & alle petfone honeste, & bifognose; si come benissimo s'afferua dalla misericordiosa Archiconfraternità de fanti Apostoli di Roma. Nel qual proposito il medemo Sato di sopra citato ci auerre con queste parole: [ Consideranda est etia in largiendo eleemosyna æras, atque debilitas, nonnunquam etiam verecundia, que ingenuos probat natales . & senibus plus largiaris , qui sibi victum nequeunt perquitere : fimiliter, & debilitas comporis protinus iuuanda est ac etiam si quis ex divitijs cecidit in egestarem, & maxime finei proprio vitto cum scilicet autilatrocinio, aut persecutione, aut calumnijs, quæ habebat, amisit. ] 18 102

Deue ancor considerar si nel dare la limosina, l'età, e la debolezza, e qualche volta la verecundia, la quale sa proua de i natali ingenui. Alli vecebi poi : da più, perche non possono procacciarsi il vitto. Similmente la debolezza del coppo quanto prima deue essere aiurata, e parimente anco, se alcuno dalle ricchezze è caduto in pouertà e in specie, senza proprio vitio, ò difetto, come sarebbe per latrocinio, ò persecutioni, ò

pure per calunnie hà perfo i beni, che haueua.

E questo è quanto intorno a ciò il Santo dice. Chi adunque sarà, che priuo non dico di carità, e Christiana misericordia, ma d'humanità, etiamdio politicamente: parlando, non abbrabci con ogni amore, & cordiale affetto questi rali, & alle iniferie. Ioro non sonto ci dericie di Quis enim tam iniustus, tam auarus, quam qui multorum alimenta suum non vium, sed abundantiam, & delicias facitì neque minus est cristinis habenti collere, qua cum possis.

& abundes, denegare indigentibus. Esurientium panis est, quem tu detines: nudorum indumentum est quod tu recludis. Miserorum redemptio, & absolutio est pecunia, quam tu interra desodis. Tantorum igitur te scias inuadere bona, quantum est pecunia quantum est pecunia

tis possis præstare quod velis.]

Chi mai è fi ingiusto, & auaro, quanto quello, che si conuerte l'alimento de molti non in vso suo, ma in abondanza, & in delitie ? Non è manco peccato il torre ad altra persona, che il negare (quando che puoi, & hai in abondanza) alli bisognossi. E pane de gli assami quello, che tu ritieni, son vestimenti de gl'ignudi quelli, che tu conserui rinchiussi. E redentione, & liberatione de miseri il denaro, che tu nascondi interra.

Sappi adunque che tu dai il sacco alli beni de tanti, à quanti puoi soquenire di quello, che ti è possibile. Per tanto attendi a farne parte alli poueri, conforme al tuo potere, come benissimo ti dice Gregorio Santo, essendo quelli nostri fratelli, e sorelle, & in ciò obligati d'aiutarli nonfolo con parole, ma con l'opere nelle necessità loro: il che divinamente l'Apostolo Giacomo dice riprendendo quelli, Cap. 2. che con parole pascono li poueri di Christo: Si autem frater aut soror nudi sint, & indigent victu quotidiano: dicat autem aliquis ex vobis. Ite in pace, calefacimini, faturamini; non dederitis autem eis que necessaria sunt corpori. quid vobis proderit? ] Ma se il tuo fratello, ò sorella sono nudi, & hanno bisogno di vitto quotidiano, e qualch'vno di voi dica. Andate in pace, riscaldateui, satiateui, ma in tanto non le dia le cose necessarie al corpo. Che vi gionarà ?

Et l'Euangelista san Giouani quasi co le medesime parole c'insegna l'istessa verità, & insieme ammonisce dicendo: [Filioli mei non diligamus verbo, neq; lingua, sed opere, & veritate.] Figliuoli miei non vogliamo amare con parole, ne con chiac-t. Ioan.; chiare, ma con opera, e con verità. Mi resta solo di dirti, che quando tu sossi tanto priuo, & ignudo de beni temporali, che non potessi sounenire il tuo stratello nelle sue necessata, & miserie, doueresti con la buona intentione sodis-

) fare

fare all'obligo della carità. Ilche c'infegna divinamente Agostino santo dicendo: [ Seminate quantum potestis; sed pfal.125. parum habes, vndè eleemosynam facias? habes voluntatem. ? Quomodo nihil effet quod habes, si non adesset bona voluntas; sic & quia nonhabes noli esse tristis, si est tibi dandi bona voluntas. Quid enim seminas? misericordiam. Quid metes? pacem. Nunquid dixerunt Angeli: pax diuitibus in terra? non, sed pax hominibus bonæ voluntatis. ] Seminate pur quanto potete. Ma poco hai donde tufacci l'elemofine? Hai tu volontà? si come niente sarebbe quello, che hai, se non ci fosse buona volontà; così ancora non volere attristarti, perche non hai che dare, purche ci fia la buona volontà di dare; perche che è quello, che tu semini ? misericordia. . Che meterai? pace. Forse che dissero gli Angeli: pace sia. alli ricchi in terra? non già, ma pace alli huomini di buona voloutà.

#### DI CHE BENI SI DEVE la limofina fare. Cap. V.

AVENDO di sopra detto, e chiaramente mostrato in che quantità la limosina debbe farsi, segue hora, che, noi dichiariamo de quali beni, e facoltà. Ilche benissimo conseguiremo, se habbiamo in memoria quelle parole del buó vecchio Tobia, có le quali ci vien

insegnando questo angelico esercitio in tal maniera: [Ex sub-stantia tua fac eleemosynam, & noli auertere faciem tuam ab vllo paupere; ita enim siet, vt nec à te auertatur facies Domini.] Fà la limosina della tua sostanza, e non voler priuare della tua faccia alcun pouero, perche così n'auerrà, che ne anco tu sarai priuato di vedere la faccia del Signore. Dalche chiaramente ci viene insegnato, che douiamo fare la limosina delle proprie facoltà lecitamente acquistate, & non appropriateci ingiustamente, sicome benissimo fanto Agostino, e san.

Tob.4.

Gregorio di commune opinione dicono: Non si deue della robba altrui ad altri distribuire, ma si bene a i proprij padroni restituirla, come vuole il douere conforme à quanto commandano le leggi. La qual cosa conferma il Dottor Parisiense, cioè che la limosina si deue fare de i proprij beni, ma le facultà per sinistri, & inganneuoli mezzi acquistate deuono resistituirsi à quelli, i quali sono stati per illeciti mezzi di est defraudati. Ilche considerato da Zaccheo prencipe de publicani disse al Saluatore: [Domine dimidium bonorum meorum do pauperibus, & si quid aliquem desraudaui, reddo quadruplum.] Signore io dò alli poueri la metà de'mici beni, & se hò fatto fraude in cosa alcuna, rendo altre tanto a quattro

Laonde chiaramente, si per il sacro, e diuso testo, come per dottrina dei Padri, hauerai inteso a bastanza, che i poueri di Christo non si deuono aintare con la robba altrui, ma la limosina si debbe fare delle proprie facultà. Che se la Scrittura facra con li santi Dottori essagera così vinamete questo puto, che le limosine far si deuono delle proprie facoltà; che cosa dobbiamo noi dire delle persone, e Précipi Ecclesiastici quali possiedono il patrimonio di Christo Ma turto lascio per breuità a loro stessi considerare con quanto habbiamo detto di sopradell'obligo, che hanno questi tali in souuenire, & aiutare li podell'obligo, che hanno questi tali in souuenire, & aiutare li podell'obligo, che sanno questi tali in souuenire, & aiutare li podell'obligo, che sanno questi tali in souuenire, & aiutare li podell'obligo, che sanno questi tali in souuenire, & aiutare li podell'obligo, che sanno questi tali in souuenire, & aiutare li podell'obligo, che sanno questi tali in souuenire, & aiutare li podell'obligo.

ueri di Christo.

## CON CHEINTENTIONE douiamo fare la limofina. Cap. VI.



I fopra habbiamo per la diuina gratia a bastanza dimostrato de quali beni,e facoltà la limosina, & l'opere di misericordia corporali si deuono somministrare verso i poueri, segue consorme al nostro ordine, che dichiamo breuemente con che-

D 2 inten-

intentione le sopradette sante opere deuono essercitarsi verso

li medefimi bisognosi.

Adunque consideraremo nel presente capitolo quel che l'Apostolo S. Paolo c'insegna, che la limosina si deue a i poueri con pura, e retta intentione, solo per amore di quel gran Signore, e Monarca del tutto, e non per esser visto da gli huomini, ne per acquistar credito, ò vanagloria conforme à quato dice questo santo; [ Non efficiamini inanis gloria cupidi. ]

Galat.s. Non vogliate esser desiderosi di vanagloria; e Christo Nostro

Signore à questo proposito dice. [Attendite ne iustitiam. vestram faciatis coram hominibus, vt videamini ab eis. I Guardateui di nó fare la giustitia vostra, cioè le vostre buone

opere alla presenza de gli huomini per esser visti da essi; e Nicolò di Lira sopra il sacro testo soggionge anco: [Opus quatumcunque bonum de genere, si fiat intentione vanæ gloriæ, reddetur malum. ] L'opera quantunque di natura sua buona, se si fà con intentione di vanagloria, diuenta mala. Diligentemente confiderate, (dice egli, esponendo le sopradette parole del facro testo, che qualsi uoglia opera buona non si faccia da voi in presenza de gl'huomini, acciò da quelli siate veduti,

e cerchiate gloria, & humana lode.

Imperoche all'hora nulla di mercede appresso il vostro, e mio Signore ne riceuerete, il quale con queste parole ci ammaestra in che maniera dobbiamo somministrare la limosira. per il medesimo Euangelista : [ Cum igitur facis eleemosyna, noli tuba canere ante te . ] Quando dunque farai la limofina. non voler sonar la troba auanti di te-per le quali parole il Salnatore c'infegna a dispensare le limosine a poueri con pura intentione verlo sua divina Maestà, la quale vede benissimo non solo tutte l'esterne operationi, che di bene, e di male nel modo si fanno.ma gli è ancora palese quato è nelli cuori humani rinchiuso. Done si hà da sapere per intelligenza di ciò, che i Giudei si scruiuano delle trombe, come hoggi da i Catolici s'vsano le campane, e come si suole in alcuni luoghi sonare quelle per il riceuimento della limofina; così appresso i Giudei adoperanano a questo effetto le trombe, se bene ciò non.

Matt.c.s.

veniua.

veniua fatto principalmente dall'hipocriti per seruitio, e regalamento de' poueri, ma si bene per maggiore ostentatione, affinche da gli huomini fussero veduti, & conseguentemente honorati. Onde dico à simil gente con il Saluatore, che in questa vita, e da quelli riceuerno la loro mercede. Però con ogni affetto di carità ti anifo, che facendo limofina, adempi le parole del Saluatore: [Nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua,] Matth. c. doue dichiaro, & espongo per la destra, e per la sinistra quel, che s'intenda con la dottrina d'vn moderno Dottore, dicendo la sinistra esser la peruersa, e fassa intentione, e la destra la retta, e santa; cioè, che li poueri di Christo si deono aiutare conpierofa intentione per amore del Saluatore, non per vanagloria, e riputatione appresso gli huomini. Secondo poi quel che dice la Glosa, & alcuni altri Dottori, e santi Padri, la sinistra s'intende per li vitij, e pessimi costumi, la destra per le virtù, e religiosi costumi, e questo è il commun senso del testo Euangelico : [ Nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua .] Non sappia la tua sinistra quello, che sà la tua destra, & non ti gonfiare per le humane lodi nelle operationi di Christiana pietà, e misericordia corporali, che per diuina gratia tu a' poueri di Christo somministri, ma con buona, e santa intétione loda il Signore senz'attribuire à te quello, ch'è proprio di Dio, e così sarai conosciuto da esso, si come ti dimostra ne i Prouerbij, doue dice : [ Vias que à dextris sunt, nouit Deus : peruerle sunt viæ, Prou.c.4. quæ a sinistris sunt . ] Iddio sà le vie, che sono alla destra; cattiue sono le strade alla sinistra; E così subito da te stesso perfettamente intenderai quanto s'insegna nel luogo di sopra auuertito. Dice vn Dottor moderno che la limofina data per vanagloria è appunto à guisa d'vn seme sparso nella terra, il quale gl'augelli se lo portano, cioè i maligni, e diabolichi spiriti . Il che proua con l'Euangelio in S.Matteo, & ancora con S. Luca. Matth. c. E chi bene auuertirà, conoscerà, che questa medesima dottrina 13. s'è accennata di sopra in alcuni capitoli con diuersi essempi morali, e con la dottrina d'alcuni santi Padri, e quì raccontaremo quello, che scriue Linconiense di vn certo Irlandese ricco, e molto nell'hospitalità liberale, il quale anuicinandosi à morte fu pregato da vn suo stretto amico, che doppo esser pas--20054

sato di questa vita; gli volesse riuelare il suo stato; à cui egli promise prontamente. alla fine venuto à morte comparue innanzi all'amico raguagliandolo, ch'egli fi ritrouaua nelle fiamme infernali, e sepolto in vna perpetua miseria; di che marauigliandofi l'amico cominciò a dire, doue fono le tue limofine. con le quali fouueniui à tante vedoue, & orfanelli? Allhora. egli rispose, che tutte l'opere di misericordia corporali, che da esto erano state somministrate, haueuano sempre hauuto incompagnia la vanagloria. Et in questa guisa intendiamo il frut to de' vanagloriofi, i quali non folo perdono quanto spendo. no per i poueri, ma quel ch'è peggio, ne guadagnano il frutto della perpetua dannatione, non dormendo mai l'antico serpen-Petr. epi, te, ma più presto cercando del continuo far preda sopra d'essi, 1. cap. 5. si come auuerte il Prencipe de gli Apostoli, & ancora Grego-Greg.ho- rio fanto con queste parole: [In præsenti vita quasi in via sumus, qua ad patriam pergimus: maligni autem spiritus iter no-

strum, quasi quidam latrunculi obsident, Depredari igitur desiderat, qui thesaurum publice portat in via . hac autem dico. non vt proximi nostri opera nostra non videant, cum scriptum fit;vt videant opera vestra bona, & glorificent patrem vestrum. qui in cælis est; sed vt per hoc, quod agimus, laudes exterius non quaramus: fic autem opus fit in publico, vt intentio maneat in occulto, vt & de bono proximis præbeamus exemplum-& tamen per intentionem, qua foli Deo placere quærimus fem-

per optemus fecretum. The sale of the first sale

In questa presente vita siamo, come nella strada, per la quale caminiamo verso la patria, ma li spiriti maligni c'impediscono il passo come tanti ladroncelli . adunque hà voglia d'esser rubbato quello, che porta alla scoperta il tesoro per strada. E questo lo dico non acciò li nostri prossimi no vedino le opere nostre, essendo che è scritto, (acciò veggano le opere vostre buone, & glorifichino il vostro Padre, che stà ne'cieli) ma acciò per questo, che noi facciamo, non cerchiamo d'effer lodati nell'esterno, & che di modo apparisca quel, che si sa in publico, che l'intentione stia in occulto, perche così, e con l'opera buona diamo essempio al prossimo, e con tutto ciò per l'intentione, con la quale cerchiamo di piacere à Dio solo, de-

fideria-

fideriamo fempre, che quella fia fecreta. Si che da questo fanto Dottore haueremo hormai imparato non folo à fuggire nelle buone, e sante operationi l'inganno dell'astuto, e falso nemico, ma inteso perfettamente il modo del be operare per l'amor e gloria del Signor nostro, come diuinamente conferma il Padre S. Agostino : [ Luceat lux vestra coram hominibus, vt vi-: Aug.fermdeant opera vestra bona, & glorificent Patrem vestrum, qui in s.in Matt. cœlis est. Qui (dice egli ) opera iustitiz facit coram hominibus, vt inde laudem humanam, vel lucrum temporale habeat, feipfum vult glorificare, & non Deum, & fuam querit vtilitatem, & non diligit Dei voluntatem; sed quisquis ita vult videri ab hominibus opera bona, ve ille glorificetur, à quo ea, que in illo videntur, accipit, & sic ad imitandum bonum, idest vt ipfi videntes pietate prouocentur; lumen verò eius luceat coram hominibus, quia lux de illo charitatis radiatur, & non. superbix fumus eucmitur, & in eo ipso cauet, ne iustitiam faciat coram hominibus, vt videatur ab eis, sed vt illa intelligatur, que laudatur in altero, idest laudantem faciat esse laudabilem. The sport and law round and the same of an

Così riluca la vostra luce nel conspetto de gl'huomini, che vegghino le opere vostre buone, e glorifichino il Padre vostro, che è ne i cieli. Chi fà l'opere buone alla presenza de gli huomini acciò de li guadagni laude téporale, o faccia acquisto di qualche cosa,téporale questi vuole glorificar se stesso, non Dio. cerca il suo vtile, no già ama la volontà di Dio; ma chi vuole, che siano vedute da gli huomini, le opere buone per esser glorificato quello, dal quale hà riceuuto le cose, ch'in lui si vedono, e così veghino ad esser prouocati co pietà al bene quelli, che vedono, e los plédore di quello riluca nel cospetto de gli huomini, essedo che da tale esce come vn raggio la luce della carirà, non il fumo della superbia, e nello stesso tempo viene ad adoperare vna certa cautela di guardarsi in far la giustitia non per esser mirato da essi, ma acció sia conosciuto quello, ch'è lodato nell'altro, cioè, che fa lodeuole quello istesso, che è il laudatore.

Sin qui fono parole di Agostino santo dalle quali doueremo hauere benissimo inteso quanto sa di bisogno per l'acquisto

) 4 & scien-

& scientia di così angelica, e singular virtù . Ma leggi quel , che segue il Saluatore in S. Luca per tuò aiuto con queste parole: [ Sint lumbi vestri præcinchi, & lucernæ ardentes in ... Luc. 12. manibus vestris . ] Siano li vostri lombi cinti, e le lucerne accese nelle vostre mani; fopra le quali parole S. Gregorio c'a-

Greg. Ho uerte in tal modo. [ Lumbos præcingimus, cum carnis luxuria per cotinentiam coarctamus: lucernas ardentes in manibus no-

Aris gerimus; cum intentionem rectamin nostris operibus bonis habetes per bona opera ceteris lucis exempla monstramus : ficuti lucerna fine candela in ea modicum prodest, sic opus bonum fine recta intentione nihil penitus Deo placet . All'hora cingiamo i lombi, quando restringiamo la lussuria per niezzo della continenza. Portiamo nelle nostre mani le lucerne accese, quando che habbiamo l'intentione retta nelle nostre opere buone: e si come la lucerna senza l'esca in se poco gioua, cosi l'opera buona senza la retta intentione niente affatto

- I nonde tutte le cose meritorie, se non sono con vn'inticra

e retta volontà fatte per amore del Creatore, a nessun patto piaceranno alla diuina Maestà, si come habbiamo dimostrato fopra diffusamente. Ma quiui mi souviene seguendo Gregorio Hom. 13. fanto d'vna bellissima figura à questo proposito d'Ezechiele. Ezec. 10. doue leggiamo; che il Profeta vidde vn'Angiolo con due ales e sotto le penne di quelle teneua le mani d'huomo. Queste ale espongono li Dottori essere spirituali, e particolarmente il Linconiense, doue egli intende esser l'amore, & il timore di Dio, con li quali à guifa d'ale arriuiamo al trono di fua dinina Maestà. Queste ale molti dicono hauerle, ma guardino bene di hauer le mani fotto le ale, le quali vanno folleuando l'ali, perche altrimente non potranno giongere alla celeste Gierusaléme, sendo le mani de gl'huomini l'operationi fatte secondo la discretione di vna dritta ragione, come sarebbe à dire il digiuno, il far la limofina, il vifitar l'infermi, albergare i poueri pelegrini, aiutare i poueri prigioni, & altre fimili opere di pietà e misericordia; ma molti hano sotto le mani humane mani di bestia, & perciò non ponno condurli alla diuina Maestà ne sono altro queste mani, che le cattine operationi fatte conforme alla

fen-

sensualità delle bestie, e fiere indomité, cioè i piaceri carnali , & altri varij, e pestiferi appetiti contro la dinina legge, & ogni, ragione, ma ancora che habbiamo queste sante ali accompagnate dalle pietole mani, è necessario, acciò siano sostentate, che le buone operationi fiano fatte non per gloria humana; ma per amore & honore d'Iddio a o o a co pir angli di ingo o o 

## COMELALIMOSINA & altre opere buone per esser'accette, fi debbino fare con buona, & pura a mistar conscienza. Cp. VII.

nerve & ice recordaries thanks onco I france to

AVENDO nel precedente capitolo dimos h ftrato con che interione deue farfi la limofina, resta hora dire della buona, & pura conscienza, con la quale si deue somministrare, affini che le nostre operationi sparghino fruttiferoja meritorio odore appresso sua divina Maestà u

tutto questo ci vien insegnato sì dalla sadra Scrittura, come anco da aleuni Santi Padri, & in particolare da Gregorio Mad Greg. Hogno done dice sopra quelle parole : { Sint lumbi vestri pracin- Luca: cti, & lucernæ ardentes in manibus vestris; Duo sunt quæ iubentur, scilicet & lumbos restringere, & lucernas in manibus tenere, vt munditia cashitatis sit in corpore, & lumen veritatis in operatione; Redeptori etenim nostro vnum sine altero nequaquant placere potett, frautis, qui bona agit, adhuc luxuriæ inquinamenta non deserit, aut is, qui castitate præeminet, necdum se per bona opera exercet . Nec castitas igitur magna est sine bono opere, nec bonum opus est aliquid sine castitate.] on Siano li vostri lobi precinti, e le lucerne accese nelle vostre mani. Due fono le cose, che qui si commandano, cipè il Bringere i lombi, e tenere le ducerne nelle mani, alinche, & la modezza della castità sia nel corpo, & il lume della verità, ouero della rettà intentione nell'opera, perche al nostro Redentore non può piacere l'uno fenza l'altro, cioè se colui, che sa delle opere

le opere buone, no tralascia ancora la bruttezza della luffuria, ouero quello, che è eminente per la caltità, non si esercita. nell'opere buone. Ne la castità duque hà grandezza senza l'opera buona, ne meno è l'opera buona niéte seza la castità. Perilche deue l'huomo, acciò l'operationi fiano meritorie, fuggir có ogni diligeza il peccato, procurado có il diuin fauore di viuer cótinuamétein gratia di Dio; e l'huomo peccatore particolarmente prima deue confessarsi, & emendarsi, e poi attualmete adoperarsi nelle dette operationi. di doue s'intende quel, che Christo Saluatore primieramente dice : [ Sint lumbi vestri præcincti.] fiano i voltri lombi precinti : e poi segue . [ Et lucernæ ardentes in manibus vestris. ] e le lucerne, che ardino nelle vostre mani. & in S.Matteo habbiamo: TSi offers munus tuum ad altare,& ibi recordatus fueris quod frater tuus habet aliquid aduersu te, relinque ibimunus tuui& vade prius recociliari fratri tuo. & tunc veniens offeres munus tuum. \ \ Sc offerisci il tuo dono all'altare, & verrai à ricordarti, che il tuo fratello hà qualche cosa contro di te, lascia quiui il dono, e va prima à riconciliarti con esso, e poi torna, & offerirai il tuo dono . Si che doueremo intendere à bastanza quello che bisogna fare per l'esercitio, dell'opete di misericordia corporali con frutto, e merito appresso la diuina misericordia . segue hora, che noi dimostriamo gli effetti, & operationi di esse opere di s that suding tell s

### EFFETTI DELL

Limosina nome generico dell'opere, che ci assicurano il giorno del final-Cap. VIII. giuditio.

A limofina è mezzo efficacissimo, & opportuno à peccatori per leuarli dal male, & ridurli alla diuina gratia, come Innocentio Papa terzo diuinamente con queste parole c'insegna, douc anco annouera molti effetti: [ Eleemolyna. (dice egli) mundat, liberat, redimit, protegit,

Brown and maker I have in a count

lo Innocentij de eleem .

postulat, impetrat, perficit, benedicit, iustificat, resuscitat; faluat. I cioè: La limofina monda, libera, redime, protege, domanda, impetra, fa perfetto, benedice, giustifica, e salua l'anima del peccatore, purgandola talmente, che la rende habile à riceuere gratia, & misericordia da Dio Signor nostro, come chiaramente s'intenderà con quel, che segue del medesimo Innocentio, che così dice : [ Audi de singulis exempla per ordinem , & ordina te ad exempla per fingula, vt fructum eleemofyna confequaris . ] Ascolta per ordine l'essempio di ciascuno de gli effetti soprascritti, & accomoda te stesso à gli essempi di ciascheduno di loro ; acciò tu venghi a conseguir'il frutto di questa crabit ora te a culti tottem refereem soma egunam a curriy-

I Date inquit Dominus, eleemofynam, & ecce omnia mun- Luc.c. 11. da funt vobis; Ecce qualiter eleemosyna mudat, ] cioè: Date la limofina, dice il Signore, & per mezzo di quella farete mondi

da peccati, Ecco come la limofina monda.

[ Raphael Angelus ad Thobia; Bona est, inquit, oratio cum Thob. c. ieiunio. & eleemofyna magis, quam thefauros auri recondere: 11. . . . quoniam elecmofyna a morre liberat, & ipfa est quæ purgat peccara, & facit inuenire vitam aternam. Ecce qualiter eleemosvna liberat.] cioè:Disse l'Angelo Rafaele a Tohia : Buona è l'oratione accompagnata dal digiuno, e la limosina è meglio che raccogliere, & riponere di molti tesori, percioche la limofina libera l'huomo dalla morte, e purga i peccati, & fà ritrovare la vita eterna : Ecco come la limofina libera.

Daniel autem dixit ad Nabucdonosor . Placeat tibi con- Cap.4. filium meum Rex,& peccata tua eleemofynis redime,& iniquitates tuas misericordijs pauperum, forsitan ignoscet Deus de--lictis tuis, Ecce qualiter eleemosyna redimit . ] cioè: Disse ancora Daniel Profeta a Nabucdonosore: Piglia tu ò Re il mio configlio, scancella con la limosina i tuoi peccati, e le tue iniquità con queste opere di misericordia fatte al pouero, sorse che Iddio ti perdonarà i tuoi peccati : Ecco come la limofina -riscatta.

[Thobias verò, quia pergens per omnem cognationem\_ Cap. 16 fuam dividebat vnieuique prout poterat, de facultatibus suis: esurientes alebat, nudisque vestimenta præbebat, &

mor-

mortuis sepulturam solicitus impendebat, cum Rex instiffet illum occidi, sugiens nudus latnit, quia multi diligebant cum;

Ecce qualiter eleemofyna protegit.

Tobia perche andaua per tutto il suo parentando, e divideua le sue facultà a poueri, secondo il suo potere: nudriua coloto, che haucuano fame, vestiua gl'ignudi, & con ogni diligenza, & solicitudine sepeliua li morti; hauendo il Rè commandato, che susse veciso, egli sugendo nudo si ascose, e su dissefo dall'ira del Re, perche molti l'amauano, Ecco come la limosina diffende:

eccesa of a photon de l'accesa of a properis, e ipsa orabit pro te, quia ignem ardentem aqua extinguit, & electromos de l'accesa orabit pro te, quia ignem ardentem aqua extinguit, & electromos de l'accesa de l'

Ex act. A. 6. I [Cornelius auté Centurio vir religiosus, & timens Deum, poste. 10. faciens elecmosynas multas plebi, & deprecans Deum femper, vidit in visu manifeste Angelum Dei dicentem sibi r Orationes tuæ, & elecmosynæ tuæ ascenderunt in memoriam in conspectum Dei; Ecce qualiter elecmosyna impetrat.]

-o Cornelio Centurione huomo molto religiofo, & temente
Iddio Facendo molte limofine, & pregando fempre il Signore
hebbe gratia di vedere manifestamente l'angelo di Dio, che
gli diceua: le tue orationi, & limofine ò Cornelio sono ascese in
memoria nel conspetto di Dio. Ecco come la limosina im-

- petra.

Matt. 19. 7 [ Dominus quoque dicit: Si vis perfectus esse, vade, & venderomnia, que habes, & da pauperibus, & habebis thesaurum multum in cœlis. Ecce quomodo eleemos yna perficit, ] cioè:

Il Siguore, nel santo Euangelio c'insegna; che se noi vogliamo idiuentare huomini perfetti, sa di mestiero vendere ciò che habbiamo, & darlo à poueri, che in questo modo accumularemo molti tessori in cielo. Ecco come la limosina sa perfetto.

Deut. c. Somnibus que nascuntut tibi eo tempore de repones intra ia-

nuas tuas. Venietque Leuites, qui aliam non habet possessionem tecum,& peregrinus, & pupillus, ac vidua qui intra portas tuas funt & comedent, & saturabuntur, vt benedicat tibi Dis Deus tuus in cunctis operibus manuum tuarum, quæ feceris. Ecce qualiter eleemosyna benedicit.] Metterai da banda dice il Signore nel terzo anno vn'altra decima di quanto ti nascerà in quel tempo, & la porrai in saluo dentro la tua casa, & venendo il Leuita, il pelegrino, e'l pupillo, e la vedoua, li fatierai di quelle decime, accioche poi il Signor Iddio tuo ti benedica in tutte le opere che farai. Ecco come la limofina benedice.

[ Dispersit, dedit pauperibus, iustitia eius manet in sæculū fæculi, cornu eius exaltabitur in gloria. Ecce qualiter eleemofyna iustificat.]L'huomo giusto sparse,& diede le sue facultà à poueri, & però dura la lua giustitia eternamente, & la sua fortezza farà esfaltata nella gloria del paradiso. Ecco come la

limofina fà gli huomini giusti.

[ Cũ Tabitha, quæ plena erat eleemolynis, & bonis ope- Exact. A. ribus obijsset, circumsteterunt Petrum omnes viduz flentes, & postoloostendentes tunicas, & vestes, quas faciebat eis: qui ponens genua orauit, & dixit: Tabitha furge: at illa aperuit oculos, & viso Petro resedit .Ecce qualiter eleemosyna resuscitat.]

Pfal. 111.

Morta, che fù Tabita, qual'era piena di limosine, & assieme di buone opere, le vedoue stauano tutte intorno a san Pietro piangendo, & mostrandogli le vesti, che ella faceua loro: il quale ponendosi in ginocchioni orò al Signore, & disse : leuati sù o Tabita, & ella aprendo gli occhi, & riguardando Pietro, fi drizzò in piedi. Ecco come la limofina rifuscita.

Stans autem Zachæus dixit ad dominum. Ecce dimi- Luc.c. 19. dium bonorum Domine do pauperibus, & si quid aliquem defraudaui, reddo quadruplum. Ait Iefus ad eum: quia falus domui huic facta est, eò quòd & ipse filius sit Abraha. Venit enim Filius hominis quarere, & faluare, quod perierat, Ecce qualiter eleemofina faluat.

Zaccheo stando innanzi al Signore gli disse: Ecco Signore, che io dò la metà delle mie sostanze à poueri, & s'hò inganna. to alcuno, restituisco quattro doppij. Alle cui parole rispose Giesù: Per certo che alla costui casa è venuta la salute, essendo

ancor

ancor questo figliuolo d'Abramo, & il Figliuolo dell'huomo è venuto nel mondo per cercare, & dar la falute à qualunche era perduto. Ecco come la limofina falua.

Sin quì sono gli vndici effetti proposti della limosina nel

principio di quelto ottauo capitolo da Innocentio.

Il medemo Papa aggiogne nello allegato libro sparsamente moltissimi altri effetti della limosina, che mi è parso non fuori di proposito quini accennarli; tralasciando però in questo alquanto il nostro stile, che è di porre innanzi il Latino; ma tutto acciò con la lunghezza non s'arrechi a quelli, che fanno certa nausea, & alle persone idiote confusione, affinche da douero ci diamo a queste religiose, & pie opere non meno di quel fanto vecchio Tobia, Cornelio, Tabita, & Zaccheo, con tutti gli altri di sopra allegati,i quali meritorno la diuina gratia, & nel giorno del giuditio farà detto loro dal Signore: [Venite benedicti, con quel, che segue. Dice dunque questo santo Papa in cotal maniera.

Sono anco molt'altri effetti della limofina, i quali potrai dalli testimonij, & autorità sodette chiaramente conoscere. Perche dunque ò Christiano con tanta solicitudine, & ansietà vai cercando, & inuestigando, che cosa deui fare per conseguire l'eterna, & beata vita? Non hai tu letto, ò almeno inteso raccontare, ch'il Signore nell'estremo, & tremendo giorno del ginditio lodarà l'opere della pietà, & misericordia? per lequali esso darà largamente il compimento di tutti li beni, che sarà il regno del Cielo, a coloro, c'haueranno aiutato il proffimo Matth. c. dicendole: Venite benedetti dal Padre mio: Godete il Regno, che vi è stato dal principio del mondo apparecchiato, perche

25.

hò hauuto fame,& mi hauete dato:da bere.Era pelegrino,& mi hauete riceuuto nella vostra casa:era ignudo, & mi hauete vestito:era infermo, & mi hauete visitato: ero posto in prigione, & fiete venuti à confolarmi. Perche vi dico in verità, che tutto ciò, che hauete fatto ad vno de i miei minimi fratelli, l'hò Mattes, riputato fatto à me stesso. Beati dunque quelli, che fanno

misericordia al pouero, peroche essi anco otterranno presso Man.e.7. Dio la misericordia, & con quella misura, che misureranno il bi Marc.4. Luc. 6. fogno del proffimo, farà pariméte reso il cotracabio loro stessi.

Quel

Ouel ricco Epulone, che vestiua di porpora, nella cui tauola di Luc. cap. continuo si vedeua splendidezza di viuere, & abondanza de 16. cibi, perche non hebbe compassione a quel mendico Lazzaro, che staua pieno di piaghe alla sua porta, bramando satiarsi delle molliche, quali cadeuano dalla menfa, & nessuno gli ne porgeua, fù alla fine tolto da questo mondo tanto da lui amato, & posto nell'heredità perpetua dell'horredo & oscuro chaos infernale; donde hauendo gridato con molte lacrime, & fofpiri; Misericordia o Padre Abramo, habbi di me misero compassione; mandami di gratia Lazzaro già mendico, accio che con l'estremità del suo dito, tocchi la mia lingua, & la rinfreschi vn poco, perche sono molto cruciato, & afflitto in queste fiamme. Non potè però ottenere punto di misericordia, perche mentre era in vita non la volse vsare ancora esso con gli altri : Anzi gli rispose Abramo. Figliuolo vengati a memoria, che hai riceunto il bene nella tua vita, & che questo Lazaro pati male, mentre fu in terra. perciò hora è qui consolato, E in tutte queste cose fra noi & voi è posto in mezzo vn gran chaos.

Si narra parimente nell'Euangelio, che quel seruo , che non Matth. k. hebbe compassione del suo compagno, su dato alli carnesici, che 18. lo tormentassero fin a tanto, che restituisse tutto quello, che douea dare : & à quell'altro ricco, il quale hauea sempre nel Luc. cap. pensiero d'ampliare, & empire i suoi granari : il Signor disse: 12. Pazzo,& sciocco che tu sei? In questa notte ti sarà tolta l'anima dal corpo, & le ricchezze, che hai cumulato chi le goderà ? Et questo è colui, che congrega ricchezze per le, ne per tutto ciò è ricco verso Iddio . Di qui è , che il Signore hà comman- Luc. cap. dato, che si venda quanto possediamo, & si faccia misericordia al pouero. Fateui, dice egli, vn facco, che mai non inuecchi, & accomodateui in cielo thesori, che non mancano Mattices. mai:& in altro luogo; Fateui de gli amici con le ricchezze delle iniquità, acciò che quando venite a lasciare la vita mortale, viconduchino ne gli eterni tabernacoli . Il medemo commandò Dent. c. nella lege: Se alcuno de tuoi prossimi, che habitano dentro le 15. porte della tua città incorre nella pouertà, non volere indurare il tuo cuore verso di esso,ne meno stringer le mani,ma apri-

le fa-

le facendo misericordia al bisognoso. L'istesso anco dice in altro luogo: Non mancaranno poueri nella terra, doue habitarai perciò ti commando, che apri le mani al tuo fratello bisognofo, & al pouero, ehe infieme teco è viandante, & peregrino in terra; percioche conforme al testimonio dell'Apostolo Ciouanni:Quegli, che hà delle facoltà mondane, & vede il suo fratello in necessità, & nondimeno gli chiude le sue viscere, in che modo la carità di Dio stà in lui? Di questo precetto si ricorda-Lob.c.19. ua, & ne era effecutoré il beato lob mentre diceua : lo sono stato l'occhio al cieco, & il piede al zoppo. Io era padre de poueri, consolator de miseri, & afflitti : veggasi s'hò mai negato loro quello, che voleuano da me, s'hò fatte aspettare alle mie porte la vedoua, ò il pouero. finalmente s'io hò mangiato folo vn boccone ch'il pupillo anco non ne mangiasse meco. perche dalla mia fanciullezza è cresciuta in mele nudrita asse-

> me la misericordia, & dal ventre di mia madre hò portato la compassione: non hò mai sprezzato il pelegrino ignudo, ma più presto vestitolo: veggasi se io hò scaldato il poucro con la lana delle mie pecore. Di qui è che il Signore per bocca del

& 11.

Profeta dice: Spezza e porgi il tuo pane al famelico. & non dispreggiare il prossimo, che è carne tua, Et in questa guisa abbiamo inteso il precetto, che è per darci il merito. Hora ascoltiamo le promesse di Diosche ci vuol dar il premio. All'hora sarano da te scacciate le tenebre dell'ignoraza, & ingratitudine, & tu sarai illuminato simile all'aurora, ne macherà à tua salute di nascere alla tua presenza: la tua giustitia come guida ti andarà innanzi & finalmente sarai riceuuto nell'eterna gloria . All'hora chiamarai il Signore & farai effaudito. Gridarai à lui, & egliti dirà: Ecco che io sono presente per soccorrere alle tue neceffità. Similmente quando hauerai compatito con l'animo tuo,& hauerai satiato l'afflitto dalla fame, satiandolo delle tue fostanze; nascerà nelle tenebre la tua luce, & quelle cose, che in te erano oscure, faranno come giorno chiaro, & il Signore Iddio tuo ti darà il riposo perpetuo. Si loda molto la vedoua

Sareptana per quello, che offerse ad Elia, il quale dal giorno che riceuè quel pugno di farina, operò con Dio, che la farina, & l'oglio di quella donna mai non mancassero, fin tanto, che

l'oglio

mandò la pioggia sopra la terra.

Si loda etiamdio molto nella scrittura Abdia per hauer nascosi cento Profeti, cinquanta in vn luoco, & cinquanta in vn altro dando loro da magiare, per la quale attione meritò d'esfere liberato dal fuoco, e compreso nel numero de' Profeti d'Iddio,riceuedo anch'egli lo spirito di Profetia. Si loda parmete l'hospitalità in Abramo, & in Loth, i quali non solamente hanno riceuuto nelle loro case i poueri, ma Angioli ancora. Non manca d'essaltarsi questa si nobile, & eccellete virtù in Maria, toan. C. & Marta, le quali sei giorni innanzi la Pasqua secero vna cena 12. al Signore. È finalmente si celebra ne'due discepoli, che anda- Luc. 140 uano in Emaus, i quali sforzando il Signore à pigliar cibo con loro, furono fatti degni di conoscerlo nello spezzar del pane. S. Paolo Apostolo faceua anch'esso le raunanze delle limosine 1.Cor. 66 madandole poi in Gierusalem à santi serui di Dio.Laonde douiamo notare, che il Signore no fece tato i ricchi per i poueri, quanto i poueri per i ricchi; perche, se bene si considera, dà più aiuto il pouero al ricco, che il ricco al pouero. Il ricco, e potete dà al bisognoso, e debole la sola limosina temporale, ma il pouero ne rende il premio eterno. Quindi è che Salamone diceua: Colui, che vsa misericordia col pouero dà ad vsura à Dio, il Prou. 19. quale rédetà lui la mercede. Et vn'altro sauio afferma la limo- Eccl. 12. fina essere come vn sacco pieno che l'huomo hà seco, & coserua la gratia all'huomo, come l'huomo conserua la pupilla propria dell'occhio, la quale dipoi ne rende la mercede à ciascuno fopra la sua famiglia, & combatte contra l'inimico con più valore, che non si fà con gli scudi, & con la lacia. Nota ancora, che la limofina ti coferua quello che ti è più caro; & colui, che più ama di far limofina, questi più fà limofina a se stesso, & cotale è il debito della carità, che quanto più l'huomo dà, tanto maggiormete resta creditore; quanto tu dai di limosina qua giù in terra,tato tu ti riponi nel cielo; & quanto doni al tuo fratello. altre tanto conserui à te stesso, onde con la limosina talmente folleui l'altrui neceffità, che à te ancora acquisti merito, & souuenendo altri fai profitto à te medesimo.

Habbi sempre à mente, che niuna di queste cose temporali portarai teco dopo la morte fuori che la limosina, la quale tu line: E per

per le mani de poueri te la mandi innanzi al cielo, & come dice l'Apostolo: niente habbiamo portato in questo mondo, & senza dubbio niente delle cose di questo mondo doppo la mor-Iob. c. t. te portaremo con esso noi. Vn'altro santo soggiunge: Ignudo sono vscito del corpo della madre mia, & ignudo vi ritornerò. Quando dunque ò Christiano darai à poueri la limosina, sappi che all'hora ti riporrai tesori in cielo. Di ciò n'è testimonio l'istessa verità, mentre dice: Tesaurizateui tesori in cielo, doue ne ladri potranno rubbarli,ne dalla ruggine,o tignola farano confumati. Che cosa finalmente è piu cara e grata à Dio, che la limofina? poich'ella no abbandona mai colui, che la porge; ma per il cotrario le cose di questo mondo abbandonano chiunque le ritiene appresso di se ? Questa in colui a cui si dà estingue la sete,& scaccia la fame, cuopre la nudità;& in quello, che la dà estingue l'obligatione della pena, & cuopre il peccato. O quanto degna ricompensa è questa, poiche per coprir l'huomo le carni del suo fratello ignudo con la limosina, cuopre anco l'iniquità dell'anima sua. Beati duque coloro, come dicono le sacre-Pfal.31. lettere, à quali sono rimesse l'iniquità, & coperti i peccati.

Sin qui sono gli esfetti della limosina à noi lassati scritti da Innocetio Papa III. i quali egli hà raccolto di più luoghi della sacra, e diuina Scrittura, onde per cosermatione di quanto dice mi è parso non suori di proposito aggiungerci anch'io qualche cosetta tolta da santi Padri, & dalla medema Scrittura. E per dare principio da S. Agostino, viene maggiormente a stabilire il primo esfetto, che da Innocentio su proposto con queste parole: [Electmosyna mundat peccata, & ipsa interpellation per positi ad Dominio qui sui qui qui appresible descriptos

In ferm. ste parole: [Elecmofyna mundar peccata, & ipsa interpellat De divite pro nobis ad Dominū, quia quicquid pauperibus dederimus, ipsū integrè possidebimus.] cioè:La limosina purga da peccati, e supplica per noi al Signore, perche tutto quello, che haueremo dato a poueri, lo possederemo senza alcuna diminutione, & in altro suogo aggiumge: [Musta sunt genera eleemofynarum, qua cum facimus, adiuuamur, vt nobis dimittantur peccata.] Moste sono le spetie delle limosine le quali, facendole siamo da tutte aiutati, che ci siano perdonati i peccati. & altroue dice: Eleemosyna est secundus baptismus. Quis.n.est sine peccato? nam sicut aqua extinguit ignem, ita eleemosyna extinguit ignem, ita eleemosyna extinguit ignem, ita eleemosyna extinguit.

guit

dia,&

guit peccatum. In horreis nostris habemus fiduciam, quia flammas nostras vnus panis extinguet, & ante fores gehennæ stat misericordia, & non permittit aliquem in carcere mitti. I cioè: La limofina è vn secondo barresimo, impercioche chi è senza peccato?& come l'acqua smorza il fuoco,cosi la limosina estingue il peccato. Noi confidiamo nelli nostri granari, perche il pan folo smorza le nostre fiamme, & auanti le porte dell'inferno stà la misericordia, ne lascia, che alcuno misericordioso sia posto nella prigione infernale. Séti quel, che il Padre S. Chrisostomo dice a questo proposito per nostro ammaestramento, & testimonianza di si chiara verità : [ Eleemosyna amica Dei confistit, & semper ei propingua est. Pro quibuscunque volucrit facilé munus gratia impetrat, vincula peccatorum ipfa diffoluit, fugat tenebras, extinguit ignem; huic cum multa fiducia portæ cœli aperiuntur. ] La limofina è amica di Dio, & fempre stà vicina a lui ottiene il dono della gratia facilmente per chiunque lo dimanda essa scioglie li legami delli peccati, caccia le tenebre; fmorza il fuoco; a questa con gran confidenza s'aprono le porte del cielo, allen olione e allo mercialine caus

: Per quello, che fin qui habbiamo detro della dottrina di questi fanti (passando con silentio quanto da Innocentio Papa vien raccotato de gli efferti della limofina, che sono infiniti) la limofina ci afficura, & diffende dalla dannatione eterna, fi che douiamo neceffariamente inferire, che vn vero limofiniero nonè per perir giamai, anzi omninamere si faluerà (si come habbiamo di fopra à bastanza dimostraro.) Questa nostra conclusione fi caua no folo dalla dottrina de Padri, ma da infiniti altri luoghi della Scrittura, de i quali per confermatione, & restimo nio di quanto s'è detto in fi fatta verità qui si noteranno alcuni. Et per incominciare dal Re Dauid, così canta, & affieme con ferma questa nostra conclusione : [ Bearus qui intelligit superipsal 49. egenum, & pauperem; in die mala liberabit eum Dominus. P Beato quello, che apprende le miserie del pouero 3 & bisognofo, perche nel giorno cattiuo, cioè del giuditio, sarà liberato dal Signore. & altroue: [ Iucundus homo , qui miseretur, & cont-prattur. modat, disponet sermones suos in iudicio.] cioè: Gratioso huomo,& accetto nel cospetto di Dio è quello, che vsa misericor-LIBRO

dia, & impresta, accommodarà le sue parole nel giuditio. & hauerà, che rispondere in quel finale, & seuerissimo giorno, nel quale s'interrogherà contro quelli, che non haueranno faputo Matth. c. seruirsi dell'opere di misericordia corporali, & carità con eser-29. citarle verso li poueri. Questo medesimo ci insegna quel santo vecchio dell'antica legge Tobia có queste parole: [ Eleemosy-Cap. 4. na à morte liberat, & no patietur anima ire in tenebras.] cioè: La limofina libera dalla morte, ne comportarà; che l'anima. del limofiniero vada nelle tenebre infernali; & altroue : [ Elecmosyna à morte liberat, & facit inuenire vita æternam.]La limosina libera dalla morte, & sà ritrouare la vita eterna. Più al cap.12. viuo, & chiaraméte Christo Signor Nostro dimostrarà questo in quel seuerissimo giorno, come raccóta l'Euangelista S.Matteo, cap.25. mentre dirà : [ Venite benedicti ] con quel che fegue. Il medemo mi pare, che habbi accennato il Padre fanto Agostino nelle parole di sopra allegate: [ Ante fores gehenna stat misede mifericordia,& non permittit aliquem in carcere mitti. cioè: Auati ricordia Dei. le porte dell'inferno stà la misericordia, & non permette, che alcuno misericordioso sia messo nella prigione infernale. Adunque con somma ragione Girolamo santo esclamava dicendo: [Non memini me legisse mala morte mortuu, qui libéter opera In epift. ad Nepocharitatis exercuit: habet enim multos interceffores & impoffitianum. bile est multorum preces non exaudiri. Non miricordo, dice celi, d'hauer letto, che sia morto di mala morte quello, che volentieri hà esercitato l'opere della carità : imperoche hà moltis intercessori; & è cosa impossibile, che l'orationi de molti no siano cfaudite. & vn'altra volta foggiunge: [Legi,relegi,perlegi: Nunqua vidi homine pium mala morte perire. ] cioè: Ho letto & diligentemete ricercato, mai hò veduto vn'huomo pio, & caritateuole perire di mala morte. Ma in questo modo non daremo giamai fine a raccontare gli effetti infiniti della limofina onde si potrebbe ageuolmente scriuere ogni gran volume . Ma perche in tutta quelta nostra opera non si scorge altro che efferti di essa, no mi pare à proposito d'estendermi più ostre, ma

and log più presto terminare questo secondo libro nel Signore.

and the company to

word no re Date of Court

لا تا تا تا

# LIBROTERZO

DELL'OPERE, CHE assicurano nel giorno del final giuditio

D'alcune confiderationi per eccitarci all'opere di misericordia verso i poueri bisognosi, e per far loro larga elemofina. Cap. 1.

6-2-1

ER nostro stimolo, e sprone all'opere di misericordia, & Christiana pietà mi è parso non. fuori di proposito di porre quì alcune considerationi,& sentenze della sacra Scrittura, & de

Padri, con altri essempi de Santi, hauendo nel precedente libro trattato con che intentione douiamo fare la. limofina per effer accetti al Signor'Iddio, & de gl'effetti di efsa. Adunque all'opere di misericordia corporali l'istesso Saluatore per S.Luca c'efforta, & ammonisce, anzi commanda con queste parole: [Facite vobis amicos de Mammona iniquitatis; vt cum defeceritis, recipiant vos in æterna tabernacula. Icioè: Cap. 16. Fateui amici della Mamona d'iniquità, accioche quando mancarete vi riceuino ne gli eterni tabernacoli, cioè nel Regno de': cieli, del quale giustissimamente li poucri sono heredi, si come per San Matteo ci auuifa : [ Beati pauperes spiritus quoniam... ipsorum est regnum coelorum.] Beati i poueri di spirito, perche Cap. s. loro è il Regno de' cieli. Laonde se il ricco brama entrarui, gli fa bisogno necessariamente comprarlo in questa vita da po ueri bisognosi, con dare largamete loro delle limosine, si come benissimo sopra gl'Enangelij Atto scriue: [Tata est enim paulperum Christi dignitas, quod iudices, & ianitores cali efficiun-i sermies? tur, vr voluntatem fuam voluntati Dei conformantes quos vot luerint recipiant, & quos noluerint excludant, cioè : E tanta la dignità de poueri di Christo, che diuentano portinaria giudici del cielo, di modo che coformado la volota loro con quella di Dio ammettino quelli, che essi vogliono, e quelli, che none

vogliono fieno esclusi. Si che potendo, non solo douiamo a' poueri di Christo dare largamente delle limosine, e proueder loro conforme alla necessità, che hanno; ma ancora siamo obligati cercarli, & con ogni pietà far parte di quanto si và gettando malamente, e così faremo riceuuti dal Signore nell'eterna, & celeste patria, che gl'istessi possedono in copagnia de'beati: poiche scriue vn Dottore, che qual si voglia per molto ricco, è potente di regni, & altre cose ancora téporali, deue considerare con Christiana, e pia intentione, che nell'vltimo giorno di sua vita nulla presso di se dourà portare, ma il tutto restarà nella balia altrui, & appena occuperà sette palmi di terra per sua sepoleura, laquale sarà sua insieme con l'operationi buone, e cattiue, che in vita hauerà essercitato; ilche benissimo considerando il beato Giob, ripieno de Dio proruppe in queste parole: [Spiritus meus attenuabitur, dies mei breuiabuntur, & solum mihi superest sepulchrum . ] cioè : Il mio spirito andarà mancando, i miei giorni s'abbreuiaranno, e così mi resta solo la sepoltura. Laonde deue il potente, & ricco Prencipe della terra. con tutti gl'altri ricconi de beni di fortuna, con ogni attentione considerare quello, che hanno fatto a'dì loro varii Prencipi terreni, & in particolare nel fine della vita; i quali conosciuta la baffezza delle cofe mondane, hanno gridato ad alta voce verso il Re del cielo, con dire : O Signore dell'vniuerso quanto sono degne tutte le cose di questa vita di dispregio, poiche io Prencipe di tante città, e castella, & altre ricchezze terrene, in questo estremo ponto non sò come,ò doue mi debbo ritronare, ne chi à me misero sia per dare ricetto. Queste, & altre simili confiderationi potrà andar pensando il ricco, affinche impari à souvenire con le sue facoltà li poueri nelle necessità loro, quali fono fratelli fuoi, si come benissimo conferma il Profeta Malachia con queste parole : [ Numquid non pater vnus omnium. nostrum? Numquid non Deus vnus creauit nos? Quare ergò despicit vnusquisque nostrum fratrem suum?] cioè : Forsi non è vno il Padre de tutti noi ? Forsi non ci hà creati tutti l'istesso Dio? Perche dunque disprezza alcuno di noi il suo fratello? Deue parimente qui il ricco considerare, che il grand'Iddio per nostra vtilità grandissima hà creato in questa vita il fratello

Cap.2.

Tob 17.

pouero,

pouero, & non per vtile nostro hà fatto noi ricchi, & à questo proposito il Padre S. Giouan Chrisostomo c'auuerte. Te voléte eleemosyná facere occurrit ante facié tuá captique, & de so- Hom.43. lata vidua, aut miserabilis orphanus; non tam te misit Deus persec. ad viilitatem illius, quantum illum transmisst ad viilitatem. tuam, idest, non tantum prestitit illi per te, quantum tibi per illum. Nam quod illi per te præstitit, temporale est, & terrenum. Quod autem tibi præstitit per illum perpetuum est & celeste; Et ne putes, quod propter vtilitatem pauperum Deus diuites fecit, quos & fine divitibus poterat substentare, sed propter · vtilitate diuitu pauperes fecit, quia infructuosi & steriles erant futuri,nisi pauperes fuissent facti.] cioè: Voledo tu fare limosiina ti fi fa incontro vno schiauo, ò vna vedoua desolata, ouero vn'orfano miserabile: non tato hà madato te Dio per vtilità di colui , quanto quello per tuo bene , ne hà fatto tanto à lui per mezzo tuo, quanto per mezzo fuo à te, poiche a lui per mezzo tuo hà dato cosa temporale, & terrena; ma à te per man sua hà dato cosa perpetua,& celeste: Ne voler credere, che per vtilità de poueri Iddio habbi fatto li ricchi, poiche senza quelli poteua sostentarli, ma à prò de ricchi hà fatto i poueri, perche sarebbono stati sterili, & infruttuosi senza esserci ancora i poueri : Sin qui è dottrina di S. Chrisostomo scritta divinamente: ma sentiamo l'Apostolo Paolo, che cosa ancora ello c'insegna à questo proposito. [Suscipite inuicem, sicut & Christus suscepit vos.]cioè:Riceuete l'vn l'altro scabieuolméte si come Christo hà riceuuto voi . Suscipere, secondo l'espositione d'alcuni Dottori non vuol dire altro, che souenire il debole, & calamitofo, affinche non cada, & perisca. Il S. Apostolo dunque ci essorta con grandissima carità, & amore ad aintare i deboli, & bisognosi delle cose necessarie, cioè il ricco à proueder al pouero, e mendico de beni di fortuna : il dotto all'ignorante : il gagliardo, e forte al debole, & infermo, & così de gli altri, che stanno per cadere, sendo che la diuina prouidenza poteua creare tutti e ricchi, e forti, edotti, ne hà voluto farlo, ma con marauigliosa prouideza gli è piaciuto creare qual ricco, e qual pouero, altri dotto, altri ignorante, chi gagliardo, e chi debole, parimente quello sano, e quell'altro infermo, e così discorrendo de gli

de gli altri poiche s'egli hauesse fatto tutti gli huomini ricchi, dotti,gagliardi, e forti, non haurebbe giamai l'vno dell'altro bilogno, ne potriano souvenirsi trà di loro . Hà voluto dunque quel supremo artefice fare de'ricchi,e de'dotti,& de'forti,affinche i ricchi con le loro sostanze caritatiuamente somministrado à poueri si saluino : De dotti affinche con la loro dottrina communicandola à gl'ignoranti, anch'essi si acquistino il cielo, & così de gli altri.Li quali poucri indotti, & deboli per mezzo della patienza portando la loro miseria con humiltà, & allegramente patédo le cose auuerse, & sinistri accidenti, si guadagnino la celesté patria in compagnia de beati. Onde S. Gior uanni limofiniero non contento d'aiutare i poueri mendichi, & souvenire loro nelle necessità, soleva ancora: chiamarli suoi fignori; fi come nella historia della fua vita fi legge in questa maniera: Volendo il buon seruo di Dio fare limosina à poueri della città d'Alessandria, nella quale egli risedeua, chiamati a se tutti i suoi serui disse loro: Andate, per tutta la città,& scriuete tutti i miei signori;ma essi non intendendo, replicò di nuouo:andate, & chiamate i poueri mendichi, & necessitosi, poiche questi addimando io Signori, & adiutori mici per esser veri fautori, e donatori della celeste patria. Testimonio di questa verità ne sia il glorioso Girolamo, che seriuendo ne i lib. 1. in Prouerbi così dice : [ Qui terrena subsidia largitur inopibus, uer, to.7. ditior dando coelefti remuneratione redditur; cioè: Chi fouuiene à poueri con il dare diuenta più ricco, poiche viene remunerato con premio celeste.

### COME SANTA ALDEGONDA

dalla sua fanciullezza su di singolar pietà uerfo i poueri, & come dispensando loro le facoltà sue miracolosamente nulla si diminuiua. Cap. II.

Ell'anno del Signor 630. S. Aldegonda Abbadessa fio-No rì nel regno di Francia.nel medemo tempo essendo erro tenera fanciulla in casa de propiji parenti, tutto do-

naua

naua a i poueri. Haueua Bertilia madre congregato non picciola fomma de denari, & se bene Aldegonda sapeua doue ella li teneua nascosti, non però giamai viuendo la madre à guisa di accorta, & faggia fanciulla, volle toccarli; ma subito che'à Dio piacque tirarlà a se incominciò incontinente a distribuir- - bhe a ne a i poueri, quanto li pareua che fusse loro bisogno per sou> uenire alle necessità: & essendo venuto il gouerno di casa nelle sue mani, e della forella minore, chiamato il loro ministro gli diede in mano il denaro, che la madre haueua lasciato con ordine che comprasse vestimenti, & altre cose, necessarie per i ferui di cafa, e poueri di Christo, e che poi li riportasse il conto & l'auanzo. Andò il servo, e ministro e comprò copia di vefte e d'altre cofe necessarie, e riportando il conto se l'auanzo, ab muse ritrouò la serna di Dio Aldegonda, come detti denari erano Nelle via intieri, e senza mancamento alcuno, come se a i poueri non ne te de Satt fussero distribuiti canti,e di tutto quelto si resero gratie à Dio, di questa e ciò scriue il Surio : l'Ambrosius Beneficium largientis prabenti masis: permanet; quain duscipientie: nam misericor- 13 di No dia quidem ad indigentem prougnit, gratia, autem multiplicatæ mercedis permanet tribuenti : esurienti dedisti panem ; nudo dedifti vestem: illi quidem pasti sunt, & refecti esed ad te redir , quod dedifti cum fructibus, & viuris non folum in hac vita, sed in gloria'. Quod si difficile putas, considera, iusaa di. frumentum; quod feminatur in terra fi pon ad feminantis por tius quam ad suscifientis lucra cedit. Si glorlam ex divitis quaris cognosce quia melius est mille filiorum quos per milericordiam filios acquifieris patrem vocari ¿quam mille aureorum dominumidici [ ] Il beneficio di quello che dà è più permanente à quello che dà che a quello, che riceue, perche la misericordia in vero và in vtile del bisognoso, ma la gratia. della mercede moltiplicata rimane à quello, che dà . All'affamato hai dato il pane, & al nudo hai portato la veste: quelli in vero pasciuti sono ttati e ristorati, ma à te ritorna. quanto hai datose con frutti, & vsure non solo in questa vita, ma in gloria. Il che se pensi essere cosa difficile, considera il grano, che si semina in terra se non ritorna più presto in gua-EM.DO dagno

earlone.

Sifi celebra alli nemb. ferm. 81. de eo ca rescriptu eft in Euang, cudagno di quel che semina, che di quello, che lo riceue. Se cerchi gloria delle ricchezze, conosci, ch' è meglio esser chiamato padre di mille figli, quali ti habbi acquistato per misericordia, che l'esser detto patrone di mille scudi . Il presente de l'esser l'esse l'esser l'esse l'esser l'esse

Confideratione.

feriptum

uang.ho-

minis cu-

i di Na

Considera quanto sia grata la misericordia verso i poueri di Christo, poiche quello, che si riccue dalla suprema bontà, di gran lungo auanza quanto vien dato da noi per suo amore a poneri . Laonde veramente il pio, e caritatino Christiano dene perfettamente intendere quanto gl'importa attaccarsi alla pietà verso i poueri bisognosi somministrando loro conforme alle nécessirà humane ad essempio di questa pierosa e santa donna Ma a fine che meglio impari così angelica dottrina Serm. de leggi quello che Ambrofio ti feriue dicendo : Pacultates co, quod relinquentur hio etiam fi nolumus, bonorum verò operum. conscientia nobiscu pariter pergit ad Deu. Et considera quaeft in Eta tibi tüc erit gloria, cum te omnis ille populus,qui ex promiuldam, pruarijs tuis pastus est, & refectus, pro tribunali magni illius, & iustissimi Iudicis caterna constipante circumdabit; pastorem te suum ac tutorem pium, & misericordem patrem omni gratiarum voce testabitur .: ]: Le facoltà si lascieranno qui per bene che noi non vogliamo: ma la conscienza dell'opere buone se ne viene parimente con noi dauanti Iddio : e considera quanta gloria ti verrà all'hora, quando tutto quel popolo; ch'e stato pasciuto ce ristorato con la robba delli tuoi magazzini al tribunale di quel grande, e giustissimo Giudice con vna -9 im caterna atorno atorno ti circonderà; come paftor

-o run elli suo e pio tutore, e ti testificherà padre - sog the 5 file a misericordioso con ogni sorte di

ringratiamento .

En. Commin. Little Class. Like Middle out with Ith preligious out of interest ict with ma a te rio ana. Carlo and a second of the

ing of this part with a new chartes of a.c.

10.3 10.00

COME

# COME TIBERIO SECONDO

Imperatore per essere liberale verso i poueri, trouò nella propria fala vn teforo nella grandissimo. Cap. III.



EGGESI nelle Chroniche de gl'Imperatori, come Tiberio secondo Christianissimo, il quale imperò nell'anno del Signore 580, era tanto largo, & liberale nel far limofine, che l'Imperatrice moglie sua più volte priuatamente lo riprese, ma egli sempre rispondendole con dol-

cezza, diceua che non si turbasse, peroche il Signore abondatemente gli haurebbe rimunerati, & auuenne, che passeggiando vn giorno l'Imperatore per la fala del palazzo, il cui pauimeto era composto di diuerse pretiose pietre diuersamente las uorate, & intarfiate, vidde vna pietra, sopra di cui era scolpito il fegno della Croce; dolendosi frà se medesimo, che cotale saluteuole fegno, il quale fogliamo depingere nelle nostre froti; fusse stato in quella maniera posto nel pauimento, e conculcato in certo modo con i piedi; commandò che subito cotal pietra fusse quindi leuata; & ecco che sotto vn'altra simile ne trouorono, la quale parimente cauata trouorono la terza pure del medefimo fegno scolpita, e tolta via ancora essa, trouorno più di mille centinaia d'oro, doppò ancora vn grandissimo thesoro, e per tal modo il misericordioso limosiniere riceuè in questa vita cento per vno, & nell'altra come è da credere l'eterna gloria. [ Ambrosius : Imitanda nobis est in hoc etiam natura. lib.1.offiterrarum; quæ susceptum semen multiplicationi solet numero ciorum. reddere, quam accepit. Ideò est tibi scriptum: Sicut agricultura est homo infipiens, & tamquam vinea homo egens fenfu; si reliqueris eum desolabitur, sicut agricultura ergo etia sapiens, vt tamquam sœnerata sibi maiori mensura semina suscepta restituat. Terra ergo aut post annuos fructus germinat, aut creditos vberiore cumulo refundit, ac reddit; non dare cuiquam vix licet, non reddere verò non licet. Humanitatis

Luc.6.

exemplum ipla terra luggerit; spotancos fructus ministrat; quos non seucris, multiplicatum quoque reddit, quod accepit. Et quid alijs vtar exemplis, cum Dominus ipse remunerationem vberiorem meritis in Enangelio polliceatur? dicens: Menfura bonam, & coagitatam, & supereffluentem dabunt in sinus vestros . 1

Deue esser da noi in questo imitata la natura, che rende il seme, che hà riceuuto con numero molto più moltiplicato di quel, ch'essa hauea riceuuto. Perciò per te è scritto: Sicome agricoltura è l'huomo sciocco, e come vigna è l'huomo insenfato se lo lascierai in abbadono diuenterà desolato. Adunque come l'agricoltura rede i semi riceuuti, come datili ad intereffe có misura maggiore, così anco deue fare il sauio. La terra o germoglia doppò li frutti annui, ouero con più abondante raccolta partorisce, e rende quelli che gli erano stati comessi : Il non dare à qualch'vno appena è lecito ma il non rendere in tutto, e per tutto è prohibito. L'esempio d'humanità l'istessa terra somministra, spontaneamente porge i frutti, che non hai seminato, & anco rende moltiplicato quello, che hà riceuuto . ma a che effetto seruitmi d'altri esempij già che il Signore di istesso promette nell'Euangelio rimuneratione più copiosa de meriti? con queste parole: Vi daranno ne vostri seni vna mi-

Chi farà tanto ingrato alla Maestà d'Iddio donatore d'ogni bene in questa, e nell'altra vita, che hauendo da quella immenfa bontà riceuuto infinite gratie; poi nelli bisogni non habbia da corrispondere à così largo donatore con aiutare i fuoi poueri delle cose à loro necessarie per amore di esso? Perilche douiamo imparare, e studiare il libro della gratitudine, acciò intédiamo come si deue ciascun dinoi portare con i poueri, vsando loro ogni liberalità, e misericordia simile al pietolo Imperatore, il quale intendeua benissimo vna cotal dotfrina, poiche con viue opere la merteua in pratica.

- Et acciò ancor tu intenda da douero quanto ti hò detto , leggi il Padre Ambrosio, il quale così dice per tua erudilib.r.off- tione, acciò impari questa Euangelica Filosofia: [Pulchrum quoq: est propefiore habere ratione erga eu,qui tibi aut bene-

ciorum c. 31.

Sec. 27.0

ficium

ficium aliquod, aut munus contulit, si ipse in necessitatema incidit. Quid enim tam contra officium, quam non reddere quod acceperis? Nec mensura pari, sed vberiore reddendum arbitror, & vsu pensandum benefici), vt tanto subuenias, quato eius arumnam repellas: etenim superiorem non esse tam in referendo; quam in conserendo beneficio, hoc est minorem esse quoniam qui prior contulit, tempore superior est, humanitate prior.

Bella cosa anco è l'hauer maggior cura di quello; che ti ha fatto qualche benefitio, ò donatiuo, se occorra, che sia caduto in necessità perche qual cosa è più contraria alla gratitudine, che il no rendere quello, che hai riceunto? Io quanto a messono di parere; che si debba restituire non con misura eguale, ma auantaggiata; e douersi bilanciare con l'vso del benefitio sin, modo; che lo souvenghi tanto, che gli tolghi d'adosso da mode chinità, essendo che il non esser superiore ranto nel riceuere; quanto nel rendere il benefitio, questo istesso è cesse minore pimperoche chi prima hà dato; se è superiore, quanto at tempo è primo di cortessa.

Non lasciamo di far bene alli poueri di Christo con sante & larghe limofine per timore di pouertà, poiche giamai fi trouà nessuno, che per molta elemosina, che hauesse fatto, fuse caduto in pouerta, & di ciòne habbiamo chiariffimo esempio nella fopracitata historia della timida Imperatrice, audifando più volte, il conforte, che non fosse tanto picghenole alla limofina, per timore di non diuentare anch'egli pouero; ma il pietoso Imperatore nulla di ciò temendo, e ricco assai di fede non cessò giamai per questo d'adoperarsi à fauore de bisognofi, e poueri di Christo. Perilche fu degno non solo in terra. per mezzo del fegno fanto della Croce, di trouare moltiteforit come di fopra si è detto, ma al fine della vita l'eterna gioria si come douiamo piamente credere. Et acciò intendi questa vera, e Christiana Filosofia, & intendendola segui li vestigiji del charitatiuo Imperatore, leggi quel, che Agostino santo ti scriue, & imparerai questa religiosa, & salutare operatione Consolatur nos, (dice egli ) Scriptura, que hortatur ad mil in Plita lericordiam faciendam, ve omnino crebrefcamus in erogando

(VIII)

quod

nonnisi necessaria teneamus. Nam si inania quæramus, nihil

sufficit, & videbis quam pauca fint ... Quare quantum Deus tibi dedit, & extolle, quod fufficit, catera, qua fuperflua iacent, aliorum funt necessaria; superflua diuitum necessaria sunt paus perum. Res alienæ possidentur cu superflua possideruc. Faciens ergo eleemosyna & ferues in ipsis bonis operibus misericordie, expectabis securus Iudicium, non tam securus de iustitia tua; quam de misericordia Dei, quia tu misericordiam prærogasti. iudici um enim fine misericordia siet illi, qui non facit miseria cordiam: superexaltat autem misericordia Iudicium. Quid ta iustum quam reddere misericordiam præroganti è quid tam iuflum, quam vt in qua mensura mensi sueritis, remetiatur vobis? Deus egere à te voluit, & tu manum retrahis? Audi Beclef. 4 feripturam & Non fit manus rua porrecta ad accipiendum, & ad dandum collecta; erogari fibi vult Deus ex illo, quod dedit à de illis das quia iuber, l'edes plinifiere il ben on sup o Ci consola la Scrietura, che esorta à far misericordia, accio ci esfercitiamo spesso in dare quello, che habbiamo di auanzo; percioche habbiamo molte cose superflue, se non reteniamo altro che le cose necessarie : Che se cerchiamo le vanità, niena te basta, e vedrai quanto poche siano: Dimanda di gratia quanto ti ha dato Iddio, etogliti quello, che ti basta, l'altre cofe, che rimangono d'auanzo fono necessarie per gli altri ; le cole superflue de i ricchi sono necessarie à poueri ; all'hora su possiedono le cose altrui, quando si possiedono le superflue. Adunque facendo così , & effendo feruente nell'istesse opere buone della misericordia, aspetterai securamente il giuditio, non già tanto ficuro della giuftitia tua, quato della mifericordia di Dio, perche tu hai prima distribuito misericordia, percioche fi farà giuditio senza misericordia à chiunque non hauerà viato milericordia, essendo che ella essalta il giuditio Che cosa è tanto giusta, quanto che il rendere misericordia. a quello, che prima la fa? Che cosa è tanto giusta, quanto, che con quell'istessa misura, che haurete misurato, sia rimisurato a voi? Die volle hauer bisogno per riceuere da te, e tu ritiri la

nere; & in darevitirata. Vuole Iddio, che gli fia sborfato di quello c'hà dato, e poi gli dai di quelle cofe, che hà commandato, che tu dia.

COME S. GERMANO richiesto da certi poueri di limosina ordino ad vn fuo, che desse loro tre denari , che haueua e subito da due Caualieri gli surono donati 200. scudi: Ilche fù cagione, che il santo conoscesse come non haueua il suo seruitore dato à quelli solo che due denari. Cap, IV.



E.L.I. A. wita di S. Germano fi legge come ritrouandofi in viaggio, fi riscontrò in certi pomeri, i quali li dimandorono la limofina, e ricercando egli dal suo Diacono quanti denari egli hauesse per la spesa loro, e dicendo, che

tre foli denari tenena; gli commandò, che gli deffe tutti a i prefati poueri: ma il Diacono portato da certa mondana prudenza , non fece limofina se non di due, il terzo riseruandosi per loro necessità. Et ecco che seguitando il loro viaggio; s'abbatterono in alcuni caualieri, i quali facendo tiuerenza al beato Germano, & offerendogli duceto foldi per parte del loro Signore, lo pregorno, che volesse degnarsi d'andarlo a visitare, imperoche giaceua infermo có tutta la famiglia, riceuuti quei ducento soldi gli diede S. Germano al suo Diacono, tò piglia. (dicendo) quanto il Signore ci manda, e conosci come tu hai fraudato i poueri, imperoche se tu hauessi donato loro tutti tre i danari, come io ti dissi, hora hauremmo riceunto trecento foldi per loro, doue non hauendo tu dato fe no due, ecco che folamente ne fon stati mandati ducento .. Andò posciatalla cafa di quel gentil'huomo, e sanò tutti gl'infermi; ch'erano in effa; e si diedero laudi a Dio: Girolamo : [Qui pro: In Prou. ficuum fibi eleemofynæ fructum fore desiderant, & de suis pro-

prijs in conditoris honore libentius tribuant, vt scilicet homines, qui eius plasma funt,& ad eius imaginem facti recreentur: qui autem terrena subsidia largitur inopibus ditior dando celesti remuneratione redditur, & in hac vita etiam centuplum. recipit,& ideò ait: implebuntur horrea tua. ] Quelli, che defiderano, che il frutto profitteuole della limofina diueti grandifsimo, diano anco delli suoi proprij beni in honore del Creatore più volentieri, acciò gli huomini, che sono fatti da Dio, & ad imagine d'esso siano ristorati. Ma chi dona sossidij terreni a poueri per la celeste rimuneratone diuenta più ricco, & anco riceue in questa vita a cento doppi, e però dice la Scrittura: s'empiranno i tuoi granari.

Confideratione.

Se desideri di ragunare, e con ogni abondanza accrescere le tue facoltà, fà delle limofine a i poueri di Christo con ogni liberalità, e prontezza, senza punto temere, che per quelle la tua robba venga à diminuirsi, poiche trouiamo l'opposito per tanti essempi, che nelle sacre, e morali historie si leggono. In oltre farai ancora fatto degno della celeste gloria, come benissimo auuisa santo Chrisostomo con queste parole: Hom. 55. [ Effundamus facultates nostras in indigos mete liberali ex his quæ nobis Dominus dedit, & quæ ab eo data funt ipfi iterum demus, vt sic iterum nostra cum lucro maximo fiant . tanta. enim eius est liberalitas, quod licet accipiat de his, quæ ipse dedit; non putet tamen propria se accipere; sed magna munificétia nobis ea reddituru se pollicetur:tantu nos & que nostra sunt pauperu facere velimus,& sic pauperibus erogemus, qua si deponentes ea in manibus Domini scientes, quod quacunque acceperit manus eius, ea non folum reddit, sed multiplicatiora nobis iterum largitur, & cum illis regnum cœlorum donat, & celebrat, & coronat, & innumera bona largitur.] cioè: Distribuiamo pure le nostre facoltà a poueri liberalmente di queste, che il Signore ci hà dato, e quelle che sono state date rendiamole a lui, acciò in cotal modo vn'altra volta diuentino nostre con grandissimo guadagno. Perche tanta è la fua liberalità, che se bene riceue le cose, ch'egli hà dato, con tutto ciò non pensa di riceuere cose proprie, ma con grande larghezza promette di rendercele, purche noi vogliamo fa-

in Genef. cap.30.

re le cose, che toccano à noi, & in questa guisa doniamo a poueri, come se noi le depositassimo nelle mani del Signore, saredo, che quanto hauerà ricenuto la sua mano, non solo è per renderlo, ma per donarlo a noi vn'altra volta a molti più doppij, poiche con esso dona il regno de cieli, celebra, corona, & da beni innumerabili . COLL CES LONGES TOLLOS

# COME S. GIO. LIMOSINIERO

di età di 15. anni vidde in visione la limosina in forma d'vna bellissima fanciulla con ghirlanda d'oliua in capo, della quale rimase cotanto innamorato, che s'acquistò il cognome di limosiniero. Cap. V.



AN Giouanni limoliniero escendo di età di Aloysii IL-15. anni e ritrouandosi in Cipro, vidde vna notte venire à se in visione vna fanciulla la cui bellezza risplendeua sopra del Sole, e l'orna- I-anisemento suo era sopra ogni senso humano. & entrata in camera, & accostatasi al lerto, in cui

pomani. leem ifynarij .

egli dormiua, lo percosse leggiermente in vn fianco, onde suegliandofi,e stimando, che fusse vna donna, subito si fece il segno della Croce, e poscia l'adimandò chi ella era, e come haueua. hauuto ardimento d'entrare così sola, & a quell'hora in camera d'vn gionine dormiente. Sorrise la fanciulla, e rispondendogli con allegro volto. Sappi diffe, ch'io fono la prima delle figliuole del Rè, e questa corona, ouer ghirlanda de rami d'oliua, che tu mi vedi sopra del capo, ageuolmente ti può dar notitia del nome mio. Ilche vdendo Giouanni subito l'adorò; & ella seguitando il suo parlare. Se tu; disse, mi vorrai per amica, io ti condurrò alla presenza del Rè, Imperoche niuno hà maggior podestà di me appresso di lui, esfendo ch'io fono quella, che in terra lo feci scédere, e farsi huomo per saluare gli huomini. E ciò detto disparue, All'hora conobbe S. Giouanni, che questa vaga fanciulla era stata la compassione, ouero la limosina, o vogliamo dire la misericordia , e s'innamorò santamente, e di tal maniera di lei, che verun'altra cosa egli haueua tanto à cuore, quanto la santa limofina ..

Perilche guadagnò il cognome di limofiniere. Agostino: Qui tribulatione oppressis, consolando, vel compatiendo eis de miles subuenit, hic verè pius est, verè misericors est, amicus Dei est, nec eum mala morte periturum aliquis dicere audeat. O misericordia salutis præsidium, sidei ornamentum, propitiatio peccatorum. Iustos probas tu: fanctos approbas:malos ad bonu perducis. & qui fine te cunciis bonis abundare videtur, vel castitate apparet decoratus omninò dicere non desistat: seruus inutilis fum .

> Quello, che consolando, e compatendo, souviene à quelli che sono immersi nella tribolatione, è veramente pio,e misericordiolo, & amico d'Iddio, ne alcuno habbia ardire di dire che questo tale sia per perire di mala morte. O misericordia presidio di salute, ornamento di sede, propitiatione de peccati. Tu proui i giusti, approui li santi e riduci licattiui al bene, e quello che seza te pare, che abbodi di tutti li beni, ouero coparisce ornato di castità non tralasci in niun modo di dire. Io sono seruo inutile.

Confideratione.

Felice quello, il quale a questa virtuosa, e pia operatione attende aiutando, fouuenedo, & abbracciando i poueri del Signore coforme al fuo divin volere; & acciò venga da te intefa questa vera, & diuma filosofia, leggi quanto il Salmista dice, è setirai la protettione di Dio sopra questi tali, e crederai meglio ciò, che in-visione apparue al pietoso Giouanni : [Beatus qui intelligit super egenu, & pauperem, in die mala liberabit eum Dominus. Dominus conseruet eum, & beatum faciat eum interra, & non tradat cum in animam inimicorum eius. Dominus opem ferat illi superlectum doloris eius : vniuersum stratum. eius versasti in infirmitate eius . 1

Beato quello, che stà attento sopra dichi è bisognoso, e pouero;

uero, nel giorno cattiuo il Signore lo liberarà : il Signore lo conserui, e non lo dia in mano de'suoi nemici, porgagli il Signore aiuto sopra il letto del suo dolore; gli hai rifatto il letto, e consolatolo, mentre era infermo.

### COME VN CERTO HORTOLANO

quanto con sue fatiche acquistaua saluo il suo vitto necessario, tutto soleua distribuire à poueri, e lasciata cotal santa opera del signore su ammonito per vna infermità Perische si penti, & l'Angelo del signore gli diede la pristina-sanità. Cap. VI.



I legge nelle vite de'Santi Padri d'vn certo hortolano, il quale tutto il guadagno delle fue fatiche, cauatone quello, ch'alla vita fua eranecessario, soleua di bona voglia donare, a i poueri, & così se ne viueua vna vita santa, & traquilla. Hora auuenne doppo certo tempo, che

il demonio gli mise nel pensiero, che lasciando stare le limosine, facesse vn poco di capitale per la vecchiezza: e lasciatosi vincere da cotal tentatione, e tralasciando di fare le limosine, in poco tempo auanzò vna zucca de denari, quali haueua disegnato spendere per la vecchiaia. Ma ecco, che venendoli certo male in vn piede, conuenne spargerli alli medici, nelle medicine. Successe ancora peggio, e su che no essedo guarito, si consultò trà i medici di tagliargli per salute del rimanente del corpo quel piede. Onde la notre auanti ritornato à se stesso, e pentendosi di quanto haueua satto sottrahendo à i poueri la solita limosina con pianti, e con lagrime così orò al signore.

Ricordati ti priego Signore mio Giesù dell'opere mie

prime; che io faceua donando tutto l'auanzo delle mie fattche a' poueri. Er ecco che apparendogli l'Angelo del Signore, Doue (disse) sono i denari, che tu hai ragunati? doue è la speranza tua, di cui trattasti ? Hò peccato ( disse egli ) Signore,ma piacciati di perdonarmi per questa volta, che io non incorrerò più con la gratia vostra in somigliante diffetto. Alhora l'Angelo toccandogli il piede, subito lo sanò, e venendo. la mattina il medico co i ferri, e trouandolo, ch'era nell'horto a lauorare, rele insieme con esso gratie al Signore di tanto mi-Theb. c. racolo. Innocentio [Raphael Angelus ad Thobiam : bona eft, inquit, orațio cum ieiunio, & eleemofyna magis, quamthefauros auri recondere, quoniam eleemofyna à morte libefat, & ipla est que purgat peccata, & facit inuenire vitam eternam, & per iplam exaudit Deus homines . ] L'Angelo Raffaele disse a Tobia : Buona è l'oratione insieme con il digiuno, e la limofina, più che non è l'accumular tefori d'oro, perche la limofina libera dalla morte; e lei è quella che purga i peccati,e fà ritrouare la vita eterna, e per mezzo di essa essaudisce gli huomini il Signore Iddio.

ratione.

3. de elé.

Confide. Se questo pouero hortolano per restar di far la limofina a'poueri di Christo di quel, che li soprauanzaua delle sue fatiche, fù seueramente castigato dal sommo Dio; quanto maggiormente farai castigato tu, che soprabbondi d'ogni bene di fortuna fenz' hauere pensiero 'alcuno de' poueri di Christo, che si muoiono di necessità per le piazze? e tu li vedi, e non ti muoui à compassione di quelli, come non fussi mortale, ne douessi effere chiamato giamai innanzi à quello spauenteuole tribunale, ma te ne dormi nel letargo delle tue cupidigie, e ricchezze come se non fussero per finire in questa vita tutte queste cose transitorie . Peritanto procura da questa sopraderra historia imparare a dispensare non folo quanto abbondantemente poffiedi; ma anche quello, che ti verrà dalla diuina mano dispensato per i poueri di Christo; essendo che da chi harai confeguito il tutto, a quello istesso farai parte in persona de bifognosi . Et accioche tu possi meglio comprendere così

mani-

manifesta, e chiara verità, leggi il P. San. Agostino, che ti Aug. sudice : [Venerunt dinites in hac vitam, & per cupiditates tem- per Pfal. porales quasi obdormierunt, hic coeperunt illos diuitia, & vahe pompe volatice, & transferunt, non intellexerunt, quantum inde boni posset fieri : nam si nossent, illic sibi thesauris zarent, quod hic erat periturum, ficut Zaccheus, qui Dominum recipiens in domum fuam dixit. Dimidium bonorum meorum Domine do pauperibus : Non erat iste in vanitate somniantium, sed in fide euigilantium. Dormierunt in cupiditatibus suis viri diuitiarum, sed transijt somnus iste, transijt vita ila, & nihil invenerunt in manibus fuis, quia nihil pofuerunt in manu Christi. Vis invenire aliquid in manibus tuis postea? noli contemnere modò manum pauperis, & respice manus inanes, si vis habere manus plenas; dixit enim Domi- Matthas pus: Esuriui , & dedistis mihi manducare. Esurire in pauperibus voluit, qui diues in calo est ; & tu dubitas homo dare homini, cum foias te Christo dare, quod das, à quo accepisti quidquid das ? I Sono venuti i ricchi in questa vita, e per caufa delli appetiti temporali vi si sono quasi adormentati, e le ricchezze gl'hanno afferrati, ma le vane pompe fugaci sono paffate, & non hanno inteso quanto bene si potesse cagionare di li, perche se conoscessero, colà si tesaurizariano ciò che qui era per mancare; à guifa di Zaccheo, che riceuendo il Signore in casa sua disse : La metà de i miei beni dò alli poueri. Non era questo tale nella vanità di coloro, che sognano, ma nella fede di quelli, che sono suegliati. Dormirono ne i suoi desiderij gl'huomini abbodanti di ricchezze, ma passò questo fonno, passò questa vita, ne trouorono cosa alcuna nelle lor mani; perche niente posero nella mano di Christo. Vuoi tu' trouare qualche cosa dopoi nelle tue mani? No disprezar adesfo la mano del pouero, & habbi rifguardo alle mani vote, fe vuoi hauere le mani ripiene: imperoche disse il Signore: Io hebbi fame,e voi mi deste da mangiare. Volse hauer fame ne i poueri quello, che è ricco nel cielo, e tu dubiti, ò huomo, dar ad vn'altro huomo, sapendo, che quello, che dai, lo dai à Christo, da cui hai riceuuto ciò che tu dai?

Hai sentito il pessimo effetto, che causò l'insatiabile vitio TI/OU dell'a-

dell'auaritia fotto pretesto di pietà al sopradetto hortolano? Di done s'intende anco la tranquilla, e quieta vita, ch'egli menaua, mentre faceua parte à poueri di Christo del soprauanzo. Per il che imparerai ad abbracciare l'opere di misericordia, e pierà Christiana, e con ogni diligenza à fuggire l'anaritia, che è vo incurabile perte, origine, e capo de tutti i mali . Leggi ciò che scriue Agostino santo parlando dell'auaritia di Giuda: Grauis morbus est auaritia, qui & oculos cœcat, & aures obstruit, & fera sauiores, reddit; non conscientiam non amicitia. non consuetudinem, non proprix anima salutem, non etiam in hac vita gravissimam infirmitatem cognoscere finit, sed semel ab omnibus descendens in servitutem, sibi quos coepit more fauissimi tyranni vendicat, & (quod in hac aspera seruitute) grauissimum est,) etiam sibi gratias habendas persuadet: quanto ei magis seruiunt, magis latantur, & ita maxime incurabilis morbus, ita fera insuperabilis efficitur; ita etiam auaritia, fine cupiditas omnium malorum radix est. ]

Grave malatia è l'avaritia, la quale, & accieca gl'occhi, & ottura gl'orecchi, e fà più crudele d'vna fiera, non ci lascia conoscere conscienza, non amicitia, non familiarita, non la salute dell'anima propria, ne anco altra infirmità in questa vita, benche grauissima, ma vna sol volta partendosi da tutti, à modo di ferocissimo tiranno si fa schiaui quelli, che hà presi: ma, quello ch'in questa aspra seruitù è molestissimo, ancora persuade, che si gli debbono rendere gratie, & quanto più gli seruono; tanto maggiormente si rallegrano, e così viene à farsi la malatia gravissimamente incurabile, così si fa vna ficra inuincibile, & à questa guisa ancora l'avaritia è radice di tutti i mali. Se desideri che le tue orationi siano essaudite dalla diuina Maestà nelli tuoi sinistri accidenti, e bisogni, procura de accompagnarle con le pie, e sante operationi, aiutando i po-Aug. in ueri bilognosi, come diuinamente c'insegna S. Agostino . [Vis orationem tuam volare ad Deum ? fac illi duas alas,ieiunium, & eleemosynam. 7 Vuoi, che la tua oratione se ne voli à Dio? fagli due ali, cioè il digiuno, e la limofina.

Pfal.

## COME ER MOALDO INFERMO

mando al B. Launomaro 40. scudi, che pregasse Dio per lui, i quali riceuuti doppo hauer orato, vn folo scudo ritenne, & il rimanete restituì al detto infermo con queste parole: Che l'oblationi inique non possono la divina sostanza mutare, con quel che segue. Cap. VII.

I legge nella vita di S. Launomaro Carnotenfe, ch'essendo vn certo huomo nobile per no-me chiamato Ermoaldo grauemente insermo, mandò al detto santo, quaranta scudi pregandolo, che volesse orare al Signore per la sua sa-

lute. Ricusò da principio il seruo di Dio di riceuere detti danari, ma per la grande instanza di colui,che li portò, finalmente li riceuè; & entrato nell'oratorio, e posti i danari sopra l'altare, fece oratione al Signore, che l'oblatione di detto huomo nobile fusse accetta nel conspetto di sua Diuina Maesta, doppo prendendo in mano detti denari ad vno ad vno, & orando di tutti, solo vno ritenne per suo vso, il quale conobbe per Diuina inspiratione non essere stato acquistato di rapina, rimandando tutti gl'altri indietro, con dire, che l'oblationi inique non possono mutare la diuina sostanza, ne meno impetrare la remissione de' peccati, essendo scritto, che le vittime Prou, st. de gl'empi sono abomineuoli al Signore. Ritornando per tanto il messaggiero al suo patrone; e ritrouandolo ancora viuo, gli fece l'imbasciata, e poco doppò aggrauando il male, su dalla presente vita sottratto. [Elcemosyna debet fieri de bonis Gulielproprijs iuste,& fideliter acquisitis, sed quæ fraudulenter pos- mo Parilessa sunt, iterum restituenda. Quod considerans Zacchaus Luc.19. princeps publicanorum dixit Domino: dimidium bonorum. meorum do pauperibus, & fiquid aliquem defraudaui, reddo quadruplum. ] La limofina si deue fare de i beni proprij acquistati giustamente, e fedelmente; ma quelli, che sono posse-

duti fraudolentemente, hanno da restituirsi vn'altra volta, ilche considerando Zaccheo prencipe de publicani disse al Signore. Io dò la metà de'miei beni a poueri, e se hò ingannato qualchuno in qualche cosa, restituisco quattro volte altretanto.

Douiamo fare la limofina à poueri di Christo, e souuenir loro con ogni affetto di carità delle facoltà nostre proprie; e che siano legitimamente acquistate, non per illiciti, & ingiusti mezzi, poiche il santo, e caritatiuo Tobia, c'insegna, come douiamo portarci in questa santa, e misericordiosa operatione co queste parole: [Ex substantia tua fac eleemosynam, & noli auertere faciem tuam ab vllo paupere. ita enim sitt, venec's te auertatur facies Domini.] Fà limosina della tua sossanta ne voler negare la tua faccia ad alcun pouero; perene de qui conseguirà che ne anco sia negata à te la faccia del Signore.

apparue vn'Angelo in forma di bilognoso, al quale hauendo satto dare più volte limosina, per non hauer'altro ordino se gli desse vnatazza d'argento. Che però il Signore l'elesse per suo Vicario in terra. Cap. VIII.

In vita S. Greg.lib. EGGESI nella vita di S. Gregorio, (comeferiue Giouanni Diacono Romano.) che quado il gloriofo Santo era ancora nel Monafterio fuo Abbate, venne un giorno da lui vii Angelo in forma di giouine, e con lagrime lo pregaua, che volesse hauer di lui misericordia, e

foccorrerlo, percioche hauendo fatto naufragio, haueua perfa ogni fua facoltà; à che mosso li fece dare il pietoso Padre sei monete, e ne lo mandò per all'hora consolato. Ritornato poscia vn'altra volta, e raccommandandosi con dire, che molto egli haueua perduto, e poco riceuuto gli sece dare altre tante

monete,

monete; majecco che ritornato la terza volta inc el effendo più monete d'argento, ordinò, che gli fusse data certa tazza, in cui foleua la beata Siluia fua madre mangiar gli legumi. Onde fo ne ando molto allegro, e contento detto Angelo in forma di pouero. Effendo poi stato affunto al Paparote fatti limidare dodeci pellegrini a prazo, & annouerandone riedici, s'accorfe, che il terzodecimo foeffo cangiando volto hora appariua gionane, e quando forroueneranda canitie dimoffrana altra figura. Finito il conuito lo chiamò secretamente in camera, e da lui intese, come egli era quello, à cui esso già fece dono della razza d'argento, e che da quel di Iddio ordino di farlo Papa, & gli haueua comandato, che sempre renesse protettione di lui, e che tutto quello, che hauesse dimandato per mezzo suo a Dio l'haurebbe imperrato. E questo detto subito disparue Hemil.6. da gli occhi fuoi . Bafilio :: [ Seminate vobis ipfis in iuftitia: Si ex varijs autem divitias ob honorem inde prouenientem admiraris in liac vita, confidera quantò ad gloriam magis faciat multorum filiorum parentem appellari, quam mille stateres in marsupio agrana repositos haberes pecuniam enim hic vel holens relinques; honorem verò ex benefactis ad Dominum referes, quin quando . 21,000 populus omnis communem iudicem circumstans te & nutritorem inopis beneficum, & demum omnibus, que ad humanicatem, pieratemo, pertinent, nominibus appellabunt, cogitaetiam quantam dignitatem per elcemofynam in hac vita acquifiuifii. Considera o huomo quis est ille, qui tibi in via occurrit. Animaduerte quod homo est ad imaginem Dei factus. & sepissime ipse Deus, vel Dei Angelus. Tuas opes ergo in pauperum varios vsus dispone, ac dispensa; clarus, ac venerabilis ob sumptus ingentes esto. de te illud dicatur : Dispersit, dedit palata pauperibus, iustitia eius manet in faculum faculi 7 Seminate a voi stessi in giustitia.che se ammiri le ricchezze per causa dell'honore, che da quelle suole auuenire in questa vita, considera quanto più faccia a proposito per la gloria l'esser chiamato padre di molti figli, che hauer mille denari reposti nella borscia, perche il denaro lo lascierai, ancorche tu non vogli, ma l'honore dell'opere ben fatte lo riportarai al Signore, anzi che il popolo tutto circonstante al commune Giudice, ti chiamerà

huius .

nutritore misericordioso del pouero e finalmente ti nominaranno con tutti quelli nomi , che appartengono all'humanità, & alla pietà . Pensa anco quanta riputatione ti sei acquistato in questa vita per causa della limosina. Considera o huomo chi è quello, che ti si sa incontro nella strada . Auuerti, che è vn'huomo fatto all'imagine di Dio , e spessissimo l'istesso Dio. Scomparti dunque le ricchezze in varii bisogni de poueri, diuenta chiaro e venerabile per le gran spese. fa si che sia detto di te: sparse, diede alli poueri, la sua giustitia dura

Considera quando ti capita in casa qualche pouero bisognolo, che spesse volte in persona di quello sei fauorito d'albergare, e somministrare l'offitio dell'hospitalità à gl'Angeli del Signore, e tal volta all'istesso Redentore, come auuenne al Santo Pontefice Gregorio . Perilche deni à questa santa e pia operatione attendere con ogni diligenza e carità; & acciò intenda vna così vera filosofia leggi qui Ambrosio santo, il quale scriue dell'hospitalità d'Abramo in questa guisa : [ Abraham quando Angelos hospitio recepit ante ostium sedebat; Abraha in meridie quando alij requiescebant, iste hospitum explorabat aduentus. meritò illi Deus apparuit, quia fructum hospitalita-

tis studiosissimè requirebat .]

Quando Abramo riceuè in cafa gli Angeli, fedeua auanti la porta appunto ful mezzo giorno; quando gli altri ripofauano; egli staua attento, se vedesse venire forastieri. Meritamente gli apparue Diosperche diligentissimamente ricercava il frutto

dell'hospitalità.

Impara ad effer non folo compaffioneuole à i poueri, ma anche à sopportarli con patienza, se alle volte per la loro miseria ti fussero importuni, poiche l'istesso Christo Signor nostro si vesti dell'altrui miseria per prouarti nella perseueranza del ben fare, fimile à quello che insegna questo santo Dottore. Et acciò intendi questa verità leggi ciò che t'insegna santo Ambrofio con queste parole: [ Non solum eleemosynam facere ipsi proficit, qui largitur, verum etiam magis meritum, & gratiam confert ei, qui ministrat, si patienter suffert pauperum importunitatem; & milericorditer, ac benigne audiat ipfos. Eleemo-

Serm.36 de ieiun. & elecin.

Abrah.pa triar.cap.

f. tom. t.

Gen. 18.

fvnæ

fynx erogatio lucru tribuit erogantisditior enim est vir misericors; postquam minus habere incoepit pauperibus largiendo. Beata igitur elecmofyna cum misericordia ac beneuolentia, & patientia erga pauperum miseriam que & accipientem reficit; & latificat erogantem; hilarem chim datorem diligit Deus; 1. Cor.s. atque ideò melius illi prius dare. Latus ergò, & hilaris est, qui pauperibus subministrat is Doromin of om el mongolid is

Il fare la limofina gioua non folo à chi dona ma anco di più conserisce merito, e gratia à quello, che la somministra , e che sopporta patientemento l'importunità de poueri, e misericordiofamente, e benignamente, gli effaudifce. La distributione della limofina da guadagno à chi la fa, perche diuenta più ricco l'huomo misericordioso, doppo che comincia à mancarli la robba per donare alli poueri . Beata dunque è la limofina congiunta con la misericordia, e con la patienza verso la miseria de poueri, già che non solo ristora quello, che la riceue, ma ancora rallegra chi la dà perche il Signo re ama chiunche dona allegramente, e perciò meglio è dare a lui prima: e così allegro, e giouiale è quello, che somminiftra alli poueri. g , ri sagno m they out Jough o bas the state of the security of the second

COME S. HVOMOBONO d'incredibile carità verso i poueri, hauendo in vna carestia distribuito vna cesta di pane à quelli, miracolosamente la cesta su ritrouata. piena di pane più bello del primo. Cap. VIII.



Eggesi nella vita di S. Huomobono cittadino Cremonele, come essendogli morto il padre, ch'era mercante, & essendo rimasto solo conla sua moglie, la quale per contentare il padre haueua presa, e con cui castissimamente sempre

visse, incominciò a pensare, che poiche qui non habbiamo città permanente, e che vane e fallaci fono tutte le speranze de gli huomini, e come non si poteua fare cosa migliore, che manda-

re tesori in cielo per le mani de poueri, onde lasciata ogni solicitudine di augumentare robba incominciò à distribuire à poueri quello sche per mezzo della mercanti del padre suo era stato acquistato; ne aspettaua, come molti fanno, d'esser pregat toj& importunato; ma da se volentierissimo portaua, e daŭa a l bisognosi quanto potenaje quanto conoscena, che facena loro di bilogno:ma la moglie timorofa, che no hauessero vn giorno a mancargli le cole necessarie, bene spesso lo riprendeua, che desse cost largamete la robba fua; à cui egli rispodeua con benigno, volto che no douesse temere, imperoche no sil potetiano meglio implegare le facoltà loro, quato donadole à Chifto fon to d'ogni bene, & arca di tutti i thefori, il quale etiamdio in 3 quella vita rende cento per vno; e nella futura dona l'eterni? tà ploggiongendo come il Reame de cieli con la misericordial e con le limofine si compera, & come in nessun'altra cosa maga giormente porcuano à Dio affomigliarli, come con la benificenzase la limosina, la quale cancella i peccati, e fà ritrouar la vita eterna v Hora aceade che in vn anno di gran carestia, ritornando egli dalla Chiefa à gafa, fu feguitato da molti poueri, che haueuano veduto portare in quella vn canestro di pane: onde essendo la moglie assente ne distribui à tutti quanto fù loro necessario: ma si conobbe presto la bontà di Dlo, peroche all'hora della cena furono ritrouati nell'arca tanti pani quanti egli haueua donati à poueri, & ancora molto più bianchi, e più foaui . Fi questo santo Confessore canonizato da Innocentio Terzo, il quale era stato sopra ciò ammonito da Dio in vifione nell'anno primo del suo Pontificato, e di nostra falute 1198: Ambrofius. Aliquibus hominibus cu dixeris, ve aliquid pauperibus largiantur, statim tibi obijciunt: necessitates infinite funt tributa gravia fiscalia non possumus explicare: & tanta tibi ingerunt, vt quasi reum te statuant, cu hoc ipsum volueris commonere, non intelligentes quod omnibus necessitatibus saluris sit necessitas præferenda, & quod tributum alij reddere, alii prodest; eleemosynam facere, ipsi proficiat, qui largitur; tributi enim largitio illi præstat beneficium, qui accipit:eleemofone autem operatio tibi confert meritum, qui ministras; ditior enim fit vir mifericors, posteaquam minus habere incipit paud peribus

peribus largiendo. Beata igitur est eleemolyna que & accia Serm. 39. pientem reficit; & letificat erogantem. Vides ergò ò diues, de fueta quia funt rux incerte divitix? Quid ergò aurum congregas, in: proces. quo nulla certa fiducia est ? Aurum , & argentum vilis est , & fer. to 3. abiecta materia, quam non pretiosam natura instituit; sed hominum voluntas efficit.

Duando harai detto ad alcune persone, che donino qualche cofa alli poueri, subito t'oppongono, che le necessità loro sono infinite, i tributi grani, le gabelle per il fisco no si possono spicgare. In somma ti allegano tante scuse, e pretesti, che ti fanno: quasi reo, perche hai voluto aunifarli di questo istesso, non intendendo che à tutte le necessità deue anteporsi la necessità della falute, e che il render'il tributo gioua ad vn'altro, ma il fare la limofina fà profitto à quell'ifteffo, che dà, effendo che il pagamento del tributo fa il benefitio à chi lo riceue,ma l'operatione della limofina conferifce merito a chi l'amministra perche diuenta più ricco l'huomo misericordioso, quando che incomincia ad hauere manco con dare alli poueri. Beata dunque è la limofina, che & ricrea chi la riceue, e letifica chi la fa . Vedi adunque ò ricco come fono incerte le ricchezze tue? A che effetto dunque ammassi l'oro, nel quale non si troua alcuna certa fiducia per effere e vile, & abietta materia, la quale non è stata fatta pretiosa dalla natura,ma dall'arbitrio,e beneplacito de gli huomini?

Non temere di pouertà per dar parte alli poueri di Christo della tua tobba per amor di quello, che creo il tutto di niente, il quale con doppie vsureti rende i frutti di quanto doni a fuoi, cioè à poueri, si come egli stesso li chiama per l'Euagelista, dicedo: [Quod vni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis.] poi- Matt. 16. che giamai s'è visto, che per fare larga, & ampla limofina veruno fia morto pouero, ma più presto diuenuto ricco di cose tepo rali.Ma accioche inteda quelta verità leggi quato feriue Ambrosio santo. Quod si difficile puras homo munificentiam di Serm. 81. ninæ largitatis imitari, imitare terram: fr leuare furfum oculos non pores, saltem ea, que deorsum sunt, & in pedibus tuis in- co in pro tuere . A fer tu fructum sicuti terra, noli esse deterior insensibili elemento, illa enim fructus, quos affert, non fuis viibus ve-

MORP

de diuite Euageli . . ceffu ferm.tom.3.

dicat, sed tuis ministrat obsequijs, ; tu verò fructus illius solus inuadis, & tibi soli concludis : Quod si tantum auiditatis temorbus adstringit, yt tua velis sacere omnia, accipe & adhuc falutare remedium: benschicium largienti magis permanet, qua suscipienti, nam misericordia quidem ad indigentem peruenit; gratia autem multiplicata mercedis permanet tribuenti. Esurienti dedisti panem; ille quidem pastus est, sed ad te redit, quod

dedisti cum fructibus, & vsuris. ]

Che se pensi esserti difficile ò huomo imitare la magnificenza della divina larghezza, imita la terra: se non puoi alzar gli occhi in sù, almeno guarda le cose, che sono da basso e fra tuoi piedi. Produci ancora tu il frutto come la terra, ne voler efsere peggiore dell'elemento insensibile, poscia che essa i frutti, che manda fuori non gli applica per fuoi vsi,ma si bene li somministra per tuo seruitio, ma tu fai aggrauio alli frutti di quella, poiche gli occupi, e rinchiudi per te solo. Che se pure ti stringe tanto la malatia dell'ingordigia, che vogli far tue tutte le cose, piglia ancora vn salutisero rimedio, & è che il benefitio è di maggior prò a chi lo fa, che à chiuque lo riceue, perche veramente la misericordia arriua al bisognoso, ma la gratia della mercede moltiplicata dura per quello, che dona. Hai dato il pane all'affamato, quello veramente è stato pasciuto, ma in tuo bene ritorna, che tu habbi donato con frutti, e con viure.

#### COME VN CERTO AVOCATO

per non hauer voluto fentire li lamenti de poueri nel tempo della carestia,& a quelli non prestare aiuto, in breue morì disperato. Cap. IX.



I legge nella scala del Cielo, come vn certo Auocato per non vdire nel tempo della carestia
li poueri, trasserì la sua habitatione à vna certa casa, la quale egli haueua hauuta per heredità, che era appresso ad vna chiesa; ma ne anche
quiti

quiui potendo continuare, mancando il popolo dalla fame, le cui voci egli fuggiua di vdire, fece portare la mensa sua in vna camera, doue non poteuano penetrare tali miserabili voci . Et ecco che uolendo Iddio castigare tanta crudeltà, subito picchiò alla porta vn armato dicendo d'effere nuntio di Dio, è come volcua parlare al predetto Auocato, e facendo esso rispondere di non ci essere, disse, che mentiuano, e che sapeua molto bene, che egli per non vdire i lamenti de poueri, s'era nella tal camera ritirato, ma che lo citaua a douer comparire innazi à Dio per render coto dell'attioni sue, e partito che su, !! l'Auocato incotanente fi amalo, & effortandolo gli amici alla confessione, non ne volle far'altro, e si morì dannato, e così non fu liberato nel giorno della morte pericolofo dal Signore; peroche non haueua hauuro compassione a poueri. Chrisostomus in Episto contra illos qui nolunt audire pauperes. [ Non timuisti ne 1.ad Cofulmen cœlitus ardens deferatur? Etenim si simulat absque rinth. inopia, & necessitate, simulat propter crudelitatem tuam & inhumanitatem huiusmodi personarum simulationibus egentem, que nulla commonetur misericordia. Itaque simulatio illius tux inhumanitatis est præco; cum enim rogans, & supplex, & miserabilibus verbis, & anxius, & lachrimas tota die circueundo mendicans ne necessarium quidem victum comparat, fortafsé hanc artem inuenit, que non tantam illi, quantam tibi affert ignominiam, & culpam. Nam fi facile moueremur, nunquam sanè ille einsmodi sustinere eligeret; ita quod propter tuam impietatem à diuma iustitia miserrima morte punieris.

Contro quelli, che non vogliano ascoltar i poueri. Non hai temuto, che cadesse vn fulmine ardente dal Cielo . perche se il poucro fimula fenza pouertà, e necessità estrema, simula per la crudeltà, e scortessa tua, che hà bisogno de simulationi di simili persone, la quale non si commoue per alcuna sorte di misericordia. Siche la simulatione di quello è il banditore della tua inhumanità, perche quando pregando supplicheuole con parole miserabili, ansiose, e lacrimando, andando tutto il giorno attorno mendicando ne pure si procaccia il vitto necesfario. forsi ritroua questa arte, la quale apporta ignominia, e colpa non tanto à lui quanto à te, perche se ci mouessimo fa-

cilmente, mai inuero si eleggeria venire à tali partiti. Si che per la tua impietà farai dalla diuina giustitia punito con morte miferabilifsima.

Confideratione.

Non folo li poueri di Christo si deuono ascoltare ma con grandissima compassione, e carità compatire alle loro miserie. souvenendo con ogni liberalità alle necessità, che li premono: se vogliamo esfere ancora noi degni di compassione appresso l'Altissimo, impariamo di compatire a poueri di Christo, quelli abbracciare, & aiutare nelli loro bisogni . Leggiamo la dottrina di S. Chrisostomo, il quale diuinamente dice. I Induimini Pauli ad ait Paulus, sicut electi Dei viscera misericordia; Vt perpetuam Rom. to. misericordiam à nobis deposeat, non dixit miseremini, sed induimini, vt sicut vestis nobiscum semper esse solet, ita sit & mifericordia; neque verò simpliciter misericordiam dixit, sed misericordia viscera, nimirum, vt naturalem imitemur pietatem, & necessitudinem. At nos secus factitamus, si ad nos accesserit quis obolum vnum flagitans iniurii sumus, conviciamur, aggressorem vocamus. Non horrescis ob panis frustum aggresforem vocare? Quod si ille vrgens aggressionem facit, hac certe de causa misericordia dignus, ve qui sic fame prematur ve talem coactus personam induerit . estque hoc crudelitatis nofire crimen, nam quandoquidem faciles nos illis exhibere non substinemus, artificia mille commentari coguntur, vt inhumanitatem nostram decipiant, tuam autem duritiem emolliant.

Vestiteui, dice S. Paolo, come eletti di Dio le viscere di mifericordia: Per infegnarci, che perpetuamente dobbiamo, effere misericordiosi non disse habbiate misericordia; ma vestiteui, cioè si come la veste suol esser sempre con noi, così anco fia la misericordia; ne anco semplicemente disse misericordia, ma viscere di misericordia, accioche imitiamo la pietà, e la naturale collegatione delle viscere nostre. Ma noi facciamo il contrario; se si accostarà qualch' vno dimandando vn bajocco, diuentiamo ingiuriosi, facciamo aggravij, lo chiamamo vn taglia borfe, vn malandrino, vn furbo. Non hai ad horrore per vn tozzo di pane chiamarlo traditore? Che se pur lui facendo instanza d'hauer limosina è stato importuno, almeno per que-

gru-

sta causa è degno di compassione, come quello, che è tanto oppresso dalla fame, che costretto è stato necessitato a vestirsi di tal persona, e questo è il peccato della nostra crudeltà essendo che per no ci accommodar facilmente ad essissiono constretti andar'inuentando mille artificij, acciò possino ingannare la nostra scortessa, e mitigare la tua durezza, la tua asprezza, la tua rigidezza.

#### COME S. ARNOLFO RELIGIOSO

after 8 ocked Earth and this entry fee his

di fingular pietà verso i poueri su miracolosamente da porci obedito, consorme al suo commandamento.

Cap. X.

TE

E G G E S I nella vita di S.Arnolfo, come essedogli dal Prelato stato imposto di condurre sopra de i carri i grani de i casali al Monasterio, & oltre ciò data ampia liceza di far limosina, eseguiua egli l'vno, e l'altro offitio, e cómissione có molta fideltà, e diligenza. Auuene, che hauendo

egli recato vn giorno il carro di grano al Monastero, e scaricatolo al mulino, se ne andò col seruo suo, e con il detto carro a certo altro casale, d'onde spedito il negotio, che ci haueua, voledo ritornare al Monastero per pigliare alcuni sacchi di pane per i fratelli, che seco dimorauano, di licenza hauuta dall'Abbate tosse due porci, e racchiusoli in due sacchi, gli sece porre sopra del carro; Ma auuicinandosi al Monastero, e temedo che i Monaci dal grugnire, che saceuano, come animali inquieti, non venissero in qualche sospitione sinstra; come se hauessero hauuto intelletto, e ragione, sauellò soro. Vdite o porci le mie parole. Se dispiace ne gli occhi del Signore, ch'io, in vso de' poueri, come hò proposto di fare vi porti meco, habbiate licenza di grugnire, come fate : ma se piace, & è grato à Dio, che per me si ristori delle carni vostre l'auida same de'poueri, vi commando, che nel nome del Signore al tutto da questo vostro sassitios.

grugnito vi asteniate. All'hora quei porci dentro li predetti facchi di maniera subito s'amutolirno, ch'essendo etiamdio arriuati al Monastero, & presi dal forno alcuni sacchi di pane per buttarli sul carro sopra di loro, non mai a guisa che morti stati fussero, fiatarono, sino à tato che il seruo di Dio essendosi partito, & allontanato dal Monastero diede loro ampia liceza di ripigliare il loro naturale grugnito. De i predetti porci,posciache furono cresciuti, & ingrassati, ne fece il beato Arnolfo, come prima haueua proposto, limosine a i poueri . Chrisosto-

Chrisoft. tom. 67. ad populum .

Ifa.c. 1.

mus: Extende manus tuas non in cœlu, sed ad pauperu manus. Si ad pauperum manus extenderis manu, celi vertice tetigeris. qui enim illic sedet eleemosynam suscipit; si verò porrexeris vacuas nihil profeceris. Audi namque Isaiam Prophetam. dicentem: Si extenderitis manus vestras, auerta oculos meos à vobis,& si multiplicaueritis orationem non exaudiam vos. Sed quid ait ? Iudicate pupillo, & humili, & iustificate viduam, & discite benefacere. Ita licet deorsum manus habeamus, audiri poterimus, licet nihil loquamur, aut petamus . ]

Stendi le tue mani non in cielo, ma alle mani de poueri. Se stederai le mani alla mano de poueri, toccherai l'istessa somità del cielo perche quello, che la sù fiede, piglia la limofina; che fe porgerai le mani vote, non farai profitto alcuno. Odi Isaja Profeta, che dice: Se stenderete le mani vostre riuolgerò li miei occhi da voi,e se multiplicarete l'orationi, non v'esaudirò. Ma che dice? [ Giudicate in fauore del pupillo, e dell'humile, e fate giustitia alla vedoua, & imparate à far bene; A questo modo essendo noi misericordiosi benche habbiamo le mani in giù, pure potremo esfer intesi, etiamdio che non parliamo,o dimandiamo cofa alcuna.

Se desideri fratello esser'essaudito dalla diuina Maestà, & ratione. etiadio da gli animali irragionenoli obedito, fà largamete delle limofine à poueri di Christo a guisa del S. Monaco sopranominato, e sarai dal somo Rè di gratia dotato, e nel cielo coronato di gloria. Ilche benissimo ti dice S. Leone Papa có queste parole: [ Cibus egeni regni celestis est pretiu & largitor teporaliu, heres efficitur eternorum.] Il cibo del pouero è prezzo del Regno celeste, quello, che dona delle cose temporali diuenta herede dell'e-

Serm. 4. De collect.

dell'eterne. Et in confermatione di ciò Santo Chrisostomo dice; [ Sicut mortuos excitare, dæmones effugare, & leprofos hom. 64 mundare gratiæ opus est; sic etiam pauperes iuuare, & indigis de elee, manum porrigere immò multo magis hoc quam illud. I Si co- fanctos. me il resuscitare i mortisscacciare i demoni, e mondare i leprosi è opra della gratia, così anco il giouare à poueri, & à bisognosi porgere la mano, anzi molto più questo, che quello.

### COME VN CERTO RICCO

ordino ad vn pouer'huomo, che quel giorno orasse in Chiesa per lui, & che l'haurebbe sodisfatto; per le cui orationi il ricco fu liberato da morte, e mutata vita visse sătamete. Cap. XI.



N pouero huomo, che guadagnaua il pane à fe dando vna mattina fra l'altre alla piazza, per effer condotto à giornata, e tardando à comparire chi lo conducesse, lasciati i compagni,

entrò in vna chiesa vicina ad ascoltar la santa messa, & pregare Dio, che li concedesse tanto di guadagno, che poresse sostentare honestamente la famiglia sua. Finita la messa, e ritornando cola doue erano li compagni, trouò che tutti erano stati condotti ne comparina chi più condurre volesse opera alcuna. Perilche molto mal coteto si mise a camino per ritornarsene à casa. Ma incotradosi in certo ricco, & essendo dimadato da lui della caufa di tata malinconia gli narrò tutto il fatto e fù da esso rimandato in Chiesa ad orare co promissione di dargli l'isteffa mercede, che soleua darsi à gl'operari della vigna, ò capo, e così gli madò la mattina il praso alla Chiesa, e la sera gli pagò la sua mercede. Et ecco che andandose il buon huomo, che tutto il giorno in cambio di lauorare nella vigna, era stato à dire delle coróne, e de Rosarij in Chiesa incontrò nostro Signore in forma di bellissimo giouane, e gli domandò quanto gli haueua pagato il ricco per quella giornata, e rifpon-

dendo che dodici denari, ò foldi, come diremo noi, & vn pane;gli commandò, che ritornasse, e si facesse dar più. Il che esseguendo, e fatto l'imbasciata, gli pagò il ricco cinque groffi. Ma di nuono riscontrandosi nel Signore, su da sua dinina Maestà rimandato al prefato ricco con espressa commissione di dirgli , che anco maggior mercede gli pagasse, se non che gli ne farebbe auuenuto male : onde obedije donandoli cento foldi, & vna veste, ne lo rimandò à casa contento. La notte seguente apparendo il Signore al fopranominato ricco gli riuelò, che se quel pouero, e diuoto huomo non hauesse quel giorno nella maniera, che fece, orato per lui, egli fi farebbe l'istessa notte morto, e danato. Onde compunto per tal visione, cangiò la vita fua in meglio, e frequentando le Chiefe, e facendo larghe limofine con la gratia di Dio fù faluo: [Pa-

Leo Papa ternæ charitatis affectu (dice San Leone) dilectionem vestram monemus, vt ieiunium decimi mensis fructuosum vobis eleecimi men mosynarum largitate faciatis, gaudentes quod per vos Dominus pauperes suos pascit, & vestit; Quibus vtiq. posset eas, quas vobis contulit, tribuere facultates nisi pro ineffabili misericordia sua, & illos iustificare vellet de patientia laboris, & vos de opere charitatis .] Aunifiamo con affetto di paterna. charità la dilettione vostra, che vi facciate fruttuoso il digiuno del decimo mese con la larghezza delle limosine rallegrandoui, che per mezzo vostro il Signore pasce, & veste i poueri suoi, a quali per certo ben potrebbe dare quelle ricchezze, che hà donato a voi, se non volesse per la sua inessabile misericordia, & giustificare quelli per la patienza della fatica, & voi per l'opera di charità verso di quelli.

Confideratione.

Se brami fuggire la morte, e morte eterna, imita co ogni pietà questo ricco sopranominato, il quale per hauer fatto vna larga limofina à quel pouero, che hauea orato per lui alla diuina giustitia, su fatto degno dalla diuina misericordia d'esser essaudito, & liberato dalla morte, e dannatione eterna. Perilche deui ancor tu disporti con ogni pietà all'opere di misericordia verso i poueri somministrando loro conforme alla necessità, e facoltà tua, e così poi sperare, cheil Si-

il Signore Iddio per mezzo di cotal pia, e misericordiosa operatione ti farà degno dell'eterna, e celeste gloria, & etiandio in questa vita di vn tranquillo, e felice fine. Et acciò questa vera, e diuina Filosofia intenda, leggi quello, che S. Girolamo feriue dicendo . [ Non memini me legisse, mala morte mor- ad Nepo tuum, qui libenter opera pietatis exerceret; habet enim multos tianum. intercessores & impossibile est multorum preces non exaudiri] Non mi ricordo hauer letto, che fia morto di mala morte quello, che volentieri hà effercitato l'opere di pietà, imperoche hà molti intercessori, & è impossibile che le preghiere di molti non fiano esfaudite. -

Quando ci troniamo incorsi in qualche grane delitto con- Conside. tro la diuina maestà, riccorriamo subito con diligenza alla, ratione. fanta oratione delli huomini giusti, e timorati per placare la diuina giustitia, e saremo essauditi per mezzo di quelli nel modo, ch'aunene al sopradetto riccone. Et acciò impariamo questa Euangelica pratica, leggeremo quello, che c'insegna San Bernardo. [ Necesse est vt qui persecte terrena contempsi- S.Bernar. mus, flagranti desiderio coelestia requiramus, sic enim offeri- Epiphan. mus, & thuris odoramentum, quo nimirum, vt in Apocalipsi Beati Ioannis legis, fignificantur orationes iustorum, atque Apoc. 5. sanctorum. Vnde & Propheta in Pfalmo: Dirigatur inquit oratio mea sicut incensu in conspectutuo, sic & in alio loco legis; quia oratio iusti coelos penetrat. Oratio inquam no cuiuslibet, Eccl. 35 sed iusti. Nam qui auertit aurem suam, vt non audiat legem, Prou. 28. oratio eius erit execrabilis.

- E-necessario, che noi, che habbiamo perfettamente disprezzato le cose terrene, cerchiamo con acceso desiderio le celesti, perche a questo modo offeriamo l'odore dell'incenso, con il quale, si come leggi nell'Apocalissi di S. Giouanni, sono significate l'orationi de giustize santi. Et à questo proposito il Profeta nel falmo dice: fia indrizzata la mia oratione, come incenso nel tuo conspetto,& in altro luogo leggi, che l'oratione del giusto penetra i cieli. l'oratione dico non di qualunche, ma del giusto solo, perche chiunque ritira l'orecchio per non sentire la legge, fà la sua oratione essecrabile.

# di Cipro richiesto di limosina da vn giouane per sepelire vn suo compagno, che singeua, per inganno esser morto, secelui la carità; e partito il santo, il fraudolente giouine pensando il suo compagno viuo ritrouare, di repentina morte lo vidde castigato. Cap. XII.



Acendo viaggio Santo Epifanio Vescouo di Cipro, auuenne, che due studenti poueri, sapendo ch'egli era grandissimo limosiniero, pensarono di fargli vna burla con vtile loro. E così buttatosi vno di loro in terra supino, & fingen-

do d'esser morto, e l'altro standogli di sopra piangendo, e lamentandofi di non hauer con che sepelirlo, in vn subito sopragiunse il prefato Vescouo, & essendogli dimandata la limosina per poter dar sepoltura al finto morto, egli prima orò al Signore, che gli desse riposo all'anima, dipoi gli diede tanto quanto era necessario per la sepoltura, consolando assieme il glouane piangente, con direll, che cessasse dalle lagrime peroche la morte era ineuitabile, ne poteua con le lagrime ripararfi. Partito il Vescouo, il giouane, che prima fintamente piangeua, disse al compagno, che stesse sù, peroche quel di del guadagno della fua finta morte erano per fare vn eleuato bachetto; ma la fintione essendo conuertita in verità, ritrouò il prefato giouine esfersi veramente morto, e piangendolo da douero, corse dietro al S. Vescouo, & arriuatolo, e narratoli il fatto, lo pregaua, che volesse resuscitare detto suo compagno; ma non ne fece altro, dicendo Epifanio, che ritornasse à sepelire il giouine, hauendo da lui hauuta la limolina perciò necessaria, e si accomodasse à sopportare quanto era auuenuto con patienza imparando à non dileggiare i ministri, e serui di Dio. Dobbiamo però credere, che l'anima di quel giouane così morto per l'oratione del S. Vescouo andasse in luogo di saluatio-

ne, e che cotale morte corporale fusse in castigo saluteuole all'anima . [ Ambrosius. Sunt aliqui, qui sub prætextu pauper- lib. 1. offitatis egentes defraudant suis eleemosynis: veniunt validi, veniunt nullam caufam nifi vagandi habentes,& volunt fubfidia vacuare pauperum, exinanire sumptum: neque exiguo contenti maiora querunt, ambitu vestium captantes petitionis suffragium, & natalium simulatione licitantes incrementa quastuu. His si quis facile deferat sidem, citò exinaniunt pauperum alimonijs profutura compendia. Modus adsit largiendi, vt neque illi inanes recedant, neque transcribatur vita pauperum in spolia fraudulentorum, plerique simulant, qui digni sunt maxima poena . ] Si trouano alcuni, che fotto pretesto di pouertà defraudano i bisognosi delle loro limosine, se ne vengono faldi,e robusti;vengono non hauendo altra causa che di andar vagabődi, e vogliono euacuare i fosfidij de'poueri, torgli la limofina, e non contenti di poco cercano cofe maggiori, riceuendo co'l stender le vesti attorno il suffragio della domanda, e facendo leciti gl'accrescimenti de'guadagni con simulare d'esser nati grandi. à questi chi facilmente da fede, ben presto vota le borse, che douerebbono souuenire ad alimentare i poueri : Ponghifi adunque modo nel donare, acciò ne quelli fi partino voti, ne sia transcritta la vita de poueri nelle spoglie de fraudolenti, poiche molti fono, che simulano, i quali meri-

Guai a quelli, che con poco rispetto, lasciando in dietro il Considedebito honore, e ben spesso per proprij interessi, e disegni con frode si burlano, e deridono, poco stimando gli huomini giusti e ferui di Dio, poiche auuerrà loro il medesimo castigo raccontato di sopra in questa vita,e tal'hora nell'altra la morte eterna, come vien loro minacciato dal Profeta con queste parole. [Qui habitat in cœlis irridebit cos.] Quello, che habita ne cieli, si riderà di loro; ne altro è il deridere d'Iddio, che S. Thom. vna punitione eterna nell'anime, si come accenna. S. Tomasso 22.q. 75. scruendosi di quel luogo de Prouerbij: [Ipse deludet illusores] Prou. 3. Di più dice esser graue la derissone delle persone giuste per mancamento dell'honore, che gli si deue, facendo quello, che leb. 12. si danna appresso lob . [ Deridetur iusti simplicitas . ] E deri-

tariano castigo grandissimo.

fa la simplicità del giusto. La quale derisione quato sia per es-£2.9.75. fer noceuole, leggi la glosa con S. Thomasso, doue dice . [ Que quidé derisso valdè nocua est, quia per hoc homines à bene agendo impediuntur secudum illud Gregorij. Qui in alioru actibus exoriri bona respiciunt, mox ea manu pestifera exprobrationis euellut ]la qual derifione inuero è molto nociua, perche vengono ad effere gli hunomini per tal conto impediti da far' bene, fecondo quel detto di S. Gregorio. Quelli, che fcorgono nascere bene dall'opere altrui, subito quell'istessi beni, comes con mano cercano suelgere con vna esprobatione pestifera.

### COME CERTO CAPITANO molto limofiniero fù condennato all'inferno per hauer somministrate le sue opere buone

per vana gloria,non per carità, & come in vifione apparue alla fua donna, raccontandogli l'incredibili pene, che patiua. Cap. XIII.

Criuc Cesarco, ch'essendo morto vn capitano e ministro ricchissimo del Duca di Baujera non molto doppo apparendo alla moglie vna notte fece tremare tutto il castello, in cui ella si trouaua, non altrimente che quando viene

qualche terremoto. E gionto alla camera di lei il Demonio, che era seco in forma di Gigante con capelli negrissimi, in vu fubito aprì la porta, & entrato il marito in camera, doue douea esser il lume, si pose à sedere à lato della moglie, la quale fubito lo conobbe, e perche era freddo, ne haueua egli altro indosso che la camiscia, detta moglie senza niente spauentarsi, gli buttò su le spalle vn lembo della coperta del letto. Il che fatto gli domandò dello stato suo, à cui tutto mesto rispose come era sepolto nell'eterna dannatione, onde ella a cotali parole grandemente spauentata: E doue sono (disse) le grandi elemofine, che voi facesti di quà ? dou'è l'hospitalità vsata, doue l'altre vostre buone opere ? & egli soggiunse : niente mi han-

no tutte queste buone opere giouato, essendo che io per vanagloria le faceuo, e non per carità; E volendo la moglie dimandarlo d'altre cose,gli disse,come gli era stato coceduto d'apparirle, ma nó di dimorare có esso lei, concludendo che se tutte le foglie de gli alberi si conuertissero in lingue, non potrebbono esprimere i tormenti, ch'egli patiua, e subito portato da quel demonio in forma di gigante, trahendo spauenteuoli voci, e grida, se ne ritornò all'inferno, facendo di nuouo scuotere, e tremare tutto il castello. E volse il Signor'Iddio, che così apparisse per vtilità nostra acciò impariamo à far il bene per carità, & per amor suo, & non per gloria vana del mondo:

[Quid enim à Deo accipies, qui Deo nihil dedifti ? nam\_ Hom. 13. quod propter Deum fit, Deo datur, & ab eo recipitur . Quod imperautem proprer honunes fit in ventos effundirui, & à nullo ipe- Matt.c.6. ratur . Quid est enimaliud hominum laus, quant ventorum transcuntium sonus ? Cessauerunt homines loqui, & perdiderunt fructum suum, quia propter homines fecit, vt ab eis laudaretur. Que est autem sapientia res dare, & verba vacua comparare? aut certe-mercedem. Dei contemnere in perpetuum manentem in cœlis, & fugitiuos hominum fermones eligere? Melius est enim non facere, quam propter homines facere . qui enim non facir , & si in cœlo non inuenit ; vel super terra nihil perdit; qui autem propter homines facir, & in ter-

ra perdit, & in cœlo non innenit . ]

Perche qual cofa riceuerete da Dio voi, che à Dio no hauete dato cosa alcuna ? essendo che quello, che si sa per amor di Dio, si dà pur'a Dio, e da esso si riceue, ma quellosche si sa per gli huomini si butta come al vento senza hauerne speranza da alcuno. Imperoche che altro è la lode de gli huomini, che fuono de venti, che passano? Cessorono gli huomini di parlare, e persero il suo frutto perche per gli huomini hanno fatto, acció fussero da quelli lodati; Ma che sapienza è il dare le cose, e procacciarsi parole vane ? ouero disprezzare la mercede d'Iddio, che in perpetuo dura in cielo, & eleggere i ragionamenti fugitiui de gli huomini? Si che meglio è non fare, che fare per amore de gli huomini, perche chi non fa,se ben non.

troua

troua in cielo, o in terra cosa alcuna, pure non perde niente, ma chi fa per gli huomini, e perde in terra, & in cielo non troua. cosa alcuna.

Confideratione.

Dalla sopradetta historia doueremmo hauer'inteso quanto fia nociua non folo nell'altra, ma anche in questa vita di molto detrimento la vanagloria, & acciò meglio impariamo à fuggire così brutto vitio, quando viene da noi fatta qualche opera di christiana, e pia carità, douemo considerare la vera gloria del cielo, dispregiando e fugendo l'humana, e transitoria. Chrisostomo: Multa etiam facimus, & peccamus homines

in a epi. timentes, Deum autem non timemus. Dic mihi quare non. no.ad Co potes gloria vincerc, cum alij eiusde generis animam sortiti;& camdem vitam viuant, & possint? Cogita Deum: cogita supernam gloriam, & statim ab hac refilies omninò. Si gloriam quæris veram gloriam quære, & concupisce si omninò gloriam amas,magis ama eam,quæ a Deo est,vt lit e eris ab illa.Cogita quod plurimos sumptus sine vtilitate facis. Cogita mortuos qui hanc gloriam adepti erat.vt nusquam illa stabilis sit, sed perijt, ac dissipata est. ] Molte cose ancora facciamo, & pecchiamo, hayedo timore de gli huomini, e non di Dio. Dimmi perche no puoi tu vincere la gloria, potédo gl'altri, che son pure della medesima coditione,e che hano pure vn'anima, & vna vita simile? Pensa à Dio, pensa alla gloria superna, e subito ti partirai da. questa; e se finalmente pur cerchi gloria, cerca, e desidera la. gloria vera: Se ami ad ogni modo gloria, ama più quella, che viene da Dio, acciò si liberato da quell'altra. Considera

quante gran spese tu fai senza vtilità. Ripensa à morti, i quali haueuano guadagnato questa gloria, come non è in alcun luoco ferma, ma se n'è suanita, e dissipata.

### COME VN PELLEGRINO MORTO in vna villa lasciò vna schiauina al Prete di quel luogo, acciò pregaffe il Signore per lui, e per esser stato detto prete in ciò negligente fu in visione condotto all'inferno, doue doppò hauer veduto molte cose, con la detta schiauina di fuoco, e di peceripiena dalli ministri infernali gli sù percossa la faccia, & il collo.

Cap. XIV.

ESARIO scriue, che prima, che fosse occiso Lib. 14. Corrado Vescouo Ildemense, morendo vn. certo pellegrino in vna villa lasciò vna sua. schianina al prere di quella chiesa con patto, che pregaffe per l'anima fua . Riceuè il prete la schiauina, e la diede al Chierico, che se ne

coprisse la notte, ma non pensò di pregar altrimente per quell'anima. Fattofi non molto doppo frate dell'ordine Cisterciefe, & essendo ancora nouitio, ecco che vna notte in visione su condotto all'inferno, doue vidde gran concorfo di demonij, alcuni de'quali conduceuano l'anime, altri le riceucuano; & altri le riceuute ne i tormenti, & pene dounte portauano. E quiui era gran tumulto,e molte gride, sospiri, e pianti si sentiuano . & essendo ancora fra l'altre anime presentata a i chiostri infernali quella del fopranominato Vescono Corrado, il Prencipe delle tenebre con voce lugubre e mesta, commando che la portassero in dietro; peroche non apparteneua al regno loro, poiche era stato innocentemente ammazzato. Il sacerdote tali cose vedendo tutto pauroso si nascose doppò la porta; è veggendo Satana la schianina datali dal pellegrino in vn cantone addimando di chi era tal veste, & essendogli risposto ch'era di quel prete, che stana doppò l'vscio ascoso, & come egli già l'hauea ricenuta da vn pellegrino, e non haueua reso bene-

fitio alcuno à quell'anima. Troppo diffe Satana noi siamo occupatise cosi pigliado detta schiavina, e tustandola in vna caldaia di lescia fetida, e bollente, con essa poi la faccia, & il collo del prefato prete nouitio percossero. Onde subito suggliato incominciò fortemente à gridare, chiedendo aiuto, peroche gli parena d'effere tutto acceso, e d'abbruggiare. Al quale rumore leuandosi i frati, ch'erano nell'istesso dormitorio, e correndo alla camera, lo trouorno con la faccia, e col capo tutto abru-Icato, e così mezzo morto per il fpauento; e per la percossa. dataglis& fu portaro all'infermaria, doue poi raccotò la visione, & come no s'era mai cofessato della negligenza vsata in ri-Augustin. compensa di quella schiauina datagli per limosina. Augustinus. [Ora pro defunctis, vt dum fuerint in æterna vita pro te orare non negligant, expectant enim nos vt iuuentur per nos; rempus enim operandi iam profugit ab eis. Clamant igitur quotidiè qui iacent in tormentis, clamant, & pauci funt qui respondeant, viulant, & non est qui consoletur eos. O quam. grandis inhumanitas fratres mei, quam grandis crudelitas ?

inhumanitas . ] 50 1 W. 1 1980 - 5 6 1 188 Priega per li defonti, acciò quando saranno nella vita eterna non si sdegnino di pregare per te . poiche ci aspettano per eller da noi agiutati, essendo il tempo di operare già suggito da loro. Gridano adunque ogni giorno quelli, che stanno ne tormenti; gridano, e chiamano, e pochi fono, che rispondino, wiano, e non è chi li confoli. O che gran crudeltà fratelli mici, che grande scortessa ? Gridano à noi ogni giorno quelli, che mentre vissero, ci volsero lasciar molti beni, e non ci curiamo di fouuenirli. O grande inhumanità veramente.

Clamant ad nos quotidie, qui dum vixerunt, multa bona nobis linguere voluerunt, nec eis subuenire curamus. O'verè magna

Confideratione.

Questo pouero prete, anzi miserabile sece peccato d'ingiustitia, e d'ingratitudine, per esser stato negligente in pregare per l'anima del fuo benefattore appresso la diuina misericordia e fu ancora per così dire, impenitente per non haucre giamai di quella negligenza accufato se stesso nelle sue confessioni, per molte, che fatte n'hauesse. Per il che meritamente Dio permesse, che gli accadesse vna si horrenda, e spauenteuole vifione.

fione. Dal quale auuenimento non solo douiamo trarre buon frutto con vsar diligenza in sodisfare a gli oblighi, & in particolare verso i desonti,ma ancora quando in simile disfetto per nostra disgratia inciampassimo, con ricorrere al sonte dello misericordic con ogni confidenza confessiondo il nostro peccato, che conseguiremo il perdono, poiche la diuina misericordia non vuole la morte del peccatore, ma che sia penitente, e che si confessi de suoi salli per liberarlo dall'eterne, & infernali siamme. Et acciò intenda questa vera, e diuina Filosofia leggi à questo proposito Chrisostomo santo. [Non vult pectan catoribus inferre vindistam, qui dare quarit constentibus vede contiam, vult consessione iam viuere eum, qui pracepta contempserat periturus, vt cui peccatum attulit mortem, & consessionale afferat sanitatem; nec enim poterit indulgentia tribui, nisi ira. Dei possit consessione placari.

Non vuole far vendetta de percatori quello, che cerca di perdonare alli confitenti,ma vuole, che mediante la confessione già viua quello, il quale per il disprezzo de comandamenti douca morire, affinche à chi il peccato haucua cagionato la morte, la confessione apporti la vita. Imperoche non è possibile che sia cócesso il perdono se l'ira di Dio non può esser pla-

cata con la confessione.

## COME VN GENTILE

essortato dalla sua donna, che era Christiana, distribuì à poueri cinquanta scudi affinche gli ne susse reso il frutto. Persoche miracolosamente in breue ne riceuè trecento scudi, & ciò visto si sece Christiano Cap. XV.



Lcuni Santi Padri essendo nell'Isola di Samo, la venerabile Maria madre di Paolo Candidato, gli narraua, ch'ella dimorando nella città di Nisibe, era quiui vna donna Christiana pouera, quale haueua il marito gentile, ne si trouaua

guali

quasi altro, che cinquanta scudi : Auuenne vn giorno, che il marito diffe alla moglie, che era bene dare quei denari ad vsura, acciò da essi ne traesse qualche vtilità, altrimente a poco. a poco si fariano consumati. A che rispose la buona donna; che quando fusse à lui piaciuto gl'haueria dati ad vsura al Dio de'Christiani. all'hora dimandò il marito dou'era questo Iddio acciò potesse darceli, & ella disse, che lo mostrarebbe. Imperoche in tal maniera, non solo questa moneta non perderia, ma l'vsura saria maggiore, & il capitale restituito a doppij. E conducendo il marito alla Santa Chiefa, la quale haueua cinque grandi, e magnifiche porte, subito gli mostrò i poueri, dicendo: le darai a costoro i denari, il Dio istesso de Christiani diriceuerà, poiche tutti questi sono suoi . Il quale subito con grande; allegrezza prese tutta la moneta, e distribuitala a poueri, se ne tornò à casa: & auuenne, che doppò tre mesi hauendo grandisfima necessità, disse il marito alla sua moglie : nulla veggo che dia il Dio de Christiani di quel debito, & hora patiamo di necessità. La moglie rispose, che non temesse poiche non haueria mancato,e però andasse doue diede quelli denari à poueri,che gli sarebbe restituita l'vsura con ogni larghezza. Il che vdito correndo fe ne andò alla Chiefa, e venendo al luogo doue hauea dato la moneta alli poueri, e circondando anche la Chiefa tutta, non vidde nessuno che a lui rendesse il debito, eccetto, che nque poueri, quali sedouano: & all'hora considerando fra fe stesso, à chi douesse parlare, vidde auati li suoi piedi sopra il marmo vno delli scudi, ch'egli haueua dato alli poueri, & inchinandosi pigliò quello; e ritornato à casa disse alla consorte, come egli cra stato alla Chiesa, senza prouedere lo Dio de Christiani, com'ella gli hauea affermato, e che non hauca riceunto altro, che vno scudo, il quale scorle cola giacere in terra nello stesso luogo, ch'egli hauea distribuito quei alli poueri. All'hora diffe à lui la donna qualmente effo era, che inuifibilmente iui pose lo scudo, poiche egli con indicibile potestade maneggia tutto questo mondo,e però lo pregò à voler coprare qualche cola, acciò quel giorno mangiaffero, e che per l'auuenire ci haueria proueduto il medesimo Dio; il che subito esseguendo con coprar pane,e vino con un pesce, venendo a casa lo dicde TERRETTE

diede alla moglie, quale ricevendo pigliò il pefce per nettarlo,e lauarlo & aprendolo, trouò nell'interiora vna molto mirabile, e pretiofa pietra, la quale riposta, ritornato che su il marito gli la mostrò con dire, che l'haueua trouata nell'interiora del pesce; di che molto esso meranighandosi per la gran bellezza di quella non fapeua anch'egli conoscere che cosa fusse. Disse alla moglie, alcuno la comprarà: datemi la pietra. acciò vada, e venda quella, se per fortuna qualche cosa di prezzo vi trouassi; impercioche non conosceua (si come hò detto) che cosa quella si fosse, essendo cosa semplice, e rozza, se benpretiofa. Perilche pigliò la pietra & andò ad yn certo Orefice del quale è offitio proprio del coprare, e vendere, & verso la sera di notte trouandolo gli disse, se volcua comprare quella. pietra, ma lui confiderandola gli rispose, che cosa n'addimandaua. Allora disse il veditore che desse quello, che gli piacesse, & il copratore offerì 5. scudi, ma pesando il veditore che lo volesse burlare, come di cosa, che no valesse tato, disse, che la voleua far stimare. Per ilche fra yn poco il copratore gli offerfe treceto scudi, & esso gli la diede per quel prezzo e ritornatosene co il denaro allegramete alla moglie, gli diede i treceto scudi,co dire che tato haucua veduto la pietra. Allora foggiule la donna ch'egli potea da questo conoscere qual'era lo Dio de' Christiani, poiche non solo i cinquanta scudi hà reso, quali s'erano à lui imprestati, ma in pochi giorni n'hà dati sei volte altretanti. Conosci dunque, che non ci è altro Dio ne in cielosne in terra, ch'esso solo: onde ammonito per il miracolo, & esperienza fatta, si fece Christiano, e glorificò Dio, confessando la grandezza del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito fantose rese infinite gratie alla moglie, per la quale hauea hauuto notitia della verità. [ Divitibus huius fæculi præcipe : non fu- 1. Tim. 6. blime sapere, neque sperare in incerto divitiarum, sed in Deo viuo (qui præstat nobis omnia abunde ad fruendum) bene agere, diuites fieri in bonis operibus, facilè tribuere, communicare, the faurizare fibi fundamentum bonum in futurum, vt apprehendant veram viram ; ] Quasi volesse dire : Instruite i ricconi di questo mondo, che non s'innalzino troppo, ne si confidino nella instabilità delle ricchezze, ma in Dio viuo, da cui abon-

abondantemente ci sono concesse per il nostro viuere tutte le cose,& che faccino del bene, e s'arricchischino nell'opre sante. siano liberali e diano parte del suo hauere ad altri, e finalmente fi fondino buon tesoro per l'auuenire, acciò conseguischino la vera vità.

Confideratione.

Il buono e fortunato gentile, non hauendo altro, che quei pochi danari, nondimeno perfuafo dalle parole della fedele, e Christiana moglie, con grandissima fede diede rutto à poueri, perilche meritò no solo sei volte più di quato haueua dato, ma ancora fu fatto degno d'esser'annoverato nel numero de gli oletti di Dio,dal quale riceuè largamete infiniti,& inauditi spirituali tesori tutto per insegnarti à dare, & esser largo per l'auenire coi poueri, afficurandoti, ch'esso sommo bene non solo in questa vita ti renderà il doppio, ma ti farà degno dell'eterna,e felice gloria. Et affinche con tutto il cuore ti dij all'opere

Pfal.111. di pietà, e misericordia corporali, leggi quello, che ti dice lo Spirito fanto per il Profeta con queste parole. [Jucundus homo qui miseretur, & commodat, quia in æternum non commouebitur. dispersit dedit pauperibus, iustitia eius manet in sæ-

-culum fæculi:cornu eius exaltabitur in gloria. ]

Viue pure allegramente l'huomo misericordioso, e che impresta il suo, perche in eterno non sarà commosso: hà sparso, e distribuito il suo a poueri. La sua giustitia stà ferma per fempre, e la fua fortezza farà effaltata nella gloria.

Confidera per tuo aiuto, & acquisto di virtu, e pietà chrifiana l'ammirabile gratia, e fauore, che Iddio dà à gli huomini per mezzo della limofina, etiamdio all'istessi gentili, e così mosso da te medesimo, non solo per proprio interesse, ma principalmente per amor di Dio per l'auuenire attenderai con più frequenza, & affetto all'opere di pietà, e misericordia verso i poueri bisognosi cosa tanto grata al Padre delle misericordie Signor nostro. Il che benissimo c'insegna l'Ecclesiastico, doue -fi legge: [Eleemofyna viri,quafi facculus cum ipfo,& gratiam -hominis quasi pupillam conservabit, & posteà resurget & retribuet retributionem vnicuique in caput ipsorum. La limofina è come vn facco con colui, che la fà, e gli coferuerà la gratia, come la pupilla de gli occhi, e poscia risorgerà, & renderà

premio di corona gloriosa in cielo sopra il capo di ciascheduno misericordioso, che l'hauerà amata, & essercitata viuendo in terra...

COME VNA GENTILE, E RICCA donzella, vedendo vn pouero, che da se stesso voleua appiccarsi, per non potere i creditori pagare per pietà li diede tutto il suo patrimonio. Perilche per opra diuina sù battezzata, in breue ne volò al Cielo. Cap. XVI.



TEL Prato spirituale si legge', che nella città d'Alessandria nel tépo di Paolo Patriarca, era capaos vna certa giouine zitella, priua di padre, e madre, la quale era rimasta molto ricca, ma però viueua seza esser battezzata. Vn certo gior-

no entrado nel giardino, che suo padre, e madre gli haueuano lasciato (il quale era à mezzo la città) vidde vno che si hauea preparato vn laccio per strozzarsi da se stesso. Lei adung; velocemente corse, e disse à quello : che cosa fai huomo?ma lui rispose; aiutami donna, percioche mi trouo in grandissime tribulationi;La qual rispose dicendogli: dì à me la causa, e forsi ti potrò aiutare. Disse à lei perisco per debiti,e sono quasi sossocato dalli creditori, à quali molto deuo dare. Perilche hò eletto più tosto finire vna volta la vita, che ogni giorno morire. La quale à lui disse:Di gratia riceui ogni cosa,che io posseggo, e rendi à ciascuno quanto deui, acciò te stesso non perda. Dandogli adunque ogni cosa, ch'ella possedeua, incominciò la misericordiosa zitella à patire di necessità, no hauedo chi di lei,& della lasciata robba da paréti hauesse pésiero. Perilche si risolse darsi alla mala, e dishonesta vita, e di ciò pigliaua, anzi auazaua la sua necessità. Diceuano adunque à proposito di essa gli huomini fanti: Chi conobbe questa, se non solo Dio, in che maniera pare che abbadoni vn'anima per qualche causa à lui solo: cognita? Doppo alquato tepo s'infermò la giouine, & ritornata

in se

in se fu compunta dalla divina gratia, e pregò il Pontefice, che la facesse Christiana: ma tutti la dispregiauano con dire: Chi questa piglierà, che è meretrice? Et essa grandemente si affligea. Onde stando in queste gravissime angustie gli apparue vn'Angelo in humana forma fotto effigie di colui à chi haueua fatta limofina; a cui ella diffe: grandemente defidero d'effer fatta Christiana, & nissuno vuole per me parlare: Il quale gli disse: Dung, certamente questo tu desideri? risponde lei dicendo: anche te Signore, per quanto posso prego, acciò questo m'ottenghi. Ilquale gli disse: non ti pigliare melanconia ma stà allegramente nel Signore, io ti menarò alcuni, i quali ti riceuerano al battesimo. Gli menò duque altri due santi Angioli, & condussero lei nella Chiesa, & vn'altra volta transformadosi in forma di cert'illustri, & celebri persone d'ordine molto venerando, & conosciute di casa dell'Imperatore, chiamado li Chie rici, Sacerdoti, e Diacono, che nell'offitio del Battefimo erano all'hora constituiti. Differo ad essi li Chierici: La vostra. earità per lei promette? Ma quelli prontamente risposero dicendo: Sì che noi per lei promettiamo. Pigliado duque quella la battezzarono, & di candide vesti adornata, vn'altra volta fu da essi recondutta, quali hauendola guidata à casa, sparuero via . I vicini in tal maniera vedendo essa di candida, e pura veste adornata; doppo la partenza di quelli gli dissero. Chi ti hà battezzata? ella raccontò ad essi tutto il successo dicendo; Vennero certi, e mi condussero nella Chiesa, e parlorono alli Chierici, e mi battezzorno; Alla quale differo. Chi fono quelli? & ella rispose dicendo: Ma questo non vi posso dire. Perilche quelli andorno ad annuntiare al Vescouo della Città. Il quale disse à quelli, ch'erano constituiti all'ossitio del battezzare. Voi quella hauete battezzata? quali senza verun timore confesforno, che haueano ciò fatto à prieghi di certe venerabili,& illustri persone, ch'erano di regale presenza. E fatti chiamare dal Pretorio quelli tali , il Vescono à loro disse. Hauete voi promesso nel battesimo per questa fanciulla. ? Rispondendo essi di non hauerla mai conosciuta; veramente, e chiaramente il Vescouo conobbe, che tutto era stato per opera diuina, e chiamando la donna disse :- Di à me figliuola,

figliuola che cofa di buono hai fatto in vita ? La quale rispose: essendo io meretrice, & pouera, che di buono hò potuto opetare? Diffe il Vescouo: niente affatto operasti di buono? Rispose à lui : niente altro se non che vedendo vn certo che era colmo di creditori, e da se stesso volenasi strozzare, dandogli tutta la mia robba, liberai quello. E detto queste cose passo à miglior vita, volandosene al cielo. All'hora il Vescouo glorificando il Signore disse: Giusto è il redentore Iddio, e retto il suo giuditio : [ Beati misericordes , quoniam ipsi misericor- March e diam consequentur. Facere misericordiam, & iudicium\_ s. Prouc. magis placet Domino, quam victima. Qui obturat aurem. 21, fuam ad clamorem pauperis, & ipse clamabit, & non exaudietur . 7

Beati li misericordiosi, perche essi otterranno misericordia, & al Signore più piace la misericordia, & il giuditio, che li sacrifitij. Chi tura l'orecchia al grido del pouero, egli ancora.

gridarà, e non sarà essaudito.

Stando quel pouerello in péricolo della propria vita per disperatione di pouertà, non potendo sodisfare à suoi creditori, ratione. quella pietofa giouane no folo diligentemete, vededo ciò corse per saluargli la propria vita, liberandolo dalla stessa morte; ma li diede quanto di buono, e di bello possedeua in questa. vita per aiutarlo perfettamente nelli suoi bisogni, e calamità, acciò noi bene imparassimo ad operare nell'occasioni la misericordia, e pietà, giouando non folo à prossimi e fratelli con le parole spirituali, e buoni essempij, ma con la propria facoltà per l'amor di Dio dandogli aiuto conforme al loro bisogno, e necessità, essendo cosa delle più grate, che allo stesso Iddio far si possa : [ Bona est oratio cum iciunio , & eleemosy Tobesta na magis, quam thefauros auri recodere, quoniam eleemofyna à morte liberat, & ipsa est que purgat peccata, & facit inuenire misericordiam, & vitam æternam. 7

Buona è l'oratione col digiuno, e la limofina è migliore, che il nascondere i tesori, perche la limosina libera dalla morte, e toglie il peccato, e fà trouar la misericordia, e la vita. cterna. .

Quelta giouine su fatta degna d'esser'aiutata, e souuenuta

nelle sue necessità dalli beati, e celesti spiriti: essendo essa abbandonata dall'aiuto humano, su soccorsa dal diuino per la sua salute: tutto mercede la diuina prouidenza, e per hauer essa vsato misericordia altrui con ogni charità. Donde chiaramente imparerai ancor tu ad esser liberale nell'opere di misericordia verso i poueri di Christo. Poich'egli per la sua divuina misericordia non ti mancarà, quando ti abbandonaranno gli huomini, si come ciò dimostra viuamente l'Ecclesiastico: [Qui facit misericordiam, sceneratur proximo suo, & in omni empore inuenies quod tibi necessarium est. propter mandata, assume pauperem, & propter inopiam eius ne dimittas eum, vacuum...]

Quello, ch'è misericordioso dà ad vsura al suo prossimo, & però in ogni tempo trouerai quanto ti sarà necessario per obedire al precetto diuino aiuta il pouero, ne lo mandare a casa.

con le mani vote essendo egli bisognoso.

COME VN GIOVANETTO orefice per il buono, e religioso esempio di liberalità verso il Signore d'vn certo gentil'huomo fece presente della mercede sua intorno ad vna Croce, perciò su dal detto gentil'huomo fatto suo herede. Cap. XVII.

tom. 7. C.



ELLA vita de'Santi Padri Aloigi Lippomani scriue, che à certi Padri da vna persona su raccontato, ch'un virtuoso giouine s'accomodò con vn certo oresice per imparar quell'arte, e tutto gli succedeua con grandissima diligenza, & hauendo già fatto in essa non picciolo pro-

gresso, vno de principali della città vn giorno gli ordinò, che gli facesse vna bellissima Croce d'oro adornata di pretiose, e ricche pietre, quale egli voscua dare alla Chiesa di Christo Signor nostro. E perche il giouine era di bellissimo ingegno, subito riserì il tutto al Maestro, e commeiò in se stesso à pen-

fare,

fare, e dire: Se questo gentil'huomo offerisce tanta quantità di moneta à Christo, perche causa io non hò da dare la mia mercede in questa Croce? Pensando dunque quanto essa importasse, pigliò in presto, e messelo di più in abellire detta Croce. Laonde venendo il gentil'huomo, e pesando la Croce, di lungo tronò il peso, & assieme altri adornamenti di più di quel che egli hauea ordinato. Perilche cominciò à pensare, & entrare in sospetto, che il virtuoso giouine per fraude non hauesse fassificato l'oro. All'hora a lui il giouine in forma quasi di giuramento disse. Dio sà, che il tutto sà,& che solo il cuore humano vede come questa cosa stia, poiche nulla hò fatto di quanto voi temete; ma hauendo visto, che voi piamente tanta quantità di moneta à Christo Signor nostro presentate, pensai anch'io dare la mia mercede, acciò habbia parte con. voi, & affinche da me Christo accettasse, sicome riceuè da. quella vedoua due minuti . Stupito quel buon gentil'huomo, questo, diffe; fu il tuo pesiero? Questo veramete (rispose egli) fu, e no altro . All'hora il gentilhuomo replicò al giouine: Poiche in tal maniera tu piamete pensasti, dado tutta la tua volontà à Christo Signor Nostro, voglio che habbi parte meco. Ecco che? da questo giorno innanzi per mio figliuolo adottiuo ti eleggo, & instituisco mio herede. E menandolo seco alla casa il tutto essegui: [ Ad omnia igitur dilectissimi opera pietatis, om- s. Leo. niŭ nobis qualitas prosit annorsi, nec benevolentiam Christia-Pap. in na disticultas temporalis impediat. Nouit Dominus vasa hospi-teiun to. talis viduæ in opus pietatis suæ vacuata complere:nouit aquas mensis,& in vina conuertere : nouit de paucissimis panibus quinque mil- collect. lia esurientium saturare populorum: & ille qui in suis pascitur, que potuit augere dando, potest multiplicare sumendo.

Dunque dilettissimi la qualità di tutti gli anni, e stagione ci conferisca all'essercitio di tutte l'opere di pietà, ne la mala. coditione de tempi habbi forza d'impedire la Christiana carità . Hà saputo il Signore riempire i vasi della vedoua albergatrice già voti per opera di pietà. Hà saputo conuertire l'acqua in vino. Hà saputo di pochissimi pani satiare cinque mila persone affamate : e quello, che si pasce ne suoi, le medesime cose, che ha potuto augumentare dandole, può

Confide ancora moltiplicarle riceuendole. ratione.

Se tantó frutto cauò questo virtuoso, e pio giouine per hauere con pietà presentato al Signore la sua fatica in quella. pretiofa, e ricca Croce, quanto maggiore cauerai tu, quando darai à poueri per amor del Signore quanto possiedi in questa vita? mostrandoti ciò Innocentio terzo con queste parole:

ex libello [ Dominus quoque dicit: si vis perfectus esse, vade, & vende Innoc. 3. Omnia quæ habes, & da pauperibus, & habebis thesaurum. cap. z. multum in cœlis. Ecce quomodo eleemosyna, atque pietas perficir.

> Dice anche il Signore se vuoi esser perfetto, và , e vendi ciò che hai, & dallo à poueri, & haurai molti thesori in ciclo. Ecco in che maniera la limofina, e la pietà rende l'huomo

persetto.

Per il viuo essempio di questo buono, e pietoso gentilhuomo il virtuofo giouine imparò à dare a Christo Giesù, quanto egli haueua con cutto il cuore. Perilche viene à te insegnato à dare con buono, e Christiano essempio non solo à tuoi sudditi,ma anche ad ogni tuo fratello, notando quel, che ti scriue San Gregorio: [ Post opus bonum fama laudabilis sequitur , mor.eap. per quam celebre nomen in hac præsentis vitæ nocte possidetur; sicut enim Luna médicat, & accipit lumen a Sole; sic fama à bono opere vires accipit, & fauoris gratiam, quasi claritatem - luminis afpergit. Est & aliud in Luna, quod per similirudinem bona spargenti fame conveniat. Lux namque eius etiam in... tenebrarum tempore iter ambulantibus oftendit, quia & dum de aliena vita lux laudis emicat, alios ad exercenda bona opera illustrat, atque perfecte docet.

> Doppo le buone opere segue lodeuole fama, per la qual nel, mezzo della notte di questa vita si possiede nome illustre; imperoche come la Luna riceue il suo splédore dal Sole, così la fama piglia vigore dal bene operare, e la gratia del fauore humano ne comunica, come chiara luce. Vi è ancor altra fembiaza co la Luna, & il buó nome, attefo che la luce della Luna mostra il camino di notte à viandanti, e quado l'altrui vita riluce co'l spledore delle lodi mondane, illumina ancora altri ad effercitare

l'opere buone, e perfettamente insegna loro.

COME

### COME VN FIGLIVOLO DI VN

gran limofiniero più tosto elesse Christo Signor nostro per tutore, che tutte le ricchezze paterne, & perciò fù prouisto di padre, madre, moglie, & maggior ricchezze. Cap. XVIII.

OFRONIO scriue nel Prato spirituale, che Lippoma da vn certo Padre fu raccontato, che andando 7 cap. per certa necessità in Constantinopoli, e seden- 201. do in vna chiefa, entrò vn gentilhuomo non me-

no illustre, che fedele, e di grandissima pietà, il quale hauendomi visto, mi salutò con ogni offitio di carità, & poco doppo si pose appresso di me, incominciando ad essaminarmi delle cose appartenenti alla salute dell'anima:al quale io dicendo, che à quello, che le ricchezze terrene disprezza. per amor di Dio, se gli danno le celesti, che sono d'infinita stima maggiori,e senza coparatione; eglirispose:Bene certaméte padre dicesti; imperoche quello è veramente beato, che pone folo in Dio la fua speranza, e tutto si rallegra nella diuina volontà; e dicea. Io fui figliuolo di vn certo scolare, la cui gloria era per tutto nota: ma lui era molto dedito all'opere di pietà, e molto alli poueri di Christo distribuiua. Vn certo giorno adunque mi chiamò a fe con allegro volto, e mostrommi tutta la fomma de denari, ch'era moltissima, & altri beni di fortuna dicendomi: Figliuolo, che cosa ti serà più grata? che ti lasci tutta questa somma di moneta, e tutti questi beni di fortuna, ouero Christo per tuo curatore? Cópiacendomi jo più toto d'elegger Christo, che qualfiuoglia fomma, risposi dicendo: Mille volte prima voglio con Christo patire, e lui desidero per mio curatore, & Signore, che attaccarmi a si gra somma de danari,& altri trafitorij beni,poiche tutti questi,& ogni cosa terrena sono mométanei, ma Christo Redétore resta in eterno. Hauedo egli ciò sentito, có ogni liberalità, e larghezza di mano dispésò tutto il suo à poueri di Christo, & in tal maniera il tutto diede che mi lasciò pouerissimo, ma io con gradissimo affetto, e 2.2 )

con profonda humiltà feguino la mia viua fede, hauedo certa speranza nella sua infinita prouidenza, che no solo no mi mancherebbe giamai del mio necessario, ma ancora mi darebbe più di quello, che mio padre per suo amore diede à poueri. Era appunto in quel tempo vn certo molto ricco, e principale della Città, ilquale haueua vna moglie molto timorata d'Iddio, & vna fola, & vnica figliuola. Disse adunque essa al suo marito: Habbiamo questa sola figliuola, e tanta quantità de beni di fortuna Dio a noi hà dato: che cosa a noi ci manca? se cercaremo di dare in matrimonio lei ad alcuno principale ricco della Città, il quale non fia bene accost umato, sarà sempre ad essa, & a noi continua afilittione. Procuriamogli adunque vn giouane riuerente di Dio, il quale secondo la volontà diuina lei ami, & custodisca; à che rispose il marito: benissimo, e giustamente hauete detto: Andate dunque alla Chiefa, e con profonda humiltà fate à Dio oratione, & iui perseuerate, e quello, che il primo entrerà in Chiefa, farà sposo di lei. La donna esfegui quanto il marito gli commandò, & hauendo fatto oratione si mise à sedere; io entrai il primo nella Chiesa, & ella mandandomi vn suo seruitore mi fece chiamare, & incominciommi ad essaminare, dicendomi : di doue sei tu ? io gli risposi dicendo: di questa Città, e sono figliuolo d'vn tale; rispose lei dicendo: di quello limosiniero? io gli dissi: di quello son figlio. Allora lei mi disse : hauste moglie? & io gli dissi di nò, e gli raccontai quello, che mi hauea detto mio padre, e quello ch'io gli haueuo risposto. Allora glorificando il Signore dell'universo, disse : ecco che il tuo buono, & ottimo protettore, e curatore t'hà mandato moglie, & vna quantità di moneta, & altri infiniti beni di fortuna : [Hi funt thefauri iustitiæ, per quos auxiliante Dei gratia, etiam terrena bona in coelestia transferuntur, dum multi diuitijs aut iuste fibi relictis, aut aliter acquifitis ad instrumentum pieratis vtuntur; Cumque ad substentationem pauperum que possunt exuberare, distribuunt, congregant sibi inamissibiles facultates, vt quod abdiderint in eleemosynis, nullis possit subiacere dispendijs, & dignè ibi habeant cor, vbi habent thefaurum fuum., quia

Leo Papa ferm. 7. fub finem de ieiun. feptimi menfis. quia tales divitias suas digrum, & beatissimum est exercere, vt crescant, & non timere, ne pereant]. Questi sono i tesori della giustitia, per i quali con l'aiuto della diuina gratia etiandio i beni della terra si transferiscono in beni celesti, mentre molti delle ricchezze, ò lasciategli giustamente, o d'altro modo acquistate, se ne seruono per instrumento della pietà, e distribuédo l'auanzo della robba in sostegno de poueri, si congregano facoltà, che mai verranno meno, acciò quello, che s'hanno nascosto nelle limosine, non possa esser soggetto alla perdita, & habbino ini degnamente il cuore doue hanno il loro tesoro, perche è grandissima felicità impiegare le sue ricchezze;acciò creschino, e non temere, che si perdano.

Di qua imparerai ad effer liberale con li poueri di Christo, Confidepoiche l'istesso Saluatore tien sempre viua memoria di te, ratione. quando sarai ministro dell'opere di misericordia, dando loro largamente quel, che dalla diuina bontà ti vien concesso per mezzo di tal'opera. L'istessa bontà con ogni pietà, e clemenza si degnarà disporti, acciò ti siano rimessi anco tutti li tuoi peccati; & acciò veramente intenda quanto io hò scritto, leggi quanto fegue del medemo Leone Papa, il quale così t'insegna . [ Qui dat aliquam portionem substantia sua, intelligat sien Pa se ministrum esse misericordia diuina, que partem pauperis in pa et. 11. manu posuit largientis, ve peccata, quæ baptismi aquis, aut de Quipœnitentia lachrimis abluuntur, & eleemofynis deleantur: di- ne. cente scriptura; Sicut aqua extinguit ignem, ita eleemosyna Eccl. 3. extinguit peccatum.

Chi dona parte delle sue facoltà, deue intendere, che egli è ministro della misericordia diuina, la quale hà posto la parte del pouero nella mano di chi dona, acciò i peccati, che si lauano con l'acqua del battesimo, ouero con le lagrime della penitenza, fi scancellino anco con le limofine; dicendo la

scrittura: Come l'acqua smorza il fuoco, così la limofina fmorza il peccato.

COME ZENONE IMPERATORE per essere liberale verso i poueri, non sù gastigato d'vn delitto commesso contra vn'hone-Ita giouine. Cap. XIX.



El prato spirituale Aloisio Lipomano scriuco che fù raccontato da vn Padre, che Zenone haueua vituperofamente violentato vna figliuola di certa honesta donna; ma questa pouerella se ne staua tutto il giorno nella Chiesa del-

la Madre d'Iddio in assidue, e feruenti orationi, & con ogni humiltà, & infinite lagrime, la beatissima Vergine supplicaua, dicendo; piglia la mia giusta vendetta gloriosa Madre contra l'-Imperatore Zenone. Hauendo dunque ciò fatto molti giorni con gran feruore, e molte lagrime, gli apparue la gloriofa Vergine, e dissegli: credi à me donna, sempre hò voluto fare la tua vendetta, ma le sue larghe, e liberali mani verso i poueri mi hanno prohibito, perche è molto misericordioso verso d'essi, e Ex Am-br, lib.de d'altre opere di pietà. [ Pecuniam habes ? redime peccatum Elia & tuum. Non venalis est Dominus, sed tu ipse venalis es:pecca-

Luc. 16.

ieiunioc. tis tuis venundatus es, redime te operibus tuis : redime te pecunia tua. Vilis pecunia, sed pretiosa est misericordia. Eleemosyna, inquit, à peccato liberat. & alibi dicit: Redemptio Prou. 13. anima viri diuitia eius. & in Euangelio Dominus dicit: Facite vobis amicos de mammona iniquitatis. Et veneno frequenter antidotum temperatur, hoc est venenum veneno excluditur: veneno mors repellitur, vita seruatur. Fac & tu quasi bonus dispensator de instrumento auaritiz subsidium misericordiz, sinceritatis gratiam de corruptionis illecebra.]

> Possiedi forsi denari? riscatta con quelli il tuo peccato, non già che il Signore si possa comprare, ma si ben tù, che ti sei venduto per il prezzo de'tuoi peccati, ricompra te stesso con le tue opere, e col tuo denaro. Vile cosa è in vero il denaro, ma pretiofa è la misericordia; la limosina, dice la scritura, libera dal peccato. Et in altro luogo: le ricchezze dell'huomo riscattano

l'ani-

l'anima sua. E nell'Euangelio il Signor dice; Fateui de gli amici con i beni di questo mondo, poiche vn antidoto ben spesfo si tempera con il veleno, & in questa maniera con il veleno si manda via il veleno, con il veleno si seaccia la morte, si conferua la vita. Al medefimo modo ti deui come buon dispensatore prouedere d'vn buon sussidio di misericordia dall'instrumento dell'auaritia, & dalli allettamenti della carnalità via

immarcessibil gratia della sincerità.

Zenone Imperatore per la sua pietà nell'opere di misericor- confidedia corporali con esfer liberalissimo verso i poueri di Christo, ratione. trattenne, & differì il castigo diuino meritato per la grauisima ingiuria fatta all'honesta donna. Perilche ti vien'insegnato quanto importa hauere le mani aperte con i poueri bisognosi, e frequentare l'opere di pietà e misericordia verso essi. per le quali buone, e sante operationi sarai fatto degno no solo di perdono ma ancora coronato di gloria doppo alla tua partenza per l'altra vita. Et acciò intenda questa vera Filosofia, cólidera bene quel che scriue Ambrosio S. e spero guadagnerai questa tanto salutifera virtù di misericordia. [ Remanent in faculo cuneta que faculi funt, & pereunt nobis quacunque congregantur hæredibus; neque enim nostra sunt quæ non possumus auferre nobiscum. sola nos sequitur misericordia quæ cœlestium dux prænia mansionum pecuniæ vilis vsura tabernacula defunctis acquirit æterna.

Tutte le cose del secolo rimangono nel secolo istesso, e per noi periscono le cose, che cumuliamo à gli heredi. Imperoche non sono nostre le cose, che non possiamo portar via con esso

noi, folo la mifericordia è quella, che accompagna, e fa la strada nella via del Paradiso, e con l'vsura de'beni temporali guadagna al morto gli eterni tabernacoli del-

cielo.

### COME AL S.RE D'INGHILTERRA

Odoardo su dimandata da vn pellegrino incognito limosina per amor di san Giouanni E-uangelista, il quale molto in veneratione teneua; al cui pelegrino, per non hauer altro il Re donò vn'anello, che teneua in dito. Et come detto pellegrino doppò si conobbe esser san Giouanni, per hauer rimandato al Re detto anello per due suoi vassalli, con auiso, che presto l'hauerebbe di persona visitato, & condottolo al Cielo. Cap. XX.



L fanto Re d'Inghilterra Odoardo era tanto diuoto dell'Apostolo, & Euangelista Giouanni, che qualunche cosa gli susse stata chiesta per amor di lui, non la sapeua negare. Accadè vna volta, ch'essendogli da certo pellegrino incognito adimandata la limosina per amore del

gloriosissimo Santo, ne hauendo in pronto altra cosa che dare, gli donà vn ricco, e pretioso anello, che hauena in dito. Doppo certo tempo essendo due Inglesi andati à visitare il santo Sepolcro di Christo, & hauendo, come si sa, vn giorno smarrito la via, dalla oscura notte sopragionti, fi trouauno a cattiuo partito, quando ecco apparue loro vn venerando, e bel vechio, dal quale surono condotti con ogni benignità ad vn'allogiamento, & iui ottimamente gli sece alloggiare. La mattina poscia vsciti dalla villa per il loro camino, ritrouorno il santo, e venerando vecchio, il quale à loro disse stratelli miei à buon viaggio, siate di buon'animo, perche ritornarete selici, e prosperamente alla patria vostra: ma quest'io da voi desidero, che quando arriuate à casa, andiate a trouare il vostro santo Re da mia parte, e gli rendiate quest'anello, che egli in forma

forma di pouero con tanta carità mi diede. E disse loro ch'era S. Giouanni Apostolo, & Euangelista, & che auuisassero detto Re, che si apparechiasse. Imperoche infra sei mesi egli di persona l'hauerebbe visitato conducendolo seco al Cielo.

Et queste cose dette disparue da gli occhi loro:e ritornando alla patria loro prosperamente, narrorno quanto veduto, & vdito haueuano al Re loro. [ Beatus vir qui intelligit super Pal40. egenum, & pauperem, in die mala liberabit eum Dominus. Dominus conservet eum. viuificet eum. beatum faciat eum in terra. & non tradat eum in animam inimicorum eius. Domi-

nus opem ferat illi super lectum doloris eius. I

Beato colui, che rimira nel pouero, & bisognoso. Il Signo- Confidere nel giorno tristo, cioè ne pericoli lo liberarà : sia benedetto, conseruato, e prosperato da Dio sopra la terra, ne permetta. mai il Signore, che huomo tale dij nel male, che li desiderano i fuoi nemici, il Signore lo foccorra nele fue infirmità e dolori.

Se con attétione l'historia di sopra haurai letto, chiaramete anco intenderai quanto sia grato vn'atto di misericordia fatto con vera carità verso i poueri, si come ancora si è detto del Santo, e glorioso Odoardo, che per la sua gran carità su fatto degno sei mesi prima sapere la sua felice, e trionfante vscita. dalla terena alla celeste patriaje così ti donerai tutto all'opere di misericordia, acceso da divino suoco d'amore, e sarai fatto degno d'esser tu quel giusto, del quale il Real profeta parla: [ Iunior fui, etenim senui , & non vidi iustum derelictum , nec Pfal. 46. semen eius quarens panem: tota die miseretur, & commodat, & femen illius in benedictione eric. ] Sono stato giouine, perche son già diuenuto vecchio; ne mai hò visto l'huomo giusto esser'abbandonato, ò che li suoi figli vadino mendicando il

pane, e ciò nasce, perche in tutta la vita s'è occupato nell'opere di misericordia, & accomodar del suo; di qui è che sarà be-

nedetto il fuo -

feme.

### COME IL VESCOVO SINESIO

conuertì vn Filosofo gentile alla fede di Christo, & come il Filosofo battezzato diede trecento scudi à poueri con sicurtà in scritti del detto Vescouo, che li susse reso in cielo doppiamente la pariglia, come gli successe. il che miracolosamente doppo morte, il suo cadauero verificò in presenza di tutto il popolo per la medesima scrittura. Cap. XXI.



Loigi Lippomanno nel Prato spirituale scriue, che al tempo del Beato Teossio Patriarchad'Alessandia il Vescouo Sinesso trouò Euagrio Filosofo già suo amico strettissimo relli studij, se bene di religione gentile, e deditissimo al culto de fassi, e scelerati dei. Il Vescouo

procurana con ogni diligenza di ritirarlo dalla maluaggia e pestifera idolatria al vero, e diuino culto di Christo, ma il Filofofo nulla volea fentire dal buono, e zelante Vescouo intorno alla sua conversione, e più presto gli negava con fassi, e sottili argomenti la fomma & infallibile verità della nostra fanta fede. Il Vescouo (perche quello teneramente amaua) tralasciaua di quando in quando d'argomentare acciò non gli venisse nausea, e fastidio graue, ma tuttauia giornalmente secondo l'occasione l'essortaua alla vera, & persetta sede di Christo, & à pigliare i suoi salutiferi, e santi Sacramenti; ma essendo il Filosofo gentile astretto ogni giorno dal buon Vescouo converissime, e giustissime ragioni vna volta disse: Veramente Monfignor mio cerre cose quali à me spiacciono sommamente ne'Christiani sono queste:cioè, che nella futura consumatione di tutti gli huomini, che dal principio del mondo fono stati in questo corpo mortale, tutti siano per risuscitar, e riceuere questa propria incorrottibile carne, & in tal maniera

viuere

ueua

viuere perpetuamente, riceuendo premio conforme le loro operationi; le quali cose à mio giuditio sono dicerie, e ritrouamenti poetici; ma il fedel Vescouo Sinesio il tutto co viuissime ragioni, & efficacissimi argometi dissendeua, cioè, che la Christiana legge è giustissima, fondata sopra la stessa viua, e salda pietra Christo viuo fonte di gratia. Et alla fine doppo molto tempo, per diuina gratia si fece Christiano per mezzo del fanto Vescouo, il quale con non picciola consolatione quello con le proprie mani battezzò con tutti i suoi figliuoli, & altri domestici di casa: ne molto doppo ch'egli riceuè il santo Battefimo diede trecento scudi d'oro, in vio de poueri al Vescouo dicendo, Piglia questa somma d'oro e distribuiscela a poueri, e fammi tu di propria mano sicurtà che Christo istesso mi renderà in Cielo eterna vita. Quali dal Vescouo riceunti, con ogni protezza gli fece di proprio pugno la chiesta sicurtà. Doppo il Battesimo il Filosofo visse alcuni anni ; & alla fine infermato à morte, e vedendosi quasi all'vltima hora vicino, chiamò i suoi figliuoli dicendo: Quando io sarò morto,& mi condurrete alla sepoltura, ponetemi questa carta in mano, e con essa sepellitemi. Subito che su morto i figliuoli secero l'obedienza conforme à quanto haueua il padre commandato. Il terzo giorno doppo la sepoltura apparue di notte al Vescouo. in fonno con la poliza in mano, e disfegli: vieni alla sepoltura, doue io sono, e piglia la tua poliza, poiche hò riceuuto il debito,e sono stato sodisfatto; della qual cosa acciò si più certo, di mia propria mano hò fottoscritta la riceunta di quella. Ma il buono, e pio Vescouo non intendeua che cosa fusse l'obligatione sepellita seco, e però fatto giorno, fece chiamare i figliuoli, e disse loro : forse hauete posto qualche cosa con il vostro padre nella sepoltura? essi risposero di nò; ma pensando meglio poco doppo foggiunfero di nuouo. Nulla certo Monfignore, dalli confueti panni in poi. Che cosa dunque, disse il Vescouo, di carta con esso lui hauete sepellito? Allhora essi ricordati di quella poliza, risposero in tal maniera: Morendo diede à noi certa carta, e ci disse quando mi sepelirete, mi darete questa carta in mano, e ciò fate, che nessuno sappia. Allhora il Vescouo raccontò il sogno, che la notte passata ha-

ueua hauuto, e conuocati tutti i principali della città insieme con il clero andorno in processione alla sepoltura del Filosofo, quale trouorno aperta, e pigliando la poliza, ch'egli teneua in mano, viddero, ch'era fotto fcritta in tal maniera. Io Euagrio Filosofo à te Santissimo Sinesio Vescouo . Salute . Io hò riceuuto il debito in queste lettere di tua propria mano seritte, sono sodisfattissimo, e nessuna pretensione hò contro di te per quella fomma d'oro, che ti diedi. E però prego per te Christo Saluatore nostro. E questa cautione del Filosofo sottoscritta si vede infino al presente nella stessa Chiesa di Circne con l'altre cose sacre. Certum est enim vnumquemque nostrum de colleanimæ suæ benefacere, quoties misericordia sua inopiæ succurrit alienx, Thesaurum enim suum condit in celo, qui Christum pascit in paupere. Benignitatem itaque in hoc, & dispensationem diuinæ pietatis agnosce. Ideircò enim te abundare voluit, vt per te alius non egeret, & per ministerium operis tui pauperem ab egestatis labore, teque à peccatorum multitudine liberaret . O mira prouidentia, & bonitas Creatoris, vt vno facto duobus vellet esse succursum.]

Imperoche egli è cosa certa, che ogn'vno di noi sà bene all'anima fua, ogni volta che con la misericordia souviene alla pouertà altrui, poscia che nasconde il suo tesoro in cielo, chiùque pasce nella persona del pouero l'istesso Christo. Per tanto riconosci in tal fatto la benignità, e dispensatione della misericordia diuina, la quale non ad altro fine t'hà voluto arricchire, se non perche co il tuo mezzo altri non fusse bisognoso, e così per il ministerio delle tue opere il pouero dal trauaglio della necessità, e tu ancora dalla moltitudine de'peccati fossi libero. O prouidenza, e bontà marauigliosa del Creatore, che con vn benefitio habbia foccorfo a dui.

Confideratione.

ctis in

Leonis

Papæ.

principio

Veramente questo buon Filosofo seppe ottimamente specular'e trouar modo in questa vita mortale di fabricar in cielo vn ricchissimo, & immortal palazzo per mezzo di materia transitoria, che sono i beni di fortuna. Si che pigliaremo il modello da questo saggio huomo intorno li nostri beni transitorija. dandone parte à poueri di Christo, e così faremo vna bellissima città in Cielo. Et acciò s'intenda più al viuo questa vera,

& certa sapienza, ò per dir meglio, Architettura, leggi Chrisostomo, il quale così c'insegna. [Quanti potes, tanti eme. tentia habes denarium?eme cœlum, no quod cælum venale, sed quod Hom.9. clemens sit Dominus. Da pane, & accipe Paradisum, parua da, & magna suscipe. Da mortalia, & immortalia recipe. Da corruptibilia. & incorruptibilia accipe. 7

Con quanto prezzo tu puoi, con tanto compra: se hauerai vna moneta, compra con quella il cielo, non perche questo si uenda, ma perche il Signore è clemente. Dà del pane, e piglia il Paradiso. Da picciole cose, e riceui le grandi. Da cose mortali, e prendi le immortali. Da cose corrottibili, e pi-

gliati l'incorrottibili.

Il zelante Sinesio Vescouo con grandissima patienza perseuerò fino al fine nella conuerfione, & aiuto spirituale del Filofofo, & alla fine fù consolato per divina benignità dal celeste Padre con la falute di molte anime, non che del Filosofo solo: tutto acciò intendiamo quanto à noi importa questa nobilifsima virtù della perseueraza, senza la quale nulla può condurci à perfettione. Et acciò si dia perfetta credenza à quanto hò detto, leggi quello, che scriue il beato Girolamo. [Et agnu ani- Hier. lib. culum immaculatu faciet holocaustum quotidie Domino: ma- 14. in c. nè,& manè faciet illud,inquit. Agnum aniculum immaculatum 46. B zec. faciet holocaustum & non certis diebus, sed quotidie, nec qualibet hora, sed manè, manè faciet illud per singula; videlicet mane, quando orto Sole lucis exordium est . de quo mane Dauid loquitur in psalmo : Manè exaudies vocem meam\_; Psal s. manè astabo tibi, & videbo. Sacrifici nulla intermittitur die, sed iuge, atque perpetuum est: & omni tempore orto iam Sole offertur, vt impleatur quod in fine huius capitis ponitur:faciet agnű in sacrificium,& oleum mane holocaustum sempiternum. In quibus omnibus perseuerandum in bono docet Dominus. I

Sacrificarà ogni giorno di mattino vn'agnello immaculato d'vn'anno,& al mattino farà quel sacrificio. Vn'agnello senza macchia d'vn'anno facrificherà, & non ogni tati giorni, ma ogni dì,ne in qualuque hora,ma la mattina, cioè ogni mattina offerirà quell'holocausto, quado al sputar del sole comincia il gior-10. Della qual mattina parla Dauid nel falmo: La mattina es-

laudirai

saudisca la mia voce : la mattina io starò in piedi auanti à te Signore, e vedrò il facrificio; niun giorno si tralascia, ma è sempre continuo, & ogni volta al nascer del Sole s'offerisce, acciò s'adempisca quello, che vien posto nel fine di questo capitolo. Offerirà vn'agnello per sacrificio, e dell'oglio la mattina sempiterno holocausto. Et in tutte queste cose insegna il Signore che si deue perseuerare nel bene.

### COME VN POVER'HVOMO

hauendo vn fol denaro, lo diede per l'amor di Dio à vn' altro ponero più di lui, e subito gli furono resi venti soldi da vna persona incognita da parte del suo Signore. Cap. XXII.

Criue il beato Pietro Damiano, che vn certo pouer'huomo accade, che non hauendo egli altro, che vn denaro per comprare in giorno di digiuno qualche cosa da mangiare co'l pane, mentre andaua per spenderlo gli sù da vn altro più pouero di lui addimandato per l'amore di Dio . onde

subito hauendoglilo egli dato prontamente, se ne ritornò à casa, e fece porre il solo pane in tauola. Alquanto ristorato ecco che subito comparendo vn giouine posò su la tauola venti foldi di danari legati in vn fazzoletto, dicendo che li mandaua il suo Signore, e subito sparue senza esser Chrison mai veduto. L'istesso anco si legge nel giardino dell'eshom. 15. fempij. [ Mulier illa Sunamitis pauper erat, ad quam vein Matth, nit Elias in tempore famis quandò totus ficcitate plane 3. Reg. 17 aruerat mundus, & inopia ingenti tabefactis animantibus. victum negabat, quandò cœlum æstino igne exaruerat, quandò non herbæ non flores, neque vlla germina pullulabant. Tunc Elias vir, cui totus erat mundus inferior, ad illam. inopem viduam venit. Quare ergò vir ille, qui in verbo ignem de cœlo eduxerat, non similiter ipse sibi panes depofuit? Nunquid non poterat? vtique poterat, sed non hoe fecit.

fecit, ne præparata ad bonum opus vidua hospitalitatis mercedibus prinaretur, vt illa modicum pugillum farina, & stillicidium olei mox Prophetæ suscepti viduæ domus multiplicata benedictione rependeret; non enim pro sua tantum requie ad eam missus est Propheta, vt ab inope pasceretur, quantum vt egentem pasceret. Illa simpliciter quod habebat confessa est dicens: Viuit Dominus si est in repositione, nisi hoc modicum farinæ, & exiguum olei. O rem laudabilem quod in tanta escarum penuria, ipsum. modicum, quod ei residuum erat, non denegauit. ] Quella donna Sunamitide era pouera, alla quale Elia nel tempo della fame, quando la terra era del tutto secca, non sostentando gli animali tutti consumati per il mancamento del viuere, quando l'aria era dal caldo dell'estate infocata, quando nelle campagne non si vedeuano ne herbe, ne fiori, ne altre verdure. All'hora Elia, al quale tutto il mondo era soggetto, venne à quella pouera vedoua. Perche dunque quell'huomo, che haueua fatto venir fuoco dal Cielo, non si era prouisto de cibi al medemo modo? forsi perche non poteua? ma poteua certa-mente e non lo fece ad altro fine, se non acciò quella vedoua disposta all'opera buona, non fosse priuata della mercede dell'hospitalità, e così per vn pugno di farina, e poche goccie d'oglio date al Profeta, la casa della vedoua fosse benederta, & abondasse. Imperoche non fù mandato tanto il Profeta per il suo riposo a fine, che fusse pasciuto dalla pouera vedoua, quanto acciò egli pascesse quella bisognosa, la quale confessò con semplicità quanto haueua dicendo: viua il Signore s'io tengo riposto altro, che questo poco di farina, e d'oglio. O fatto degno di lode che non. ricusò di dare in tanta penuria de cibi quel poco, che gli restaua.

Vn folo denaro haueua il pouero, ma buon huomo, & Confided'esso non picciola necessità, nondimeno volse darlo contutto il core, & con gran carità per amor di quello, dal quale egli con somma prouidenza haueua riceuuto il tutto. Perilche meritò essere rimunerato dalla diuina bontà.

Laonde chiaramente intendiamo, che Iddio non guarda, ne rimunera la quantità che si dona per suo amore a poueri,

ma folo la carità.

Per tanto il pouerello, che possiede pochissimo in terra non dubiti dispensare allegramente, & con viuo amore di carità à gli altri poueri parte di quello, che vien dato à lui dalla diuina prouidenza, da che Iddio non risguarda alla quantità, ma si bene à quello, che per suo amore vien donato à poueri suoi . La qual cosa benissimo dichiara il beato Chrisostomo in questa maniera: [ Magnitudo eleemosynæ non in multitudine pe-Chrison. cuniarum vel opum fita est, sed ex alacritate dantium iudicahom. 35. .tur . Propter hoc & qui potum aquæ frigidæ dedit , acceptus

est,& quæ duo minuta in corbonam misit, grata est: vt discamus, quod vbique mentem requirit Deus. Effundamus igitur Luc. 11. facultates nostras in indigos mente liberali ex his, que nobis Dominus dedit, & quæ ab eo data funt, ipfi iterum demus,vt fic iterum nostra cum lucro fiant: tanta est enim est eius liberalitas, quod licet accipiat de his, quæ ipse dedit, non tamen putet propria se accipere, sed magna munificentia nobis ea redditurum se pollicetur, tantum nos, & que nostra sunt pauperu facere velimus, & sic pauperibus erogemus quasi deponentes ea in manu Domini, scientes quod quacunque acceperit manus eius, ea non solum reddit, sed multiplicatiora nobis iterum largitur, & non solum illa reddit multiplicata, sed cum illis regnum cœlorum donat, & innumera bona largitur; modò ex datis paruum quiddam inferre voluerimus in celū.]

La grandezza della limofina non confifte nella moltitudine de i denari, ma si stima dalla prontezza di quelli, che la danno. Per questo colui, che diede vn bicchier d'acqua è accetto; & quella, che donò doi minuti, è grata, acciò sappiamo, che Iddio ricerca l'intentione in ogni cosa. Spargiamo dunque le nostre facoltà ne i bisognosi con animo liberale. Rendiamo allo stesso Dio le cose da lui dateci, acciò di nuovo ci ritornino le medefime cose nostre con guadagno. Imperoche è sì grande la sua liberalità, che quantunque riceua quello, che ci hà dato, nondimeno stima di non riceuere cose sue; e però con grande splendidezza. promette di renderle, pure che vogliamo fare quanto douiamo dalla parte nostra distribuendo a poueri, e mettendolo per dir così ) in deposito nelle mani del Signore, con certezza che quanto riceuerà la fua mano, sia non solo per rédercelo, ma afsai più radoppiato; anzi no contento di restituirci le cose nostre moltiplicate, ci dona ancora con esse il Regno de'cieli con altri infiniti beni, purche delle cose a noi date, vogliamo riporre qualche particella nel Cielo per le mani de poueri.

### ERDICIO SENATORE COME

in vna gran carestia nella prouincia di Borgogna, gouerno durante quella, tutti li poueri del paele. Perloche à lui, & à suoi descenderi, gli fù promesso dal cielo, che mai gli mancarebbe cosa veruna in terra. Cap. XXIII.



Regorio Turonese scriue, che viuendo il glorioso santo Sidonio su vna grandissima careflia nella prouincia della Borgogna. Laonde per diuerle parti del Regno furono quei popoli necessitati à mancar d'animo, poiche ne pur'vno de'capi delle città si commouea per

Christiana pietà a dar qualche aiuto con le sue limosine; e si diceua che vno delli principali Senatori della provincia chiamato Erdicio haueua fatto dispensare molta robba di fortuna per amor di Dio,e poi madò molti suoi seruitori co carri,e caualli per l'altre città, ordinadogli, che coducessero à lui tutti i bisognosi, e poucrelli. Andorno duq. coforme la comissione dal fignore datagli, e ritrouorno infinito numero di poueri, quali menorno tutti à casa del Senatore co ogni pietà Christiana, e furono da esso per tutto il tepo di quella grandissima penuria gouernati, e souvenuti ne'loro bisogni, & affermano molti degni di fede, che il numero di questi bisognosi passaua da quattro mila. Finalmente superata vna così angustiosa carestia, evenuta, per la Dio mercede l'abondanza, rimandò tutti à casa

vna voce, che diceua: Erdicio, perche à me hai fatto questa. buona,e fanta operatione, giamai è per mancar'à te,& à tutti i tuoi descendenti il pane, perche anche hai obedito alle mie parole, cioè, che mi hai fatiato, hauendo dato mangiare alli poueri affamati,e souuenuto le loro necessità. Erdicio setite que-Re parole, riuenne ripieno d'incredibil fortezza, poiche molti. ciò raccontauano hauer visto vna volta Erdicio con dieci perfone virilmente hauer dato la fuga ad vn'infinità di Gotti, & ogni giorno diuentaua più liberale verso i poueri, & altri facendo sempre opere di pietà, e misericordia. Chrisost. [Si agricolæ penu suum euacuant,& semina terræ credunt,idque cum voluptate faciunt, spe maiora recipiendi se solantes. & quamuis sciant quod aeris intemperies nonnunquam & terræ sterilitas, & alia multa accidentia spe excidere faciant; attamen bona spe se alentes, ea, quæ sunt in promptuarijs collecta terræ concredunt; multo magis nos, quæ absque viu recondita. funt, dispergere in pauperum vsum, & educationem conuenit. Hic nunquam spes eluditur, neque timenda aliqua Plal. 1111: terra sterilitas. dicit enim: Dispersit, dedit pauperibus: institia eius manet in saculum saculi . Breni tempore distribuit, & perpetuo saculo iustitia eius permanet. Et

lum fæculi. Se gli agricoltori si priuano delle loro vettouaglie per seminare, e ciò fanno con gusto, e volentieri consolandosi con la speranza d'hauerne a riceuere quantità maggiore, e benche sappino, che tal volta la mala stagione, e sterilità della terra, con diuersi altri accidenti gli possono fare perdere quello, che aspettauano, tutta volta nutrendosi di buona speranza gettano in terra quanto si trouano ne'loro magazzini raccolto: molto più douiamo noi impiegare le cose, che otiosamente teniamo riposte nell'uso, e mantenimento de' poneri, poiche qui giamai è defraudata la nostra speranza, ne meno è da temersi sterilità alcuna essendo scritto: Sparse con donare à poueri : La sua giustitia dura in eter-

postquam dixit : Dispersit, dedit pauperibus, ne pures dispersa perire, statim subdidit : Iustitia eius manet in sacu-

noin

no : in poco tempo hà distribuito, & eternamente dura la sua giustitia: & doppo hauer detto. Hà sparso a i poueri, acciò tu non pensi perderti tai beni, subito soggiunse: Dura in

eterno la sua giustitia.

Chiaramente dalla sopradetta historia potrai conoscere ratione, quanto fia grato alla diuina misericordia il souvenire concarità i poueri bisognosi, e quanto sia grande la pariglia. che Iddio, come ricordeuole premiatore rende à quelli, che per suo amore dispensano à poueri. Perilche se desideri esfere fauorito dalla diuina giustitia nelli tuoi bisogni, & anco vdire la celeste voce in questa vita, e nell'altra goderla, ti fà mestiere darti con ogni potere all'opere di pietà, cibando, e pascendo i poueri di Christo à guifa del pio Senatore Erdicio, poiche è opera delle più grate, che si possa fare nel conspetto della diuina Maestà. Et à questo proposito quel gran Leone Papa per infiammarti all'effercitio dell'opere di pietà, scriue in questa maniera: [ Nulla deuotione fidelium magis Dominus delectatur, ex Leo. quam ista, que pauperibus impenditur, & vbi curam. 10. de misericordia inuenit, ibi imaginem sua pieraris, agnoscit. Quadrag. Non timeatur in ijs expensis defectio facultatum, quoniam (ub fiae. ipsa benignitas magna substantia est, nec potest largitatis deesse materies, vbi Christus, & pascit, & pascitur. In omni hoc opere illa interuenit manus, que panem frangendo auget, & erogando multiplicat. Securus, & hilaris sit eleemosynæ distributor, quia tunc maximum lu-crum habebit , quando sibi minimum reservauerit , dicente 2. Cor. o. beato Apostolo Paulo: Qui autem administrat semenseminanti; & panem ad manducandum præstabit, & multiblicabit semen vestrum, & augebit incrementa frugum iustitiæ vestræ in Christo Iesu Domino nostro. I

Non si diletta Dio di diuotione alcuna de fedeli più di questa, la quale ridonda in bene de poueri, e la douc troua l'affetto della misericordia, riconosce il ritratto della sua pietà. Non si tema in queste spese la diminution delle ricchezze, perche l'istessa benignità è ricchezza grande, ne può mancarui materia d'effercitar liberalità dou

l'istesso

l'istesso Christo pasce, & è pasciuto insieme. In tutte l'opere di questa sorte, la mano di colui intrauiene, la quale accresce il pane co'l romperlo, e co'l darlo lo moltiplica. Stia pure allegro, e contento il datore della limosina; perche all'hora harà grandissimo guadagno, quando si sarà riseruato pochissimo, dicendo Paolo Apostolo: Colui, che dà il seme à chi semina, quell'istesso prouederà il pane, che deue mangiarsi, e moltiplicherà il vostro seme augumentando il raccolto della vostra giustitia in Giesù Chisto Signor nostro.

## C O M E L A D I V I N A providenza non folo liberò dalla morte vn. ministro della limosina, ma permesse, che fosse il falso accusatore privato di vita con la medessima pena à quello preparata. Cap. XXIV.

Primo to mo dell' introd. al fimb. Criue il Padre fra Luigi di Granata, che la felice, e fanta memoria della Regina di Portogallo haucua vn virtuoso paggio, per le cui mani faccua le sue limosine. Hora auuenne, che vn'altro pessimo, e di peruersa natura mosso da

inuidia rapporto al Re di quetto virtuoso giouine tali, e si fatte cose da lui finte iniquamente, che il Re troppo in tal caso credulo, deliberò farlo morire improuisamente, e senz'altra inquisitione, e per tal conto commandò ad vio mastro di certa fornace di calcina, che in tal giorno gli haurebbe inuiato vio paggio, e che subito prendendolo senz'altro dire, lo gettasse nel mezzo del suoco. Il giorno determinato mandò il Re quel virtuoso giouane ministro delle sante limosine della Regina all'infocata fornace, perche sosse in quella abbruciato; ma la diuina prouidenza s'adoperò in guisa, che non la virtu venisse punita, ma la malitia. Imperoche intertenendosi il buon paggio per via in via Chiesa è sentir Messa, il Re desideroso di sapere il successo.

mandò l'altro paggio infamatore ad intédere dal maestro della fornace, se haueua ancora effettuato il suo commandamento. All'hora il fornaciaro stimando; che fosse quello mandato dal Re per tal'effetto, senza guardare à ciò, che si dicesse, lo prese con aiuto de gli altri suoi ministri e lo gettò nel mezzo dell'ardentissime framme; & à questo modo il Re per la morte, ouero . per il giusto giuditio di Dio in punire il tristo paggio, venne in cognitione della verità del buon seruitore, & sceleraggine dell'altro. Si legge quafi la medefima historia nel giardino de

gli essempij.

[ Stans autem Zacchæus dicit ad Dominū: Ecce dimidium ex lib. Inbonorum meorum do pauperibus, & si quid aliquem defrau- eleem.c. L daui reddo quadruplum. Air Iesus ad eum, quia salus huic domui facta est, eò quod & ipse sit filius Abrahæ:venit enim... Filius hominis quærere, & faluare quod perierat; & ecce qualiter eleemosyna saluat; & Propheta: Vultus autem Domini Plalm. 37. super facientes mala, vt perdat de terra memoriam corum... Mors peccatorum pessima, & qui oderunt iustum delinquent.

Hauendo detto Zaccheo, ch'egli daria la metà de'suoi beni à poueri, e quattro volte più restituito il suo à chi l'hauese tolto, gli fù detto dal Signore, ch'era successa la salute di quella cafa. Donde si può cauare, che la limosina libera, & salua li

fuoi amatori.

A questo cattino paggio rese Iddio condegno, & inaspetta- Consideto castigo per la scelerata frode, che iniquamente haueua tesa al suo fratello, e ministro delle sante limosine; d'onde imparerai non folo à guardarti di perseguitar con false, & inique bugie il compagno, ma ancora resterai ammaestrato con ogni religiosa carità à dargli Christiano aiuto nelli suoi bisogni; altrimente potria succedere à te quello, che giustamente auuenne allo scelerato paggio, ilquale per la sua cattina lingua fu punito dalla diuina giustitia in questa, e poi nell'altra vita di fuoco eterno con tormenti inestimabili; delli quali benissimo parla san Gregorio Papa in questa maniera: [Fit miseris lib.9. momors fine morte, finis fine fine, defectus fine defectu, quia & rale 38. mors viuit, & finis semper incipit, & deficere desectus nescit. Supplicia in se demersos, & vltra vires excruciant, & in eis vi-

te fub-

tæ subsidium extinguendo seruant: qui & ad sinem per tormenta properat, deficiens durat: mors perimit, & non extinguit, dolor excruciat, sed nullatenus pauorem sugat; slamma comburit, sed nequaquam tenebras discutit; quamuis illic ignis, & ad consolationem non lucet, & tamen vt magis torqueat, ad aliquid lucet, nam sequaces quoque suos secum in tormento reprobi slamma illustrante visuri sunt, quorum operatione, ac amore deliquerunt in augmentum suz damnationis.]

S'apparecchia à meschini vna morte senza morte, fine senza sine, mancamento senza mancamento, perche e la morte viue, & il fine sempre comincia, & il mancamento non sà mancare: li tormenti non solo cruciano li tormentati oltre le forze loro; ma ancora li mantengono viui per farli sempre morire, e colui, che patisce tormenti per sinire, con tutto che sempre manchi, nondimeno dura eternamente: la morte vecide senza torre tutto l'essere: il dolore assigge, ma non scaccia la paura: la fiamma abbrugia, ma non dilegua le tenebre: se ben v'è succo non riluce per consolare, e pure per maggior pena qualche poco riluce perche gli reprobi hanno da vedere per tormento loro maggiore gli altri per il cui mal'essempio, e per amore de quali

hanno peccato.

Guai à quei Précipi, e ministri, ch'à guisa di sfrenato cauallo, ò di adirata fiera, sotto coperta di pietà, e giustitia corrono precipitosaméte có nó picciola iracódia nel punire, ouero macellare i poueri vasalli, e forse accusati falsamente; poiche no solo questi tali sono di primiera apprensione, ma ancora molto fignoreggiati dalla iracondia. così non offeruano l'ordine della Christiana giustitia, ascoltando con religiosa pietà l'vna, e l'altra parte prima, che si arriui al termine della sentenza, e quando per rigore della giustitia, o per altra buona cagione vccidono i corpi, deono dar spatio di potersi l'anime saluare. Di doue imparerai per quando ti troui in simili, e si pericolosi offitij à saper frenare le tue passioni, e moti iracondi congionti con altri humani rispetti, che sogliono presentarsi in cotali offitij; poiche molti sotto coperta di pietà, e giustiria, per altri finistri, & humani rispetti, vogliono essere homicidi d'huomini innocenti. Ilche benissimo c'auuisa san Chrisostomo parlando

l'ando de Prencipi, & altri, che hanno qualche eminenza sopra

gl'huomini. Chrisostomus:

[ Principes vigilantes esse decet, & sobrios; periculu nama; Hom. 134 suscipere super caput eius eminet. Subiectus est vitionibus epistolad peccatorum tuoru. & propter te reus existit; timoribus subij- Hebr. citur . Quid dicemus infelicius illis , & miserius qui semetipfos ad alios regendos præcipitant, & se in tantorum supplicio-

rum abyffum iactant? 7

I prencipi debbono esfere vigilanti, e cauti, poiche il precipitarsi ridonda sopra di loro, per esser sottoposti alle vendette de suoi peccati. Che cosa dunque sarà più misera di coloro, i quali anelando il reggimento d'altri si sommergono in vn abisso di miserie? Et affinche con diligenza sugga gl'impetuosi . & iracondi mouimenti, leggi quel, che S. Basilio scriue dell'ira. Si quis irascitur fratri suo sine causa, reus erit iudicio. Igitur Hom. 10 si quando nos hoc vitium tentauerit, dare debemus locum iræ, ex varijs, tamquam exitum violento cuidam torrenti; discentes tamen deirato. tacite turpem horum tumultuatione, qui hoc malo tenentur, 1 cognoscemus, quod vir iratus soedus aspectu sit. Quando enim semel iræ perturbatio mentem præcipitans, imperium animæ fumpferit, hominem penitus in feram conuertit, nec hominem rationis compotem effe finit.]

Se qualch'vno s'adirerà col suo fratello senza causa, sarà reo di giuditio, e però se mai l'ira ci darà molestia; gli douremo dar luogo, come ad vn gagliardo torrente, tra noi stessi facendo giuditio della bruttezza di quelli, che si sdegnano. Imperoche quando lo sdegno vna volta si è impadronito dell'huomo, lo conuerte subito in vna fiera, ne lo lascia più essere huo-

mo capace di ragione.

Nella fopradetta historia doueremo hauere chiaramente conosciuto l'inestimabile merito della santa limosina, non solamente in persona di chi la fa, ma ancora in quello, che n'è mezzano. Di doue s'intende, ch'essendo priuo de'beni di fortuna, per dispensare à poueri di Christo, deui darti di tutto, & intiero cuore personalmente all'opere di pietà, e misericordia, se desideri essere protetto, e giustificato dalla diuina prouidenza. Si come benissimo auuisa Innocenzo Papa Terzo: [ Tobias ve- Tobias

ex lib.In. rò quia pergens per omnem cognationem suam dividebat vninoc. 3. de cuique prout poterat de facultatibus suis : esurientes alebat ... nudisq.vestimenta præbebat, mortuis sepulturam sollicitus impédebat, & in omnia pietaris opera maxima cu diligentia incumbebat, cum Rex iustisset illum occidi, fugiens nudus latuit, quia multi diligebant eum propter suam maximam in...

pauperes pieratem &c..]

Tobia perche era limosiniero, soccorrendo ad ogn'uno secódo la sua habilità, e bisogno delle persone; pascendo, e vestendo i poueri, dando loro sepoltura, & in breue effercitandosi in tutte l'opere pie con ogni affetto, se ne stette ascoso, e saluossi dal commandamento del Rè, il quale haueua ordinato, che fosse occisoje tutto auuenne perche molti l'amauano per la sua

grandissima compassione verso i poueri ..........

Il deuoto, e pio paggio fu conservato per mezzo della divina giustitia con grandissima prouidenza dall'ardente fornace, per effer sempre occupato nel divin culto. Dalche puoi imparare, che quando ti ritroui al seruitio di qualche Prencipe te-1 porale, è da auuertire non lasciare a dietro quello del Prencipe di tutti i Prencipì, ch'è Iddio, per il cui honore, e gloria deui morire mille volte, se tanto possibile sia, purch'egli non resti offeso di mortal peccato. Et à confermatione di tutto, potrai leggere ciò, che scriue il beato Bernardo. [ Non dedignatur esse in pf.Qui spes miserorum miserator, & misericors Dominus, non seipsum liberatorem simul, & protectorem in se sperantibus exhibere recusat. Quoniam in me sperauit, inquit, liberabo eum, protegam eum, quoniam cognouit nomen meum; nempe. Nisi. Palitis. Dominus custodierit ciuitatem, frustrà vigilat, qui custodie:

ferm. 15.

Píal.go.

eam, siue ille homo, siue etiam Angelus esset. Montes in. circuitu Hierusalem; sed parum hoc, immò nihil hoc foret, si

non etiam Dominus in circuitu esset populi sui . ]

Non si sdegna essere speranza de miseri il miseratore, e mifericordioso Dio . Non rifiuta d'essere protettore, e liberatore di quelli, che in lui sperano. Perche in me hà sperato, dice egli, lo liberarò, e proteggerò, perche hà conosciuto il mio nome; perche se il Signore non haurà egli stesso custodito la città, indarno veglia quello, che la custodisce, ò sosse huomo, o

pure

pur'Angelo il custode di quella. I monti sono attorno a Gierusalemme, ma questo poco, ò niente saria, se anche non sosse il Signore protettore del popolo suo.

#### COME VN SOLDATO IN FIN

di morte vedendo piangere i figli con sua moglie, conobbe che non lacrimauano per la sua morte, ma per la robba, con pretesto, che era poca. Perciò di nouo testò, & la metà di quella distribuì a poueri. Cap. XXV.



I legge nel libro della Scala del cielo, comevn certo foldato, che haueua moglie, e figliuoli, s'infermò à morte, hauendo però fattò il suo testamento, e lasciato alla sua consorte, & a i figliuoli così maschi, come femine tutta la sua robba. Auuenne, che stando egli graue,

e quasi al fine della vita, gli fece cerchio intorno al letto sua moglie con tutti i figliuoli, piangendo,e dimostrando ciascheduno nel suo pianto la propria necessità, quasi lamentandosi, che poco gli hauesse lasciato nel restamento. La qual cosa. confiderando il padre, e pigliando alquanto lo fpirito, fauellò in cotal maniera à figliuoli. Io vi lasciò dilettissimi miei, partendo di vita parenti, amici, possessioni, ricchezze, e grandi entrate, & anche più cose io vi lascierei, se più n'hauessi; e con tutto ciò parmi conoscere, che ancora non vi contentate, e che voi non piangete per cagione di me,che vado ad vna terra, nella quale non sò d'hauere amico alcuno. ne parente, ne vi tengo possessioni, ne ricchezze, anzi mi parto nudo, e folo, e non sò di quello, ch'io debba effere interrogato, ne da chi potrò pigliare configlio, ò in qual'hospitio mi ricourerò. Per tanto veggendo che voi non piangete me per me, ma per le cose mie,e per interesse vostro, sarà bene, ch'io stesso pianga me per me, e che perciò mi procuri qualche amico per l'altra vita; E subito fatto chiamare il Notaro, guastò il testaHier, in tom.7.

beni. Questa medesima historia scriue il Padre fra Serafino Razzi nel suo giardino d'essempi : [ Multi multa pauperibus , prouerb, sed de aliena substantia, ac frugibus, quas vi, vel fraude rapuerant, tribuunt. Multi largiuntur de suo, sed largiendo si+ lios, vel parentes hæredes instituunt : tunc Dominum non honorant, quia fauoris humani, & non amore superni inspectoris faciunt. Qui ergò proficuum fibi eleemofynx fructum fore desiderat, & de suis proprijs & in conditoris honorem tribuat; vt scilicet homines, qui eius plasma sunt, & ad eius imaginem facti recreentur : qui autem terrena subsidia. largitur inopibus, ditior dando cœlesti remuneratione redditur. Chrisost. Pecuniarum abundantiam in animarum nothrarum falutem expendamus, superfluag, indigentibus infumamus. Quare enim, dic mihi, permittis omnia bona filijs tuis relinquere, qui auri, & argeti prodigi funt, quæ oportebat in pauperum ventres euacuare, reponendo in tutum proptuarium, vt tempore, quo maximè opus habes, eorum adiutorio consolationem inuenias, & qui à te pasti sunt, alibi fiduciæ fores tibi aperiant, & accipiant te in æterna tabernacula? ] Molti danno molto alli poueri; ma della robba tolta, ò con. forza, òcon fraude ad altri. Molti danno del proprio; ma in. questo honorano, ò li figliuoli, ò li padri loro. Con questa limofina dunque procurano li fauori mondani, ne la fanno mossi dall'amor di Dio. Chi dunque desidera, che gli sia salutifero il frutto della limofina, lasciata la parte sua à figli, cótribuisca ad honore di Dio, accioche gli huomini fattura di Dio, & di sua somiglianza siano ristorati, e chi porge aiuto co queste ricchezze terrene, dando s'arrichisce più di celesti remunerationi. Chrisostomo: Siamo abondanti in spandere dana--ri per la falute dell'anime nostre, e quello, che ci auanza diamolo a poueri. Ma dimmi di gratia per qual cagione lasci ogni cofa a tuoi figliuoli prodighi d'oro, e d'argento, delle quali facoltà bisognaua nutrire i poueri, mettendole come in vn. sicuro armario, accioche venendo il tempo, nel quale tu habbi assai bisogno del loro aiuto, ritroui coforto, e quelli, che da te isono stati gouernati, altroue ti aprino le porte della buona. fpe--600000

speranza, e ti riceuino in Paradiso ?

Tu hai sentito di quanto t'hà auuertito nella sopradetta hi- Confidestoria questo buon'huomo con viuo essempio, e danno de gli ratione. ingordi figliuoli? Di doue imparerai à fare delle opere fante mentre viui senz'aspettare il bene doppo morte de tuoi figliuoli, & acciò vada intendendo questa Christiana Filosofia, leggi à questo proposito S. Basilio: [ Cui mors ob diuitias parcit? Hom-7. à quo morbus ob pecuniam abstinet ? Quousque ighur opes contra di erunt animarum laqueus, mortis hamus, peccati esca? Quo- auaros. usque divitize erunt belli materia per quas fabricantur arma, & enfes acuuntur? Propter opes propinqui, & cognati naturam negant: fratres inter se digladiantur:loca deserta grassatoribus plena funt : mare piratis, ciuitates calumniatoribus complentur. Quis mendacij pater est ? Quis false accusationis minister? Quis periurij genitor? nonne diuitiæ, ac circa diuitias studiu? Ad subsidium vita, non malorum incitamentum pecunia data est: anima redemptio est, non exiti occasio. Est ista augritie excusatio, liberos prætexitis, ac intereà cordibus vestris satisfacitis . Ais: Ego quidem bonis, dum vixero, frui volo; post mortem verò in testamento hæredes facultatum mearum & dominos pauperes adscribam. Heu miser tunc benignus, ac liberalis hominibus eris, cum amplius inter homines non ages? cum te cadauer aspiciam, tunc fratris amantem. appellabo?

A chi la morte, ò la malatia perdona per le ricchezze? Sin a quando dunque le ricchezze faranno laccio dell'anime, hamo della morte, esca del peccato? Sin a quando saranno instrometi di guerra, di quelle fabricandofi l'armi, & aguzzando le spade? Per le ricchezze li parenti escon dalle leggi della natura : I fratelli tra se combattono. I deserti sono pieni d'affassini. Il mare de corsali. Le città de litiganti. Chi è padre delle menzogne? Chi è ministro delle false accuse? Chi è padre del spergiuro? No sono forse le richezze, e l'ingordigia della robba? I denari ci sono dati per i bisogni della vita, non per incitameto al male, per riscattare l'anima non per perderla. Ma la scusa dell'auaritia vostra è che hauete figliuoli, e con questo fate secondo le voglie vostre. Tu dici: la perme certo desidero

goder

goder la robba métre son viuo, ma doppò morte non farò altri heredi delle mie facolta, se no poueri. All'hora ò meschino sarai liberale, quando non viuerai tra gli huomini ? Quando ti vedrò morto, all'hora ti chiamerò amico del tuo fratello ?

#### COME LA BEATA MELANIA

hauendo dato all'Abbate Pambone 300. libred d'argento, per distribuire a i poueri monasteri di quelle parti, & facendo instanza che le pefasse, l'Abbate S. rispose non occorreua pesarle percioche Dio, à chi haueua fatta la limosina, sapeua benissimo il valor di essa. Cap. XXVI.

SSENDO venuta la beata Melania di Roma in Alessandria di Egitto, & odendo dal beam to Isidoro narrare le gran virtù dell' Abbate Pábone, si fece condurre nella solitudine à visitare lo, e gli donò treccento libre d'argento, acciò ne fecesse limpina a i Monachi di qualla parti

facesse limosina a i Monachi di quelle parti. Sedeua nell'arriuo della fanta donna, & tesseua di foglie di palme sportelline, & hauedola benedetta, e ringratiatala, commise à Theodoro suo dispensatore, che prendendo detti danari andasse à dispensarli per tutta la Libia alli fratelli, & in particolare a quelli, che habitauano nell'Isole, hauendone più bisogno. E gli comandò, che non né distribuisse nell'Egitto, essendo detta provincia più abondante, e più grassa; E stando Melania ad aspettare, ch'egli li facesse belle parole, e che l'honorasse, e la lodasse del ricco presente, ch'ella hauea recato, e veggendolo tacere, disse: accioche sappiate padre quanti siano i denari recateui, fateli pesare peroche à noi pare, che siano trecento libre. All'hora il santo Abbate senza pur guardarla, à lei disse: figliuola voi sapete,a chi hauete fatta la limosina, cioè à Dio, non fà di bisogno pesarla; Imperoche quello che pesai monti, bilancia la palla della terra, saprà benissimo, senza. pelarlo

BH-40.

pefarlo altraméte, quanto fia l'argento che gli hauete donatos se voi l'haueste dato à me, bene mi potreste dire, ch'io lo pefassi; ma huendolo porto à Dio, non accade, che vi prendiate altro penfiero, perche colui, che non dispregiò i due minuti della pouera vedoua, ne anche manderà in oblinione la vostra offerta: [ Videamus quantam abundantiæ vim possi- Chrison. deat larga, & non numerata eleemolyna, & cum didiceris hom. 55. lucrum quod inde nascitur, alacriter eam non ponderatam facias. Forte enim tanta eius potestas, vt non solum peccata. purgare, sed & mortem fugare valeat. Et quis (dicet aliquis) elemosynam faciens superior morte effectus est ? sane omnes vidimus sub mortis potestatem venisse. Ne turberis dilecte, fed difce quomodo elcemofyna non ponderatæ vis mortis vicit tyrannidem . Tabitha vestiebat vi- Act .. duas & alios sumpros eis præbebat : factum est autem, vr infirmata moreretur; fed que ab illa curabantur, quas vestiebat, stabant circa Apostolum, & ostendebant eis vestes quas faciebat illis, arque ad miserationem Apostolum prouocabant, qui genibus flexis dixit: Tabitha furge; illa autem. aperuit oculos suos, & viso Petro resedit, & dans ei manum. erexit eam, & expectantibus sanctis viduis assignauit eam. vinam. ] with the state of the

Vediamo, che forza habbi la limofina abondante non. fatta à misura, e come vedrai il suo guadagno, all'hora. la farai volentieri; e con allegrezza, perche forsi tanta è l'efficacia d'essa, che può non solo torre i peccati, ma scacciare la morte. E perche qualchuno potrebbe dire, che gli pare impossibile, che chi fa limosina superi la morte, poiche vediamo tutti effere soggettati ad essa. Per tanto non ti turbare dilettissimo, ma più presto impara in che maniera. la forza d'vna non misurata limosina vinca la tirannide della morte. Tabitha vestiua, e pasceua i poueri, & essendo morta, vedendo l'Apostolo le lagrime di quelle pouere, che da lei haueuano hauuto del bene, mosso à compassione fece oratione inginocchioni, e gli commandò, che si leuasse, al che Tabitha aprì subito gli occhi, e visto S. Pietro fi pole

TOIL

si pose à sedere, e dandogli egli la mano, la drizzò in piedi, asfegnandola viua à quelle buone vedoue che sauano aspettando con desiderio il miracolo.

Confide.

La buona, e fanta donna, ma ingannata quasi dall'antico serpente, desideraua che della limosina data per i poueri d'Egitto al santo Abbate, egli ne sapesse il numero, acciò potesse da quella canarne qualche humana lode. Il che visto, e benissimo conosciuto dall'Abbate la riprese tacitamente dicendo, che quello, che si dà per amor di colui, alla cui presenza nulla stà nascosto, poiche penetra, e vede tutte le cose, arriuando sino alli prosondi abissi; non è mestiero, che sappino giamai gli huomini. Di doue ci vien insegnato, che facendo la limosina per l'amor di Dio ò qualche opera di pietà, non è necessario pesar quella, ne anche numerarla, acciò gli huomini la sappiano, ma basta solo, che il tutto vegga il Gouernatore e Retto-

Dei dicentem sibi : Orationes tuæ ascenderunt in memoria in Hom. 55 conspectu Dei . Ecce qualiter eleemosyna impetrat . Chriso-in Matt. stomus de occulta eleemosyna loquens ait : Tunc erumpet

quasi mane lumen fuum; erumpet, vel scindetur dixit; nonapparebit, vt velocitatem,& copiam dantis exprimeret, vtque hoc verbo intelligamus, valde illum nostræ salutis cupidum. esse, quodque muneribus plenus ex largiendi sessinatione quasi prorumpit, cum nihil sit, quod inæstimabile dandi desiderium prohibere possit. Quibus omnibus infinitam prosecto bonorum copiam paratam nobis esse ostendit: matutinale autem sumen est, quando adhuc te loquente dicit. Ecce adsum.

Cornelio Centurione huomo diuoto ; e timorato di Dio facendo molte limofine, e pregando Dio del continuo, vidde vn'Angelo, che li diceua: l'orationi, e le limofine tue fono afcese nel conspetto di Dio. Ecco qualmente la limofina impetra da Dio. E San Chrisostomo parlado della limosina fatta di nascosto dice: All'hora spuntarà come l'Aurora il tuo lume,

non

non dice apparirà, ma spunterà, volendo dimostrare la prestezza, & liberalità di Dio, che rimunera, & acciò con questo modo di parlare intendiamo, che è molto desideroso della nostra salute,& che pieno di doni per fretta di donarci quasi se ne vien correndo, essendo che nessuna cosa è che possa impedire l'inestimabile desiderio, che hà di dare. Con le quali cose dimostra, che ci è preparata vn'infinita copia di beni. Il lume dell'Aurora è quando hauendo tù a pena parlato, egli ri-

sponde. Eccomi quà.

Il fanto, e pio Abbate disse al dispensatore Theodoro, che pigliasse la somma d'argento, e la partisse à fratelli habitanti per la Libia, & in particolare à quelli che dimorauano nell'Isole, essendo più iui bisogno che altroue, e có nó picciola prudeza li commandò, che nulla porgesse all'Egitto, come à prouincia più dell'altre abbondante di cose al vitto humano necessarie. Dalche imparerai à dispensare le limosine con occhio di pietà e diuino affetto, guardando sempre al più bisognoso, e non. sotto coperta di deuotione dar bene spesso à quelli, che sono alle volte robbatori de poueri di Christo. Et acciò facci questo con vera fede, e ferma speranza deui occuparti nell'opere di pietà con quella prudenza, che ti detta la Christiana charità, conforme à quanto scriue Origene : [ Seminate vobis ad iustitiam, vt metatis fructum vita. Disper- Iob to a fit dedit pauperibus. Iustitia eius manet in sæculum, Pfal. 111. faculi. Eiusmodi vir metet multipliciter in die resurrectionis . Ex eiulmodi eleemolynarum iustificationibus, tamquam lux effulget coram Angelis Dei . Talis fuit beatus Iob, apud quem nunquam hospes foris mansit, cuius ianua omni adue- Iob. 31. nienti patuit, quem inualidi nunquam prætermiserunt rogare de his, que opus habuerunt, qui non dimisit pauperem. exire de domo fua vacuum. Hac funt Iob opera: hic funt perfecta; in cœlo verò demonstrata: hic seminata; illic verò messa: hic dispersa; illic autem collecta: hic Deo scenerata; illic verò cum gloria à Deo foenerantibus reddita. Qui enim miseretur pauperi, soeneratur Deg: secundum autem datum illius retribuet illi Dominus.

Semi-

if frutto della vita La giustitia di quello, che hà sparso, e dato à voueri, durerà per tutti secoli, e costui, ne raccorrà multiplicatamente nel giorno della resurrettione; con tali giustificationi di limosine risplende come luce al cospetto de gli Angioli d'Iddio. Tale str il B. Giob appresso del quale mai stette pellegrino suori, e la sua porta era aperta à ciascuno vias dante, ne restorno giamai gli stroppiati di chiedere il suo bisono, ne si trouò pouero, che vscisse di sua casa com temani vote. Queste opere surono satte da Giob si questa vita, e nel cielo poi scoperre. Quagiti seminate, colassiu raccolte. Qui sparse, jui admate il Qui date ad vsura a Dio, nel cielo rescon gloria da Dio à quelli che l'haueano date in terra: Imperoche chisque cha verà dato loro, Iddio gli renderà il guiderdone.

forastiero hauea più volte patito grandisimo naustragio, e sempre da san Giouanni Limos siniero aiutato, da cui li su detto alla sine, che quella naue era stata fatta con denari di mal'acquisto, e perciò non si marauigliasse di cotali naustragii, e prouiddelo di nuouo di vna naue carica di grano dicendogli, che allegramente nauigasse, che non sarebbe per patire più pericoli, & in breue per l'orationi del Santo ritornò carica d'argento. Cap. XXVII.

L Vescouo Leótio nella vita di S. Giouani limosinario:

I feriue, chevn-nocchiero forastiero hauea patito gradissimo naufragio, e per tal conto accostato à questo
fan-

mo, lo pregaua con molte lagrime à voler hauer di esso compassione ; sicome con ogni carità l'hauea hauuta di tutti eli altri : & hanuto vinque libre d'oro, comprò vna groffa arca & imbarcolla fubito nella paue : Quando poi furono fuori dels Faro corfero vn'altra volta grandissima fortuna perdendo de robbe ma la naue non pari pericolo verune . Di nuovo vn'altra volta tornato al Santo molto confidado della sua buona e santa volontà, gli disse: habbi pietà di me, si come con tanta carità Iddio Greatore del tutto hà hauuto misericordia dell'humana natura ; alquale il santo Patriarca diffe con molta manfuetudine. Credi fratello, che se non je hauessi mescolato il denaro della Chiesa fanta con quelli, che à te verano rimalti, giamai hauresti patito nessuno pericolo. Malamente tu haueul acquistato quelli denari , perciò fi fono perfi infième con gl'altri hautti con buon mezzi, ma dimuono gli diede dieti libre d'oro, dicendogli, che non. mescolasse quella fomma con altro denaro. Comprando an dunque vn'attra groffa naue con effa vn di nauigando per il vento contrario andò male per fino la naue, ne porè faluarsi altro che le persone, che dentro vi erano L'istesso nocchiero colmo di fastidii, e di confusioni volle da se stesso annegarsi, ma la divina misericordia, che con la sua providenza, e vigilanza attende all'humana salute riuelò tutto al Beato Patriarcha, il quale fece subito dire al medesimo Nocchiero, che se ne venisse da se senza timor alcuno. All'hora vestitosi d'vua pouera tonica s'accostò al sant'huomo, il quale subbito che lo vidde in quell'habito, lo guardò dicendo: Iddio habbi di te misericordia. Benedetto sia quello che hà creato tutte le cose. Credimi che da qui auanti giamai incorrerai naufragio; ma questo è à te auuenuto, perche la tua propria naue è cosa di mal'acquisto, laonde il sant'huomo commandò, che li si donasse vna grossa naue di quelle, che serujuano per la santa Chiesa. carica di ventimila moggi di grano; quale riceuuta parti d'Alessandria, e l'stesso nocchiero ad ogn'uno poi raccontana i che nanigorno venti giorni con fortisime vento, fenza mai sapere done andassero, non che do-2 7 17270 u'erano

u'erano, ne per le Stelle, ne per cognitione de luoghi, eccetto che il gouernatore della naue vedeua continuamente quel buono, e santo Patriarca stargli vicino, tenendoli il timone, dicendo: non temere, benissimo nauighiamo; Et doppo il ventefimo giorno arrinorno all'Ifole di Brettaghal, e sbarcorno in terra i doue craigrandissima carestia & vno de primi della città addimando che cofa loro, portaffero, al quale essendo risposto del grano . Egli tutto allegro disse. che a tempo iui gl'hauea mandati il Signore che regge , e-gouerna l'vniuerlo se però faceffero il prezzo, iquanto voleuano per ciascun moggio, con patto che o pigliassero per ogni moggio vna moneta d'oro couero per il medefimo peso altretanto stagno , e consenti dello stagno o Si volto. verso Alessandria con grandissima allegrezza; portando il Nocchiero in Pentapoli alquanto di quello stagno per vendere ; nel qual luogo auuenne, che incontrandofi in vn'antico suo compagno gli ne diede cinquecento libre dentro vn sacco : Ma quello volendo del stagno far proua, se fosse cosa buona lo butto nel fuoco, e diuenne puro argento. Giudicò quello che ciò fatto hauesse per tentarlo . Perilche subito gli ritornò il sacco dicendo: Iddio à te perdoni . forsi per il passato mi hai trouato ingannatore, e ribaldo contro te, poiche m'haidato aigento per stagno? Se ciò è così come tu dici (rispose il nocchiero)quello, che sece dell'acqua vino per l'oratione del Patriarca hà fatto di stagno argento. Ma niente mi meraviglio, & acciò tu sia sodisfatto vieni alla naue, e vedrai il copagno di questo medesimo stagno, che hai riceuuto. Perilche montati fu la naue, trouorno detto stagno couertito in finissimo argento. Soggiuge qui l'autore: [Qui quinque panes multiplicauit; & rurlus aqua Aegypti transformauit in languinem, & virgam in serpentem transmutauit, & transanctilo- stulit flammam in rorem in multis sanctis, facilius & hoc leemofy. tam gloriosum operatus est miraculum, quatenus famulum nati) a- suum ditaret, & nauclero misericordiam suam præstaret. Chrisostomus: [ Magna res homo, & pretiosa vir misericors . Hæc maior est gratia, quam mortuos resuscitare esurientem pascere Christum: Nam hic quidem tu de Christo bene mereris

pomanů

mereris, illic autem ipse de te, hic enim, in fignis inquam ipse Chrison Deo debes; in eleemofyna vero Deum habes debitorem. Vbi ad popuquæso vtilis erit, qui eleemosynam non facit ? Iciunas quo- lum Antidie? veru & tunc virgines ille, sed nihil eis profecit; At oras? & guid hoc? Absq; elecmosyna sterilis oratio: omnia immunda, abique hac:omnia inutilia. maior virtutis pars est amputata.]

Quello che multiplico i cinque pani trasformando l'acqua d'Egitto in sangue, & la verga in serpete, mutò la fiama in ruggiada in molti santi, egli più facilmente hà fatto questo così glorioso miracolo per arrichire il suo seruo & concedere la sua milericordia al nocchiero. Grá cosa è l'huomo, ma molto più è l'huomo misericordioso, & questa è maggior gratia, che nel nome di Giesù resuscitar'i morti, essendo che è maggior cosa pascere Christo affamato che nel suo nome resuscitare li morti, poiche quiui tù ti porti bene di Christo, & altroue egli di te. Quiui sei debitore à Dio ne i miracoli, e nell'elemosina hai Iddio debitore: In che modo farà vtile chi non fa limofina. ? Ma digiuni ogni giorno: E quelle Vergini ancora fecero quefto, e pure non giouò loro. Mi dirai che tu fai oratione : mà che gioua? senza la limosina l'oratione è sterile: ogni cosa è immonda & inutile fenza questa, e finalmente la maggior parte della virtù è tolta via senza la misericordia. Molti; e pericolofi furono i naufragij; e sciagure, che in confide

questa momentanea, e fallace vita pati il pouero mercante ratione. nocchiero no fenza periglio dell'anima stessa, tutti intrapenuti per trafficar nelle sue mercantie co robbe male acquistate, si come gli disse il beato Patriarca. Dalche imparerai a trattare conforme alla giustitia, e non con fraude, & altri pregiuditiosi inganni contro il prossimo tuo per ingordigia di guadagnare la robba, & altri beni di fortuna, poco ò nulla stimado l'offesa di Dio : per la quale sceleraggine s'incorre in castigo dell'eterna, e perpetua morte, non che di naufragii, & altre sciagure, che con i beni di fortuna sogliono accadere in questa breue ; e momentanea vita per cotal peccato : Et accioche meglio intendi questa Euangelica verità leggi il Profeta Zaccharia che così scriue : [ Ego video volumen volans:longitudo eius cubitorum viginti, & latitudo cubi-

romm decem, & dixir adme !! Had oft maledictio, qua agreditur super facient omnis tetra, quia omnis sur sieur ibi scriptu est judicabitur. & omnis jurans ex hoc similiter judicabitur. & ducam illud dicit Dominus exercituum, & venier ad.domum furis, & ad domum iurantis in nomine meo mendaciter, & commorabitur in medio domus eius, & confumer eam, & ligna eius, & lapides eius.

lo veggo vn volume che vola. La longhezza è di venti cubiti, e la larghezza di dieci, e mi diffe: questa è la maledittione la quale anderà sopra tutta la terra, perche ogni ladro, si come è scritto iui farà giudicato & ciascheduno spergiuro farà similmente dal libro giudicato, e lo cauerò fuori(dice Iddio)& entrerà in casa del ladro, & in casa di colui che giura nel mio nome falsamente,e si poserà nel mezzo della sua casa,e la confumarà, & i fuoi legni, e le pietre.

Considera l'indicibile bontà, e misericordia del Creatore, il quale con infinita prouidenza, e continua vigilanza cerca per fecreti, & occulti modi faluare i fuoi eletti, si come nella sopradetta historia puoi hauer inteso. Dal che impararai à stare con virile; e forte animo nelle percosse mandate dalla diuina giustitia per falute, e purga de tuoi peccati guardandoti con. ogni diligenza da gli atti di disperatione contra la diuina bontà. E perche desidero che bene capischi questa certissima, e Christiana Filosofia, leggi, & intéderai più al viuo quel, ch'io ti hò detto, che te lo scriue il beato Ambrosio parlando dell'arco celefte . Eft virtus inuifibilis Dei, que & specie iftius arcus Noe, & extendendi, & remittendi moderatur pro diuma voluntate, mi-Arc.c.27. sericordia, potestate: que neque omnia confundi nimia folutione, neque difrumpi nimia irruptione patiatur; quam ideò innubibus dicit poni, quia tunc maxime opus est diuinæ auxilio prouidentia, quando agmina nubiu in procellas, rempestatesq. coguntur. Ideò dicit :arcum meum ponam non fagittam ponam, arcus enim instrumentum sagitta iaculanda est, itaque no iple arcus vulnerat sed sagitta. & ideò Dominus in nubibus arcum magis quam sagirtam ponit, idest non illud quod vulnerat, fed quod habeat rerroris indicium, vulneris effectum. habere non folcat.

tom.i.

E la virtu innifibile d'Iddio, la quale con la vista d'allentare, e di tirare quest'arco, ordina, e gouerna à modo della sua diuina volontà, mifericordia, e potestà; la quale non lascia confondere ogni cosa con il troppo rallentamento, ne fracassarsi col troppo star teso: la quale perciò dice esser nelle nubi, perche allora più che mai fa di mestieri dell'aiuto della dinina prouidenza, quando si ragunano le nuuole per far procelle, e tempeste; perciò dice, pigliarò il mio arco, non la saerta, come quello, che è instromento della saetta, di modo, che non l'arco ma la faetta ferifce, e però Iddio nelle nuuole pone più presto l'arco: che la faetta, poiche quello fuol far fegno di paura, ma noneffetto alcuno di ferita.

### COME VEDENDO VN SANTO

Padre molte anime in Spirito, vna particolarmente ne vidde, che teneua innanzi vna ricca, & ben'addobbata tauola, che significaua. l'opere buone, che haueua fatto in vita, &. vn'altra di dietro vacua, che fignificaua l'opere lasciate per testamento doppo morte. Cap. XXVIII.



N S. Eremita vidde vna volta in spirito molte anime in diverse mansioni, e tra quelle ne scorfe fingolarmente vna, la quale sedendo haueua vna tauola auanti ripiena di tutti i beni, & vn' altra dietro alle spalle nuda, e senza bene al-

cuno e dimandando à detta anima la fignificatione delle due tauole, gli fu risposto in cotal guisa : quella la quale stà davanti à me, significa l'opere buone, e di misericordia da me fatte in vita, delle quali hora ne sento il frutto, e godomi senza fine. ma quella, che mi stà alle spalle dinota l'opere di pietà che io lasciai nella morte mia, che fossero fatte dalla mia moglie e sigliuoli, la quale tu vedi, ch'è nuda, e vota, poiche si sono scorPalil, ho. 7.cor Diuites aua ros.Matt.

dati di farle hauendosi divisi fra loro le facultà da me lasciate. ponedo la anima mia in dimenticaza, & oblio. Bafilius [Nullus post mercatum folutum negociatur, neque demum post certamina accedens coronatur, nec post bellum fortia gerit; nec ite aliquis post vită pietatis laude, pramiuve capiet. Atrameto, &: tabulis pulchra opera, & commendanda gerere studes? Ouis de mortis genere sponsor ? Quot videmus repentino, ac vi, casuque extingui, qui præ doloris, & spiritus angustia nec vocem quidem emittere potuerunt? Quot etiam febris à sensu alienos fecit? Quid igitur tempus expectas, in quo sepe rationis tue compos non eris? immò qui hæreditati insidiatur paratus aderit, omnia tantum, quæ ad eius faciant v fum adhortans, ac tua irritare confilia quærens. Quod si nihilominus contingerit quod & verbo & scripto res tux palam mandentur; vna. tantum transposita littera, vnum non probe appositum signum totam sententiam mutare ac irritam facere valebit. Duo item. aut tres improbi testes hæreditatem in alios convertent.

Nessuno negotia doppo finita la fiera ne è coronato alcuno il quale vada alla fine doppo la battaglia; ne si fanno le proue valorofe doppo la guerra; ne anche farà alcuno premiato per pietà vsata doppo la vità. Tu cerchi di fare opere d'immortal memoria degne? Chi ti afficura di che forte di morte hai da efser tolto dal modo? Quati sono ammazzati all'improviso? Quati vediamo ad vn tratto, e casualmente morirsi, i quali per il dolore, & angustia non poterono formar parola? A quanti ancora la febre hà tolto i fensi? Perche dunque aspetti il temponel quale ben spesso non sarai in ceruello ? anzi chi pretende la tua robba ti tenderà infidie esortandoti solamente à quello che farà veile ad esso, e cercando d'annullare i tuoi difeeni. E se occorrerà che la tua volontà ven ghi dichiarata e con parole, e con scrittura, sarà anco bastante qual si voglia minima traspositione ò di lettere, ò d'altro mutare tutto il tuo volere e renderlo vano, e due o tre testimonii cattiui saran bastanti à trasferire l'heredità in altri

Confide.

Poppo la morte quell'anima si penti di non hauer dispenfato molto con le sue proprie mani à poueri, essendo stata fraudata etiamdio dalla propria donna, e sigliuoli, secondo che il

fanto

fanto Padre in spirito vidde: tutto per essortar noi all'opere di pietà dispensando parte de nostri beni à poueri per l'amor di Christo, da cui riceueremo in cielo a cento doppij, & che no aspettiamo doppo morte il bene da gli heredi, atteso che subito, che il cadauero farà sepolto essi dividerannosi il tutto fra di loro, e si scordaranno affatto di noi.e la somma giustitia di Dio dinandarà à primo arrivo delle opere fatte in questa vita, non di quelle, che sono lasciate in testamento, che sussero esseguite, si come benissimo auuerte S. Basilio : [ Ego quidem\_ Basil ho. bonis dum vixero frui volo : post mortem vero in testamento unes aua haredes facultatum mearum, ac dominos pauperes faciam. "ros Matt. Heu miser tune benignus, ac liberalis hominibus eris, cum am-119. plius inter homines non ages? cum te cadauer aspiciam ; tunci fratris amantem appellabo? magna dignus eris liberalitatis laude : magnus tibi honor debebitur, aut gratia, si in sepulchro iacens, & in terram conversus magnificus, ac fructuosus apparebis. De quo mercedem tempore potissimu exposces? vita ne an mortis? Nam si tempore, quod ad promerendum datur in voluptatibus absumpto pauperes nequaquam respexisti, mortuus cuiusnam actionis, aut operis mercedem petiturus es ? ostende opera, & tune primum mercedem repete. ] 20

Io voglio godermi le mie robbe mentre io viuerò, ma doppo la morte farò heredi, e padroni del mio li poueri. Oh poueretto allora tu farai liberale con gli huomini, quando lascierai d'esfer tra gli huomini ? Quando ti vedrò cadauero allora ti chiamarò amoreuole de tuoi fratelli? Sarai per certo degno di gran lode di liberalità, e ti si douerà grande honore; e gratia, se giacendo nel sepolchro, e conuertito in terra ti mostrerai magnifico, e splendido. Di che tempo vorrai la mercede del tempo che sei visso,ò di quello, che sei morto ? atteso che se nel tempo

che si concede per l'opere buone tu ti sei dato à piaceri fenza voltar mai l'occhio à poueri, essendo poi morto di quale attione, ò di che tempo dimandaraj il premio ? dimostra l'opere, e poi chiedi fubito la mer-

cede.

### COME S. LVDOVICO RE DI

Francia nel fine di sua vita da se stesso si confolaua per l'opere di pierà fatte verso i poueri per mezzo delle ricchezze! Cap. XXIX.

Sfendo Santo Ludouico Re di Francia aggranato di mortal febre, fece dauanti à se congregare: tutti i più nobili della Corte, e prese consiglio da vn certo di loro le era possibile, che con L'ampie richezze del Regno suo egli potesse elfere rifanato. & vdito, che no per effer l'infermità morrale. Ho-

ra celi diffe, si conosce manifestamente, che le ricchezze mie non mi giouano alla curatione corporale : onde s'io non haueffi con effe fouuenuto à profimi bilognofi, e distribuitele in diverse limosine, niun frutto cauarei da quelle, ma perche i boi dispensate largamente col divino aiuto, ecco che bora mi procacciaranno la vita eterna Non era quelto S. Re di quelli ric-Leo Pap. chi de quali dice S. Leone ; [ Huiulmodi divites egentiones, ferm.s.de funt omnibus egenis. Perdunt enim illos redditus, ques polfent habere perpetuos: & dum breui, nec semper libero incumbunt víui , nullo iusticie cibo, nulla misericordie suaustate nascuntur, foris splendidi, intus obscuri, abundantes temporahum! inopes aternorum, quia ipfi animas fuas fame afficient se nuditate dehonestant, qui de ijs qua terrenis horreis commendarunt, nihil thefauris coelestibus intulerunt. Sed forte funt aliqui dinitum, qui licer nullis largitionibus pauperes Ecclesiafoleant adiquare: alia tamen mandata Dei custodiunt, & interdiversa fidei, & probitatis merita, venialiter fibi aftimant una deesse virtutem. Verum hac tanta est, vt sine illa catera, etsi sint prodesse non possint. Quauis enim quis sidelis sit, & castus, & fobrius,& akijs moribus ornatus infignibus, mifericors tamen fi non est:misericordiam non meretur. Ait enim Dominus: Bea-Matth. 5. ti misericordes, quoniam ipsorum miserebitur Deus. Cum. autem filius hominis in majestate sua venerit, & sederit in.

coll

throno gloriæ suæ, & congregatis omnibus gentibus bonorum, & malorum fuerit facta descriptio, in quo laudabuntur, qui ad

58

poue-

dexteram Dei stabunt, nisi in operibus beneuolentia, & chari-7 tatis, quæ Iesus Christus sibi impensa reputabit? Quoniam qui naturam hominis suam fecit, in nullo se ab humana humilitate discreuit. Sinistris verò quid obijcietur nisi neglectus dilectionis, duritia inhumanitatis, & pauperibus misericordia denegata ? quasi nec alias virtutes dextri, nec alias offenfiones habeat finistri. Sed illo magno, summoque iudicio, tanti æstimabitur vel largitatis benignitas, vel tenacitatis impietas, vt pro plenitudine omnium virtutum, & pro summo omnium commissorum, & per vnum bonum isti introducătur in regnum, & per vnum malum illi mittantur in ignem æternum.]

fali ricchi sono più poueri di tutti i poueri, imperoche perdono quelle entrate, che perpetuamente potrebbono hauere e mentre si seruono di vn breue vso, qual non è sempre libero non sentono veruno gusto di giustitia, ne soauità di misericordia. in apparenza sono chiari, di dentro poi tenebrosi, abondanti di cose temporali, poueri, e mendichi dell'eterne, perche lasciano morir di fame l'anime loro, e come nude le suergognano, poiche di quello, che hanno servato ne granari, non. hanno riposto niente ne thesori celesti. Ma forsi ci sono aleuni ricchi,i quali benche non fogliono aiutare i poueri, offeruano nondimeno gli altri precetti d'Iddio, e tra tanti meriti Rimano far peccato veniale, mancando in vna virtù fola. Ma questa è tanta, e tale, che senza lei tutte l'altre, quali si siano non possono esserci di aiuto. Imperoche benche vno sia fedele,casto,sobrio,& ornato d'altri buoni costumi, nondimeno se non è misericordioso, non è degno di misericordia. poiche dice il Signore: Beati i misericordiosi, poiche di loro hauerà misericordia Iddio. E quando verrà il Figliuolo dell'huomo nella fua maestà, e sederà nel trono della sua gloria; e congregate tutte le genti, si fara là descrittione de buoni, e de cattiui, in che cola faranno lodati quelli, che staranno alla destra di Dio, se non nell'opere della carità, quali Christo riputarà fatte à le stesso? Poiche colui, che hà preso la natura humana, non si scostò niente dalla bassezza di quella ; & a tutti, che staranno alla finistra, che altro se gli rimprouererà, se non il dispreggio della carità, la loro durezza, e l'hauere negato misericordia à

poueri, come che non ci fusse altra virtù ne beati eletti, ne altra offesa ne'dannati ? Ma in quel gran giuditio si farà tanto conto della carità, e crudeltà, che come per pienezza di tutte l'opre commesse, e per questo solo bene s'introduranno in cielo, e per questo male solo saranno mandati all'inferno.

Doppo tante, e tanto heroiche operationi, che il buono, e ratione. santo Re fece in tutto il tempo di sua vita, mercè la diuina. bonta nel fine di sua vita di nulla fece mentione, solo che della fanta limofina regina di tutte l'altre virtù, e buone operationi. Perilche ti viene insegnato, che tutte l'operationi di pietà, e corporali asprezze, sì di cilicij, digiuni, e discipline, come d'altre vigilie, & orationi con infinite altre opere di pietà verso Iddio, e prossimo nostro, sono buone, e sante, ma la limosina non solo è Regina di tutti gli atti di virtà, ma ancora d'ogni fantità; poiche per essa i mortali mondati da ogni macchia, e bruttezza di peccato, sono guidati al Cielo, e fatti immortali. Di donde puoi intendere quanto a te importi l'essere pio con i poueri di Christo, aiutandoli con le limosine, e con ogni carità sì corporale, come spirituale, poiche tutta è limofina; Et acciò meglio intenda questa Euangelica verità, leggi-S.Chrisostomoche parla di questa celeste, e diuina virtù. [Elee-

hom.g.

de pænit, mosyna regina virtutů homines celerrime in cœlorů axes adducet aduocati optimi loco funges. Magna res eleemofyna, precedit aere, trasit Luna, Solis radios excedit, ad ipsu venit colorum culmen, ipsos pertransiens cœlos ad Angelorum populos decurrens, Archangelorum choros, & omnes superiores potestates ipsi assistit regali throno . quod ex ipsa disce scriptura: Corneli eleemosynæ inquit, & orationes tuæ ascenderunt in

conspectu Dei tametsi multa habueris peccata, aduocatrix e- . leemofyna est, ne time as, nulla enim super omnibus virtutibus, huic se opposuerit, Christum requirit, quem ipsa lucri fecit proprijs in manibus baiulans; ipsius enim Domini est vox: si quis

Matt. 35. fecerit vni ex minimis his, mihi fecit. Ità ergò quotquot talia habueris peccata, eleemofyna tua omnibus est grauior.

La limofina regina delle virtù prestissimo conduce al cielo, facendo víficio d'ottimo auuocato. Gran cosa è la limosina; passa l'aria, soprauanza la Luna, eccede i raggi del Sole, arriua

all'

all'altezza del Cielo, e trappassandolo se ne vola non solo alle squadre de gli Angioli, & a i Chori de gli Archangeli, & altre potestà, ma ancora si ferma auanti il trono regale; Il che puoi comprendere dalla istessa scrittura, mentre dice; Cornelio le tue limosine accompagnate dall'orationi hanno penetrato sino alla presenza di Dio, & ancora che tu ti ritroui molti peccati, non per questo deui temere, hauendo per auuocata l'elemosina, alla quale non ardisce opporsegli cosa alcuna cercando ella di trouare l'istesso Christo, il quale portandolo con le proprie mani, se l'è guadagnato, poscia che dice Iddio: se qualcheduno sarà bene à chi sia di questi miei; lo riceuerò fatto à me st esso. Da che comprendiamo che l'eleemosina preuale à tutti i peccati.

COME VN VENERANDO vecchio dimandando limosina a vn padrone di naui, esso con poca carità gli rispose, scusandosi, che pietre era la sua mercatia. Il buon vecchio gli disse; così sia, e miracolosamente tutta la mercantia marmi, & sassi diuentorno. Cap. XXX.



Regorio Turonese seriue esserii stato da molti raccontato, che vn certo poucro, e venerando vecchio venne carico di sacchi al lito del mare & accostato ad vna barca cominciò à dimandare la limosina al nocchiero, il quale non solo non diede nulla, ma anche non gli disse vna

parola. La doue il buon vecchio su astretto ad esser'alquanto molesto, chiedendola per amor di Dio. Allora egli dissercessa di properti di Dio. Allora egli disserta cessa hormai di gratia di dar più molestia e no volvi più à noi nulla dimandare, poiche da sassi in poi niente altro habbiamo; se il vecchio rispose se pietre dici esser une mercantie nella nauce, ciò tutto si conuerta in viue, e dure pietre, e subito montati

nella naue, guardando la mercantia, trouorno effere mutata in grauissime, e pesanti pietre. Io stesso quello gli disse, viddi di dattili sassi commutati, e d'oline dinentati bianchi marmi. Imperò con la medefima durezza dell'istesso sasso, e con la stessa figura, e forma di quelli frutti, ma nondimeno giamai persero il medesimo colore; che haueuano, ne d'essere nella medesima spetie. Ma pentito il padrone della naue giamai più vidde il vecchio, e per diuersi luoghi portaua cotal miracolo ad altrui essempio, acciò non auuenisse il medesimo;e questi sono i frut-Ex Aug. ti dell'auaritia. [ Christus est. ipse à te petit, qui tibi dedit. disciplina Erubesce, ille diues pauper esse voluit, vt haberes pauperes,

Christia quibus dares. Da aliquid fratri tuo. Da aliquid proximo tuo. Da aliquid comiti tuo. Tu diues es,ille pauper est:vita ista via est. simul ambulatis. Sed forte dices: ego diues ille pauper simul ambulatis, an non ? quid est quod dicis: ego diues ille pauper? farcinam tuam commemoras, pondus tuum laudas, & quod grauius est, constrixisti ad te sarcinam tuam, ideò non potes porrigere manum, onera te ligant. Quid te iactas? quid te laudas? solue vincula tua, minue sarcinam tuam. Da comiti vt illum adiuues, & te releues. Inter has voces tuas laudantes sarcinam tuam, adhuc Christus petit, & non accipit & offendis nomen pietatis crudelibus vocibus, & dicis. Et quid servo filis meis? Christum illis oppono, filios suos mihi reponit. Ista verò iniustitia magna, vt habeat vnde luxurietur Matt. 25. filius tuus : egeat Dominus tuus . Cum enim vni ex minimis

Elitera.

meis fecistis, mihi fecistis, non legisti, non aduertisti. Cum vni ex minimis meis non fecistis mihi non fecistis. Non legisti, non timuisti? Ecce quis eget & filios tuos numeras? Postremò numera filios tuos. Adde vnum illum inter illos Deum tuum. vnum habes ? sit ille secundus. duos habes ? sit ille tertius.tres habes ? fit ille quartus.]

E Christo istesso quello da te dimanda, il quale ti diede. Vergognati; lui ricco volse esser pouero, accioche hauessi d'onde potessi dare à poueri. Da qualche cosa al tuo fratello. Da qualche cosa al tuo prossimo. Da qualche cosa al tuo compagno. Tu sei ricco, lui è pouero. Questa vita è vna via, caminate insieme. Ma forsi mi ditai , io son ricco e lui è pouero: Che cofa è quest altro; se non direrio sono carico . & e. 8 100 3 gliè scarico, e leggiero ? Ricordi il tuo peso, la fua sarcina, e quel, chiè peggio, ti fei legato con la tua farcina; e però non. puoi ftender la mano à far bene : I pesi ti legano percheti vanti? perche ti lodi è scioglie li tuoi legami, e farai minore il tuo fardello : dà qualche cosa al tuo compagno, acciò aiuti lui, & allegerischi te stesso Tra queste tue voci Christo dimanda senza ricever nulla, & a questa guisa offendi il nome di pierà mentre dici : che cosa conseruo à miei figliuoli ? io oppongo loro Christo & egli per l'incontro à me i suoi figliuoli ma questa è grande ingiustitia, che il tuo figlio habbia con' che sguazzare, & il Padrone viua in bisogno; attesoche Christo dice: facendo tu bene ad vno de mici minimi, ridonderà in mestesso però non hai considerato, che quello, che tu non fai ai miei non lo fai à me Ecco chi stà in bisogno, e tu conti li tuoi figli ? E se pure lo vuoi fare tra di loro metti à conto anche il tuo Dio, se hai vno, sia quello il secondo, se hai? due, ò tre, sia il cerzo, ò quarto. sa off the a stability in the sa

Guai à quelli, che non solo non fanno a i poueri di Christo limofina, ma con graui, e pungenti parole, li scherniscono, & ingiuriano bruttamente. Per i quali prende la diuina giustitia in questa, e nell'altra vita, acerba vendetta. Di doue imparerai à trattar con occhio pietoso, e compassioneuole verso i poueri di Christo compatendo sempre alla loro necessità, e quando per le molte lore disgratie, ti faranno molesti, se non harai corporalmente da giouarli, almeno prouedili spiritualmente con le buone, e compassioneuoli parole, consolandogli conforme al bisogno, & alla loro necessità, pensando sempre, e tenendo innanzi a gli occhi, che in quel pouero vi habita Chri-Rose quello, che ad esso farzi, verrà collocato in persona di es so Christo. Et affinche intenda bene questa Euangelica verità y leggi. Gregorio fanto, ch'egli benissimo te lo dichia ra. [Honorate quos pauperes videtis, & quos foris conspi- Gregho citis despectos seculi, intus arbitramini amicos Dei, cum his Lazan, & participamini, quod habetis, vt hoc quandoque dignentur divit lub vobiscum participare. Pensate quod ore Magistri gentium

dici-

a. Cor. 8. dicitur : in hoc tempore vestra abundantia illorum suppleate inopiam; vt & illorum abundantia vestra inopia sir suppleate mentum. Pensate quod ipsa per se veritas dicit: quamdiu se cistis vni de his fratribus meis minimis, mihi secistis a Ad eri-

buendum ergò pigri cur estis, quando hoc, quod iacenti in ter-/

ra porrigitis, sedenti in cœlo datis?

Honorate quelli, che vedete poueri, e quei, che vedete di fuori esser disprezzati dal secolo, pensate; che di dentro sono amici di Dio, acciò quando qui voi gli fate parte di quel, che hauere, si degnino soro sarui, quando che sia parte di ciò, che hanno. Ponderate quel, che per bocca idel Macastro delle genti si dice: supplisca in questo tempo la vostrazabondanza alla loro necessità, perche la loro abondanza sia vn'altra volta il ricorso delle vostre necessità. Ponderate quel che per bocca sua dice l'istessa verità: Quanto hauete fatto ad vno di questi miei fratelli l'hauete fatto à me. Perche dunque siate così pigri al dare, poiche l'istesso che date a quel che giace in terra, so date à quello, che stà sedendo glorioso in ciclo.

# COME VN CERTO RICCO IN

vna sua infermità diede per limosina, trenta lire ma poi guarito se ne penti, dando si merito di quella à vn suo amico, che lo rimborso del denaro. Onde subito esso cadde di morte repentina. Cap. XXXI.



N certo ricco, ma alquanto auaro, ritrouandos in vna gratissima infermità, e temendo della morte diede per limosina alli poueri trenta livre, doppo esiendo guarito, si penti di tài buo na, e fanta operatione di carità fatta verso i po-ueri per amor di Dio; e conferì tas suo penti-

mento con vn suo amico molto religioso, e da bene, il quale lo

riprefe, con dire, che più tosto donea rallegrarsi d'hauer fatto quell'opra di sì gran pietà : ma rimanendo il ricco auaro nella fua peruerfa, e maluaggia opinione, e pure continuando affermare, che di tale limofina si pentiua. L'amico veduta la sua pessima ostinatione, s'offerse di rendergli le trenta lire, purche seco fusse ito à certa Chiesa della gloriosa Vergine, e quiui hauesse dauanti al sacro altare protestato, che non egli le trenta lire hauea dato per limofina, ma l'amico fuo, che quiui feco era venuto. Riceuè il sciocco auaro le trenta lire, andò con l'amico alla prefara Chiesa protestando, com'era conuenuto, & ecco, che nell'vscire della Chiesa. subito cadde sù la terra morto. Donde chiaramente si conobbe, come perstale limofina l'haucua Iddio liberato dalla. morte; perilche ridomandandola, e ripigliandola; cadde nell'istessa mortese forse ancora nell'infernale, & eterna. Stupirno gli astanti di cotal miracolo, e volendo rendere quei denari al religioso amico, non vols'egli in modo alcuno riceuerli, dicendo:quello, che vna volta è stato dato à Dio, siasi di lui sempre. onde furono donati a i poueri , e si diede gloria a Dio sempre nelle sue opere meraniglioso .. Scriue anco questa medesima historia il Padre fra Serafino Razzi nel fuo giardino d'essempi. [ Nunquam ab opere mifericordiæ, quæ proximo fit impen. Hier. In denda recedas. sic enim siet, vt & te Dei semper misericordia c.s. prosequatur, que delet peccata, & a morte liberat, Qui ergò proficuum sibi eleemosynæ fructum fore desiderat, & de suis proprijs & in conditoris honorem tribuat, vt scilicet homines. qui eius plasma sunt , quique ad eius imaginem sunt facti , recreentur. Non folum autem de substantia pecunia, quam pauperi porrigimus, sed de cuncte bonæ operationis, quam agimus, de vniuerfæ cœlestis gloriæ, quam percipimus substantia, vel frugibus Dominum honorare iubemur, hoc est eius in omnibus, & non nostram quærere laudem. Sed ille Dominum de sua substantia, suarumque frugum primitijs honorat, qui omne quicquid boni operatur, non hoc fuis viribus, ac meritis, fed fupernæ gratiæ tribuit, memor illius verbi; quia fine me nihil poteltis facere. 2: 12 1 10. 14 million o narran un lust indut in Ioan, 19;

ICD.

Non ti pentir mai di far l'opera di imisericordia al proffimo, perche così la misericordia di: Dio ti verrà sempre appresfo, la quale cancella i peccati, e libera dalla morte. Quello dunque il qual desidera, che il frutto della limosina gli siac. profitteuole dia delle sue cose proprie, e dia in honor del Creatore, accioche gli huomini, cho sono fattura di lui, e sono fatti ad imagine di esso siano ricreati. Ma non solamente ci viene comandato, che honoriamo il Signore col danaro, che diamo al pouero, ma col profitto dell'opere buorle, che facciamo, & à questa guisa veniamo cercando non lais nostra, ma la sua lode . ilche succedera benissimo quando l'attioni buone saranno attribuite alla superna gratid co ricordarsi di quel detto della scrittura. Senza me non potete far nulla.

ratione.

Guai à quelli, i quali non solo con mala de dessima : volontà fanno qualche limofina, & opera pia, ouero per qualche loro humano intereffe, ma ancora quel, che è peggio, fi pentono di hauer farro vna cotale fanta operatione, tutto per ingordigia, & auaritia loro; di doue non solo non riportano il premio, che guadagnano quelli, i quali con ogni puro tà di cuore, si trauagliano, in feruitio de poueri; ma ben speffo vengono grauemente puniti dalla diuina giustitia primain questà, e poi nell'altra vita. Per ilche se desideri accostarti al sommo re de'cieli , & da lui ottenere il perdono de tuoi falli, fi anche per qual fi voglia altra gratia per la falute necessaria, ti sa bisogno d'vsar carità con vero; & penfetto amore, al tuo fratello senza riguardo humano o altro particolare interesse Et acciò tu impari questa falutifera dottrina, leggi il Beato Chrisostomo ch'egli benissimo in-Chrif, in segna questa religiosa Filosofia . [ Eleemolyna artifex malio. c. 22. gna, amica Dei pro quibuscunque voluerit facile gratia munus impetrat, magnam præstat confidentiam tribuentibus eam: interuenit etiam prodelinquentibus; tanta est eius virtus, tantaque potentiasfed etiam vincula peccatorum diffoluit, fugat tenebras, extinguit ignem, mortificat venenum, expellit stridorem dentium. Huic cum multa fiducia portæ cœli aperiuntur, and & veluti regina intrante nullus ianitor, nullus custodumis

aura

qui

qui portis affistunt, audet dicere: Que tu es ? sed eam omnes e

regione suscipiunt. ]

La limofina è vn'artefice di cose grandi, amica di Diosfacilmente impetra il dono della gratia per tutti quei, che vuole da gran confidenza à rutti quelli, che la fanno, intercede anco per i delinquenti ( Tanta è la virtù, e potenza di lei ;) & ancora scioglie i vincoli de peccati scaccia le tenebre ammorza il fuoco, mortifica il veleno, ributta il stridore de denti. A costei con gran siducia le porte del cielo si aprono, e come à Regina, che entri, non vi è alcuno de portinari, ò custodi, che habbi ardire di dirgli; chi sei tu ? ò donde vieni ? ma tutti gli vanno incontro a riceuerla cortesemente, e con: riperenza.

Il buono, ereligiofo amico del ricco auaro non folo grauemente lo riprese del suo misero, e pessimo pensiero, ma anche più volte con ogni carità cercò dalla fua maluagia, & auarissima opinione distrarlo, ma egli vosse misero ostinatamente in quella per sua perpetua dannatione perseuerare ve Perilche ne fu castigato di repentina, e perpetua morte dalla celeste mano. Donde imparerai non solo à praticar con persone; che ti siano di grandissima edificatione, & aiuto spiritua-i le fuggendo quelli, che sono habituati ne pessimi costumi, ma ancora ad effer pronto in accettare da loro i buoni e falutiferi confegli conforme à quanto scriue il padre santo Agostino. [Perfectorum virorum confortio fruere, & à verbis eo Lib-de fa rum no auertas aurem tuam, & corum confilio delectetur a- cum, to. nima tua; verba enim vitæ funt verba hominum. Deum ti- 4mentium, & incolumitas anima ijs squi ea libenten audiunt. & attendunt; ficut enim Sol oriens effugat calighem, ita fanctorum doctrina à sensibus nostris tenebras repellit. Deuita quaso viros superbos, inuidos, detractores, auaros, mordaces, periuros, feiplos, & falutem fuam negligentes, qui mortui sunt virtutibus, & lætantur in proprijs voluptatibus, yt gaudijs careant diuinis. Non dico, vt vel vnum talem in domo tua habeas, sed etiam vbicunque tales audieris esse, hos deuita; cum huiusmodi hominibus nulla sittibi connexio, vel familiaritas, nec velis cum eis sermocinari, si non valeas, ·03

Bomino miserante, cos ab errore suo reuocare. Nain sepè: per vnam ouem morbidam polluitur totus grex, & modica. pars fellis dulcorem vertit in amaritudinem . Nam talis, fi in habitu videatur clarus, ac nobilis, ac dulcia verba proferat; operibus tamen si agat tecum contrariis magis nocet illius talis factura, quam placeat ex verbis figura, non enim ex

verbis, sed ex virtutibus homo probatur.]

. Godi della compagnia de gli huomini perfetti, e non voltare indietro l'orecchio dalle loro parole; l'anima tua si diletti del configlio di essi, perche le parole de timorati di Dio, fono parole di vita, & à quelli, che volentieri l'ascoltano, & attendono è falute dell'anima, perche si come il Sole nascente dilegua la caligine, così la dottrina de Santi scaccia le tenebre da nostri sensi. Per gratia schifa i superbi, inuidiosi detrattori, auari, mordaci, spergiuri, che disprezzano se, e la propria falute, fono morti alle virtù, e s'allegrano ne i proprij piaceri per esser priui de i celesti. Ne ti dico questo solamente acciò tu non li riceua nella tua casa,ma a fine,che li sfugga in qualunque luogo intenderai ritrouarsi . In somma. non hauere pratica alcuna,ne famigliarità con tali huomini,ne meno volere ragionarci s fe però non hai speranza con la: gratia diuina poterli rimuouere dalli loro peccati, attesoche ben spesso da vna pecora morbida viene infettato tut-: to il gregge; & vna piccola parte di fiele innamarifce gran. quantità di dolce. Imperoche se un tale ti parrà chiaro,e nobile, e parole suauissime habbi in bocca; nondime-

no mentre gl'effetti fono contrarij, apportarà più un ta t. nocumento con l'attioni, che piacere La in P. de

con le parole, non misurandos I'huomo dal parlare,

-1' 11.8' ... on **ma dalle vir-** ... on vol...; -on 155. ... on jiga na n**hùr**oral i se gas sav 152

Linear was the died vive vive to the and the an a start offer and a respect to a start of the start of

ny . Isanara any amin'ny na taona 22 metatra

with the coverience will find their property.

### COME VN PADRE DI FAMIGLIA

non hauendo vna sola moneta, la diede per amor di Dio molto allegramente, perciò in vn subito gli fu reso vn gran numero di denari da per-sona incognita. Cap. XXXII.

na fola moneta, con cui haueua fatto penfiero di comprare alcuna cofe N pouero padre di famiglia, il quale teneua v-Leche chiestagli da certo pouero con istanza, finalmente doppo alquanto di contrasto della mit lon > on carne con lo spirito la diede, e così imitando la

vedoua Euangelica, sotto spetie di pouero imprestò all'ortimo debitore Christo con fanta viura la prefata moneta. Ritornato poscia a casa, su posto al solito sopra della mensa il solo pane. Godeuasi però egli, se bene pouera era la tauola, ritrouandosi la conscienza ricca, e gioconda, & il danno della carne voniua ricompensato col guadagno della pietà; ma ecco mentre così a tauola se ne staua mangiando con gaudio, comparue vno -mai più veduto, e presentandogli certa buona quantità di denari ligati in vn fazzpletto, ne gli diede da parte del suo padrone, e come fosse stato aspettato da lui alla porta, subito si tolse da gli occhi suoi. [ Nihil vniuscuiusque tam propgium,

quam quod impendit in proximum pars enim corporalium fa- S.Leo fer. cultatum, que indigentibus ministratur, in diuitias transit e- nio deciternas ; & illæ opes de hae largitate parantur , quæ nullo vsu mi mens.

minui, nulla poterunt corruptione violari.

No è cosa alcuna tato di ciascuno propria, quato quella che si dà al proffimo, perche la parte delle corporali facoltà, la quale si dà à bisognosi, passa nelle ricchezze eterne, & quelle richezze s'acquistano per mezzo di questa liberalità, le quali no potrano per verun'vso essere sminuite, e per veruna corrottione violate. Grade in vero sue marauigliosa la Christiana pietà di que-

sto caritacino huomo con hauéré vna sola, e semplice moneta. clui non di picciola necessità, ruttauia per amor di Dio, vol-

le donarla à poueri con allegro, e pietofo volto, ma di gran. lunga maggiore fu il radoppio che di subito da incognita mano li fu reso cosa, che deue infocarci alle sante, e pie operationi; poscia che se tanto copiosamente ci vien resa in questa prefente, e momentanea vita dalla celeste benignità la pariglia, quato maggiormente hauiamo occasione di sperare nell'altra?

Hieron.

Tutto il penitere Girolamo dimostra dicendo: [Alif dividut Prou. 11. propria, & ditiores fiunt, quia centuplum accipiût in hoc tépore, & in faculo venturo vita eterna. Electi, qui proprias substatias presenti in vita ob amoré regni coeloru indigetibus per eleemolynas dividut ditiores fiut in coeleftibus, & spiritualibus donis, qua olim fuerant in terrenis, & carnalibus possessionibus.

Altri distribuiscono le loro proprie cose, e fansi più ricchi perche riceuono in questo tempo cento per vno, e nel futuro secolo l'eternavita. Gli eletti i quali nella vita presente per -amor del regno de cieli distribuiscono per mezzo della limo--fina à poueri le proprie robbe, si fanno più ricchi ne doni cele--fli, e spirituali, che non furono vna volta nelle possessioni car--nalise terrene

# COME IL BEATO BONIFATIO

Vescouo di Ferento essendogli chiesta limosina da certi poueri diede dodici scudi del suo nepote, il quale per hauer fatto per ciò molti gridi il Santo si pose in oratione, & miracolosamente quella finita, si ritrouò detta somma, con la quale a quello fodisfece. Cap. XXXIII.

Lib.i.Dia

---

Anto Gregorio Papa ferine, che vn certo Prete Constantino nipote del beato Bonifatio Vescos uo di Ferento vendette vn suo cauallo dodici scudi quali mettendogli dentro vna cassa, sene andò fuori alle fue facende. In tanto era-

no venuti molti poueri al Vescouo pregandolo con grande importunità, che donasse loro qualche cosa per poter souuenire à tante miserie, ma l'huomo di Dio non hauendo per all'hora; che dar loro, entrò in gran pensieri, come doueua fareis per non mandargli via fenza limofina, & in vn. fubito gli venne à memoria, che Costantino suo nipote haueua venduto il proprio cauallo dodici scudi & che però doueua hauer' i denari nella fua cassa. Sendo duque il nipote fuori, andossene il santo Vescouo alla sua cassa, pigliando i dodici scudi, e gli dinise fra quei poueri. Costatino poi tornò & trouò la sua cassa rotta ma no già il prezzo del cauallo, che v'hauea ferrato detro, e comin ciò à far strepito, e con no picciolo romore à gridare, dicendo: -tutti gli altri in questa casa possono viuere, io solo non ci sono ·lasciato viuere. Al cui romore, & strida corse il Vescouo, e quati m'erano in casa e voledo l'huomo di Dio teperare co dolcezza. e piaceuolezza tanta colera, Constantino con graui villanie incominciò à rispondere, e dire . Quanti qui stanno tutti pos-Sono viuere con voi solo io non posso viuere d rendetemi i miei denari. Per le quali grida, e rumori l'huomo di Dio entro nella Chiefa della gloriofa Vergine, e messosi in oratione con le braccia aperte, cominciò a pregare, che gli fusse dato il modo per il quale potesse mitigare la pazzia di quel Prete tanto infuriato ... Finita l'oratione, rivolti gli occhi, subito vidde nel fuo grembo dodici feudi d'oro , che riluceuano di forte, che pareua, ch'vscissero, pur'all'hora dal fuoco, e così parrico di Chiefa andò à trouareil Prete, ch'era fu l'impazzire, e gli gitt tò nel grembo il suo denaro, dicendogli : Ecco i moi danari , ........ che tu domandi, ma io ti fo sapere e ciento amente, che doppo la morte mia per la tua grande auaritia, tu mon farai altrimente Vescono di questa Chiesa. Per le quali parole di verità si vidde, che Constantino Prete metteua all'ordine danari per diuentan Vescouo doppo la morte di quel sant'huomo fuo zio, ma non gli venne fatto perche preualfe la Profetica parola dell'huomo di Dio i e Constantino fini i suoi anni nela l'officio di Prete : Cur ergò de bonis facitis mala Com de Ambros malis bona facere debeatis? scriptum est enim : facite vobis lib. de amicos de mamona iniquitatis. Ei ergò, qui vii sciat, multa donos. bona sunt, ei qui vti nesciat recte mala : Dispersit, dedit pau- Luc. 16. peribus, iustitia eius maner in aternum . Quid hoc melius bos Pfal. 111. no, si pauperibus largiaris, in quo tibi debitorem Deum qua-

2755

dam pietatis fœneratione constituas? Bona sunt, si aperias horrea iustitia tua, vt sis panis pauperum, vita egentium, oculus cœcorum, orbatorum infantium pater. Habes vnde facias, quid vereris ? Tua te voce conuenio. Habes multa bona inc. annos multos posta. potes & tibi, & alijs abundare: include rea in corde pauperum. Si terra tibi reddit fructus vberiores quam acceperit, quanto magis misericordia remuneratio red-

dit multiplicationa que dederit?]

Perche dunque del bene vuoi cauar'il male, douendo più presto del male trarne il bene ? Impercioche èsscitto: fateui amici della mammona dell'iniquità. A colui duque, che sa sermifica, sono molte cose buone, à chi non sa con ragione sono trisse. Sparse, diede à poueri, ina sa sua giustita rimarrà interence. Che cosa può esser migliore di questo bene, se danido a poueri, ti sarai con vsura di pierà debitore l'istesso poueri, per esser con vsura di pierà debitore l'istesso poueri, per esser vita de gl'infermi, occhio de ciechi, padre de gli offania i Tu hai con che sar bene, perche dubiti? Io ti conuinco con il tuo parlare y. Hai molti beni per molti anni, puoi non solo à te, ma à gli altri ancora fare abondanza. Racchiudeli nel conte de poueri, attes che se la terra ti rende frutti di maggior quantità, che essa non hà riceuuro, quanto maggiormente l'abondanza della misericordia multiplica le cose date?

Confide.

msb

de. Effendo pregato da molti poueri có nó picciola importunità, apzi feongiurato il fanto Vescouo Bonisatio, acciò con la solità pietà souvenisse alla necessità loro, ne hauendo cosa alcuna da dar loro, non solo nó s'adirò per tanta importunità, che danano, ma con giocódo, e piaceuol volto faceua che s'intertenessero sin tanto, che Dio l'hauesse in breue consolati. Di doue ci vien'insegnato, che quando con instanza, e necessitosa importunità ti vien chiesta da poueri bisognos qualche cosa per l'amor di Dio, non deui quelli con aspre, e malageuoli parole mandar via, ma più presto guardar con occhio pietoso le mierie, e calamità loro consolatoli al possibile con qualche buona speranza. In tanto convienti cercate co ogni diligeza, e pietà il modo opportuno per souvenire al tuo stratello bisognoso, poiche Iddio co somma providenza giamai no è per ma

care di darti atto; & opportunissimo rimedio per ridurre ad ef fetto vn'opera tato all'istesso Dio grata, si come egli comandario. Chriin diuerfi luoghi. E San Chrisostomo in S. Matteo nota con fost in va queste parole : [Audite orantem Prophetam, & dicentem: Vo- Matth.lo uete, & reddite Domino Deo vestro reddite quod accepistis, cis hom. Accipite quod non habetis. Habes pietateme fac pietateme de à fine. Habes nummum?compara cœlum. Habes vestimentum? indue Pfal.75. nudum vestimento. Das hospitium?accipe mansionem in celo. Vide si est comparatio. Das res corruptibiles, das temporales, accipis aternas, das dimissuras res, accipis in aternum possidendas . ] Vdite il Profeta, che ora, e dice : Fate voto, & adempitelo, rendendolo al Signor Dio vostro, rendete quello, che hauete riceuuto. Riceuete quel, che non hauete. Hai rie ceuuto la pietà?fa tu ancora la pietà. Hai il danaro?compra il cielo . Hai il vestito? vestine l'ignudo. Dai l'alloggiamento?piglia la stanza nel cielo . Considera se ci è comparatione . Dai cose corrottibili, e temporali, e riceui l'eterne. Dai cose, che s'hanno à lasciare, erriceui quello, che si possederà in eterno di .Constantino Prete có: ogni follecitudine attendeua ad accu-

mulare danari ; atteso che doppo la morte del B. Bonifatio Vescouo per mezo di quei dinari egli si credeua succedere al Vescouato, niente curando i ipoueri di Christo conforme al suo obligo; ma dalla dinina giustitia non gli venne concesso il suo ambitiofo difegno, e più presto su priuo di vità non molto logi quel tempo, conforme à quanto gli haueua accennato il Vescouo suo zio. Tutto per nostro anuertimento, accioche schiuiamo ottimaméte così pestilente vitio dell'auaritia origine, eucapo di tutti i mali, e sceleraggini, si come scrive S. Agostino con queste parole: [O homo auaritia pienus, an Aug. ferignoras quod tria funt infatiabilia, & quartum nunquam di- mon. 48. cit, sufficit? Et quid est quod nunquam dicit, sufficit niss ani- ad fratres mus hominis, qui nunquam dicit fatis est ? O homo, an igno, mo to.6. ras quod omnium malorum radix auaritia eft, & feruirus ido., Prouerb. latriæ, mater vluræ, genitrix fimoniæ, fomes culpæ, pænæivia, t. Tim.6, nutrix gehennæ? O auaritia abyssus insariabilis sempet fame- Colos, scis, semper doles, semper tristaris in cunctis, ò pestis interminabilis, ò famelica rabies , nam omnia suis terminis claudun-

tur! fola anariria nullo clauditur fine. Omnia in homine fenescunt vitia: sola auaritia inuenessit. O rabies omni fine carens. Terra suis limitibus terminatur: Aqua suis finibus limitatur: Aer suo sine concluditur: Gedum suis terminis arctature,
sola auaritia terminum nessit. O auare, qui si terra, & coesi
dominus sueris nunquam quieneris, donec te Deo adaquaueris, vel sueris superior Altissmo. O pestis damone sauior, nam damon similis Altissmo esse voluit, sed auarus super Deum; sig

posser, ascendere vellet .]

O huomo pieno d'auaritia; non fai che tre sono le cose insatiabili, & vn'altra quarta cosa che non dice mai basta? Et; che cofa è quella, che non dice mai balta fe non l'animo humano quale mai dice: fono contento & O buomo non fai che là cupidigia è radice d'ogni male y feruità dell'Idolatria madre dell'viura, genittice della fimonia, fomite della colpa via alla pena, balia dell'inferno? O auaritia abisso insatiabile sempre hai fame, sempre hai doglia, sempre t'arristi in ogni cosa. O peste senza termine, o rabbia affamata. Ogni cosa si racchiude dentro à suoi termini. L'avaritiz non ha fine. Tutti i vitij nell'huomo inuecchiano, fola l'auaritia ringiouenisce'. O rabbia, che non hai termine alcuno. La terra, l'acqua, l'aria hà i suoi confini, onde si serri : Sola l'auaritia non l sà che cosa fia termine. O auaro se tu fossi signore del cielo, & della terra no ti ripolaresti, se non ti facessi vguale à Dio,ò: anche superiore all'Altissimo: O peste più crudele del Demonio; perche il Demonio volle esser simile all'Altissimo, ma l'auaro se potesse, vorrebbe salir più sù d'Iddio.

L'auaro, & iracondo Prete non riouando il denaro, subito entrò in tanta ira, & colera, che quasi era non solo matto affatto, ma peggio di qualsiuoglia sfrenata, & indomita siera, poiche non contento ad alta, & iraconda voce di parlare constra il santo, e pietoso Vescono, cercaua ancora d'offenderlor con imolte villanie; perilche dalla celeste, e sourana giustitia meritò esseria breue punito di morte e llehe c'insegna a regger le proprie passioni con il freno della ragione moderatrice di tutte le cose, essendo certi, che ogni volta, che noi da essa ci stacchiamo, diuertemo vna suriosa, & indo-a

mita

mita fiera hauendo perso il freno della ragione. Et à tua edificatione leggi à questo proposito il Padre San Basilio: Quadò enim semel iræ perturbatio mentem præcipitans imperium ani- quæ eft mæ sumpserit, hominem penitus in feram convertit; nec homi- de ira tonem qui rationis sit compos, esse finit : quod enim venenumi. virus emittentibus erit; hoc item, & furor animo irritatis ac perturbatis; impetu feruntur, infiliunt, rabie vt canes afficiuritur pungunt ve feorpij , mordent vt ferpentes ! Nouit & feriptura cos qui hoc vitio tenentur, ferarum appellatione vocare. quibus sese ob peruersitatem similes, ac familiares reddiderut: Nam & canes, & ferpentes, & geniming viperatum, & his fini- pratect His nominatifut; one one one one praison of the left isme 17. & 130.

Matti 23.

perche quando vna volta la turbatione dell'ira, che precipita la mente, hauerà preso il possesso idell'anuna, conuerre del rueto l'huomo in fiera; ne lo lascia esfer'huomo ragioneuole, perche quel, ch'è il veleno à quei, che l'hanno, quel stesso è la pazzia della colera à furiofi: fono portati dall'impeto, faltano per rabbia come cani, pugono come scorpioni, come serpi mordono i Sabene la Scrittura chiamar que trali; che hanno coral vitio con nome di fiere, alle qualifi rendono finili per la loro malanatura, imperoche li chiania cani, ferpi, razza di vipere, eameate riadii e ciascuno hebbe astai più illimit imon nos se-

## COME VN PADRE DI FAMIGLIA

hauena vn podere quale per amor di Dio a luoghi pij lascio, & suoi figliuolial Signore raccommando. Perció sua diuina Maesta con la fua prouidenza quelli in breue di gran ricchezze prouidde Capin XXXIV



L' Cardinale Pietro Damiano scriue, che nelle parti di Teutonia fu vn'huomo; il quale da y vna banda haueua vn bellissimo , e fruttuosissamo podere, ond'egli con tutta la sua famiglia. honestamente vincua & dall'altra si trougua il

carico di dodici figliuoli, & effendo hoggi mai vecchio inco-

minciò

minciò à pensare del testamento; & di ciò; che doppo la sua. morte haueua à succedere di detta possessione. Io dicea, che hora possieggo sufficientemente se pacificamente vino: Se io vorrò dividerla in dodici parti chi potrà mai quietare le cotétioni, e le risse, che nasceranno tra loro? Imperoche non potrà esser quiui l'unità della volontà, doue sorà tanta la dinersità della robba; & i lauoratori oltre ciò i quali sono tristi auuezzi à disubidire ad vn solo padrone, malageuolmente si accommodaranno à servire tanti. A voi dunque Dio omnipotente mi risoluo di lasciare questa possessione, e voi solo eleggo per mio legitimo herede raccommandandoui i miei figliuoli, che facciate loro quel bene che ficompiacerà vostra Maestà. E ciò derto prendendo va suo guanto de legò in cima d'yna frezza è piegando fortemente vi fuo gagliardo arco, lo facttò, e tirò verso il ciclo. Et ecco che ritornando in giù la sola frezza senza il guanto, conobbel, che nostro Signore Iddio haucua accettata l'heredità lasciatagli se che il dong, il quale haueua la fede offerto da divina elemenza haueua riceuuto . Onde tutto allegro lasciò detta possessione à cetto duogo pio il & in breue doppo fi fatta rifolutione i benedi il Signore di maniera i figlinoli a che tutti dodici divennero lecitamente ricchi, e ciascuno hebbe assai più solo che non haueua il padre loro posseduto, e donato à Christo.

Quello dunque, ché in terra fi dà à Dio, per mezzo de luoghi pij, ouero a poueri bilognosi, senza dubbio si riceue in. cielo sempre lenza comparatione: [Cupis hareditatem bona filijs relinquete? Elecinolynam relinque; nulla natique hiere-Chrifoft. ditas, nulla venia eleemolynas, & pietatis opera non exercenbom 9. in ti : Des Deo tuo bona, vel pecunias tibi iam inutiles, & epiftolam quarum non es dominus, & tibi regnum conferet, tibi semper 6.3. ho.4. vtile futuru, & cu eo simul omnia, que hie sunt necessaria largietur; nam si filioru cohæres fuerit ipsis orbitare releuat; foluit infidias, infestationes repellit, calumniatorum obturat ora, & si ipsi restamenta tueri nequierint, ipse tuebitur, nec finet mo podero, end. e regnementa fa fa fa ibnishib ..

Vuoi lasciare vna buona heredità à figli? lasciali la limosina

de pænit.

Matt. 23.

perche non hà heredità alcuna chi non fà limolina, neci è perdono

dono à chi non dà per amor di Dio. Dà al Dio tuo li beni. & il danaro già inutile, & del quale non sei padrone & ti darà il Regno che sarà sempre vtile, e con esso tutto quello, che è qui necessario. Che se con i tuoi figli insieme è fatto herede, gli allegerisce la perdita del padre, scopre i tradimenti, ributta. l'infestationi, tura la bocca de calunniatori, e s'essi non potranno diffendere il testamento, esso lo difenderà, ne lasciarà. che si muti vn iota .

Benissimo si consigliò il fedele, e giuditioso huomo, eleggendo per suo herede, & tutore de poueri figliuoli l'Architetto del ratione. mondo, dal quale secondo la sua viua fede, e certa speranza. furno, abondantemente provisti, conforme al bisogno di ciascuno. Di doue imparerai saper ben testare delle tue facoltà. & acciò non resti da te offesa la Maestà d'Iddio in si fatta attione, ti accenno quello che Santo Cipriano m'hà infegnato à queito proposito: [ Si verè filios tuos diligis; si eis exhibes plenam, & paternam dulcedinem charitatis, operari magis debes, vt filios tuos Deo iusta operatione commendes. Nec cum liberis cogites patrem, qui, & temporarius, & infirmus eft, fed illum pares, qui æternus, & firmus filiorum spiritualium. pater est, illi assignes facultates tuas, quas hæredibus seruas; ille sit liberis tuis tutor, ille curator, ille contra omnes injurias fæculares divina Maiestate protector Patrimonium Deo creditum nec respublica eripit, nec fiscus inuadit, nec calumnia aliqua forenfis euertit : in tuto hareditas ponitur, que Deo custode servatur. Hocest charis pignoribus in posterum providere. Hoc est futuris heredibus paterna pietate consulere, Plal 36. secundum fidem scripture fancte dicentis. Iunior fui, etenim fenui , & non vidi iustum derelictum , neque semen cius que-

ne in iustitia, beatos postea filios relinquit. Se veramente ami i tuoi figli ; se gli porti vera , e piena carità più tosto deui fare in modo, che li raccommandi à Dio con giusta operatione, ne per i tuoi figli pesi solo al padre, ch'è: temporale, e fiacco, ma gli ne apparecchi vno, che è eterno, e forte padre de figlinoli pirituali:confegna à lui le que facultà;

rens panein: tota die miseretur & comodar,& semen eius in. benedictione eriti& iterum: qui confernatur fine vituperatio- Prouze,

che

omme.

che riponi per gli heredi. Sia egli il tutore, & il curatore à tuoi figliuoli. Egli protettore con la fuadiuina Maestà; contro l'in-i giurie del mondo. Hipatrimonio raccommandato à Dione il comme lo toglie, ne l'occupa il fisco, ne calumià alcuna de ma tribunasi lo manda in rouina: l'heredità, ch'è guardata da Diose si mettedi ficuro i Questo è il vero prouedere a i cari pegni il questo è dat buon conseglio con carità paterna a i successori conforme alla santa Scrittura mentre dice : io sono stato gionane; se alla sine inuecchiato, ne hò veduto mai huomo giusto im abbandono, de meno la sua successione mendicando procacciarsi il pane perche giornalmente hauendo vsato opere di mieserico di a, viene il suo seme benedetto, se essendo mantenuto con operationi giuste, lascia i figliuoli beati.

conforte diede per amor di Dio tutto il suo a poueri, & ella si ritirò in vn monasterio, & come su dalla diuina Maesta visitata d'incurabile infermità, quale sopportò sempre con patienza; persoche tre giorni prima della sua morte su degna della visione del Prencipe de gli Apostoli, dal quale si su annuntiato il suo, passaggio al Cielo. Cap. XXXV.

fb.4.Dialog. c.14. A N.T.O. Gregorio Papa scriue essergli stato raccontato, che al tempo de Goti si trouo in Roma, vna fanciulla bellissima figliuola di Simmaco Cósole per nome Galla, & alcuni voglio no, che sia quella, ch'ediscò la Chiesa di fan-

ta Maria in Portico nel fuo proprio palazzo, la quale essendo in giouentù sua maritata, in spatio d'vn'anno timase vedoua, le per le sue bellezze, età, e nobiltà, e per le gran ricchezze, ch'ella teneua, trouò presto nouello sposo; ma lei sprezzando ogni cola, più tosto elesse congiungersi in nozze spirituali ali sommo

I'Apo-

sommo Dio, le quali con tutto che habbino principio dal pianto, ne conducono pure à gaudij eterni; che soggettarsi à nozze mondane, come cosa, che comincia in letitia, e termina in pianto ."Et effendo per natura, e complessione di corpo molto calida, cominciorno i Medici à perfuaderla, & dire, che fe di nuouo ella non si rimaritaua, senza dubbio alcuno per la gran calidezza sua metterebbe la barba, come gli huomini; ilche dipoi gli auuene. Ma questa gentile, e santa giouane non curaua cotal bruttezza di fuori, attendendo alla bellezza di dentro. Per tanto subito morto il mondano marito, gittati via i vestimenti del modo si messe al servigio d'Iddio onnipotete pigliado habito di religione in vn Monasterio appresso la Chiesa del beato Apostolo Pietro; doue per molti anni có gran simplicità di cuore attese alla santa oratione, & digiuni, facendo largamente di tutto il suo à poueri di Christo limosina, & à chiunque hauea di bisogno. Perilche volendo il sommo Dio hormai dargli larga mercede per le sue fatiche, la percosse in vna mãmella d'infermità addimandata canchero, per la quale haueua preso costume ogni notte accedere due candele dinanzi al suo letto, & essendo fatta amica della luce, non solo gustaua la spirituale, ma anche non poteua patire le tenebre corporali. Auuenne vna notte che stando in letto molto affaticata, & afflitta per la sua indispositione, gli apparue il Prencipe de gli Apostoli in atto di stare in piedi nel mezzo delle due candele accefe dauanti al suo letto: ne per questo ella temendo punto, ma più presto per soprabondante letitia pigliando ardire gli disse: Che vuol dir questo signor mio? Forse mi sono perdonati li miei peccati? Allaquale il fanto Apostolo con volto molto benigno inchinando la testa, accennò di sì, & dissegli: vieni. Ma perche Galla haueua nel Monasterio vna sua amica Monaca, alla quale portaua fingolar amore, foggionfe: lo vi prego, che ancora Suora Benedetta ne venga meco. e S. Pietro foggiunfe: non cotesta,ma la tale ne verrà teco, ma questa,che tu dimandi ti seguirà doppo 30. giorni. E così detto disparue. All'hora Galla santissima fece subito chiamare a se l'Abbadessa, manifestandogli il tutto, che haueua veduto, & vdito, & in cotal modo il terzo giorno finì la vita assieme con quella Monaca, che

l'Apostolo hauca detto, è quell'altra Suora Benedetta, ch'ella desiderana passò di questa vita il trigesimo giorno doppo. E di questo satto (soggiunge S. Gregorio) ancora in quel Monasterio sino là nostri tempi ne tengono singular memoria. Esca [Persestus ille est, qui abiens vendit omnia, qua habet, se dat pauperibus, ac veniens sequitur Christis, habebit enim stefaurum non descientem in cœlis. Vnde benè interrogante Petro dixit talibus sesus. Amen dico vobis, quod vos, qui secuti estis me, in regeneratione, cum sederit Filius hominis in sede maiestatis sua, sedebitis, se vos super sedes duodecimi indicantes duodecimi tribus sera la lia pramium sperare docuit, idest integeneratione, cum videlicet in vitam immortalem fuerimus resurgendo, generati, qui in vitam caducam mortaliter eramus geniti.

Perfetto è colui , il quale và, e vende tutto quanto hà, e lo dà à poueri, e venendo siegue Christo, perche cossui coseguirà in cielo resoro, che nó è per mancar giamai. Onde bene disse à questi tali il Signore rispodendo alla dimada di Pietro: Vi dico certo, che voi, che m'hauete seguito, nella regeneratione, quado il Figliuolo dell'huomo sederà nella sedia della maestà sua, sederete ancor voi sopra dodici sedie giudicado le dodici tribu d'Israele. Con le quali parole instruì quelli, che s'assaticano in questa vita per il nome di lui, che sperino la mercede nell'altra, cioè: quando saremo regenerati alla vita eterna per mezzo della resurrettione, i quali erauamo stati mortalmente generati à

questa vita caduca.

Confideratione. La fanta Galla doppo d'hauer gustato alquanto delle transitorie, e momentanee nozze su chiamata dalla diuina misericordia con raggio della sua celeste gratia à guisa d'vn'altro Apostolo Matteo abbandonando non solo tutte le ricchezze humane, che possedetta, edispensandole largamente a i poueri di Christo; ma quel, che più importa, dando se stessa all'altrui volontà per amor del suo Sposo Christo, dal quale su largamente insino al sine di sua vita sauoritissima, sacendola degna della visione di S. Pietro Prencipe de gli Apostoli, e d'altruinsinte gratie simili. Di doue potrai conoscere la dissernza,

cne

che è frà questi due stati; cioè di quelli che stano nel fecolo viuendo però Christianamente, e di quelli, che dato il tutto, che posseggono per amore del Creatore Iddio si sposano con Chrifto spicitualmente seguendo la sua volontà ce facendo di loro ftelle à lui facrificio per mezzo della pouertà castità, & obedieza: [Duo funt ordines electorum in Iudicio futuri, vnus iudicantium cum Domino, de quibus loquitur, dicens : Vos qui re- cap. 19. liquistis omnia: Alter iudicandorum qui non quidem omnia Matth. fua pariter reliquerunt; led de his tamen, que habebant, quotidianas dare eleemofinas Christi pauperibus curabat! Vnde audoruri funt in indigio : Venite Benedicti patris mei poffidete phraeum vobis regnum a contitucione mundi Eluriui enim; & dediftis mihi mandudate: fitiui, & dediftis mihi bibere: hofpes parta do , fopre di cui era l'intro : quella fu la ross mara

el Doi farano gl'ordini delli eletti nel giuditio; vno di coloro. che giudicaranno co'l Signore de quali parla in anesto luogo: voi the hauere lasciato ogni cosa, Vn'altro di quelli che han da effergludicati dal Signare li quali ancora che no habbino abadonati tutti i loro beni, pure di quel che haucuano produraua: no dispelare ogni giorno a poueri di Christo. Perciò vdirinno nel giuditio:venite benedetti dal mio Padre co quel che fegue size . Declinal control of nonexerit in held c

COME IL VESCOVO TROILO

haueua disegnato spendere in edificare vn palazzo trenta libredi oro, ma convertito da S. Giouanni limofinario, quelli diede à poueri, e no logi affatto pentito, per vna visione dell'Angelo, firiduffe à tale, che hon folo le zo. libre d'oro, ma quanto haueua dispenso à poueri. Cap. XXXXIVI. is if it is got a non mineral of

Hi is o bonum, quied conce it i EL tempo di S. Giouanni limofinario venne in Alef-No fandria vn certo Vescouo per nome Troilo, che cercaua di spedere 30. libre di oro in fabricare vn palaz-

20, &

zo, & hauendolo connitato, e ricenuto in casa il predetto Giouanni limofinario, intendedo il suo desiderio, e disegno, gli disse, come i palazzi de'Vescoui doueuano essere i poueri di Giesu Christo, e con viuo essempio, e con parole seppe tanto bencelebrare la virtù della fanta limofina, che cangiato penfiero le 30. libre d'oro in cambio di fare il palazzo tutte le diede al beato Giouanni, acciò fussero distribuite à poueri. Ma. doppo pentendosi per la sua auaritia del bene fatto, cadde in vna graue malatia. Ilche arriuado all'orecchia del beato Giouanni gli rimandò le 30. libre d'oro 3 e subito su risanato : e di nuouo conuitatolo doppo ch'hebbero mangiato, rapito, & alienato da fenfi il Vescouo Troilo fu condotto dall'Angelo del Signore in vn palagio di merauigliofa bellezza con vna porta d'oro, sopra di cui era scritto: questa su la requie. & il ripolo di Troilo Vescouo. E mentre ch'egli attesa la gran bellezza del palazzo leggeua vna tale scrittura, comandò l'Angiolo, che fusse cancellata quella inscrittione, e che vi fusse posta vn'altra; cioè : questa sarà la requie sempiterna di Giouanni Patriarcha

Innoe 3. liblio de eleem. c.

Prou. Y3. Ecel. 4. &

niero: [ Danda est eleemosyna non ex tristitia, sed cum hilaritate, non cum mora, sed cũ velocitate, iuxta quod docet Apo-5. Cor. 9. stolus dicens. Vnusquisque prout destinauit in corde suo, non ex tristitia aut ex necessitate: hilarem enim datorem .

diligit Deus. Porrò bis dat qui dat citò. Vnde ne differas benefacere; quia spes; quæ differtur affligit animam. Cor inopis ne afflixeris, & non protrahas datum angustianti: ante mortem benefac amico tuo, & secundum vires tuas pauperi porrige: non defrauderis à die bono & particula boni doni non te pretereat: memor esto, quia mors non tardabit. Vnde sine dilatione sac bonum, dum potes quia forte cu volueris

Per tanto spauentato dalla visione. Troilo non solo donò à poueri le 30. libre d'oro, ma diuenne poscia grande limosi-

facere bonum, non poteris; & in tuis bonis, alius luxuriabitur. Noli ergò bonum, quod concepisti, differre, quoniam. à mane víque ad vespera mutabitur tempus,& mens rapitur in diuersum: nec dimittas illud exequendu haredi, quia vix tibi Method a continue of the

laudem, nedum mercedem repender. Eleemosyna quæ datur corde puro, & conscientia bona sine simulatione, sine detractione. & fide non ficta, magnam præstat siduciam apud Altissimu ; & ipfa contra omne periculum salutis erit medicina in

coelo. 7

Bisogna dar la limosina non con melanconia, ma con allegrezza, non con tardanza, ma con velocità, conforme all'auiso dell'Apostolo, che dice : Ciascheduno dia conforme à quanto hauerà dissegnato nel suo cuore, non però con melanconia, ò per necessità, perche il Signore Dio ama quel che dà con allegrezza: & inuero due volte dà quello che dà presto. Onde non differire à far bene, perche la speranza che si differisce, afflige l'anima. Non affligerai il cuore del pouerello, e non prolongare la limofina all'angustiato. auanti la morte sà bene al tuo amico, e secondo le tue forze porgi al pouerello. Non ti defraudar del tempo buono, e non ti trapassi qual si voglia particella del buon dono. Ricordati che la morte non tardarà. Fà per tanto bene senza procrastinare, mentre puoi; perche forsi quando vortai poi farlo, non ti sarà concesso, & vn'altro follazerà, ouero goderà i tuoi beni nelle case, che tu hai fabricato. Non voler dunque differire di far'il bene, che ti sei proposto, perche dalla mattina sino alla sera si mutarà il tempo, e la mente è rapita in diuerse cose. Non lasciar, che lo facci l'herede, perche quello appena ti darà lode, no che sia per renderti mercede. La limofina, che fi da con cuore puro e buona conscienza, senza simulatione, senza mormorare, e con sede non finta porge gran fiducia appò all'Altissimo, & ella sarà medicina contro ogni pericolo di falute.

- Il beato Giouanni Limofinario prima ch'egli effortaffe con la voce l'auaro, e poi pentito Vescouo all'opere di pietà, e limosine, predicò con odorifero essempio di ben'operare verso i Consideratione. poueri dando saldamente loro per amor di Dio quanto gli veniua concesso dalla diuina bontà; perilche era fatto degno di infinito frutto nella falute de' fratelli ancorche il padre dell'inuidia non lasciasse di fare il suo scelerato, e peruerso offitio con ogni falsa oppositione. Di doue imparerai à far bene

altrui

altrui con procurar prima con il vino, e fanto effempio ammaestrarli all'opere di religione, e pietà, e poi con le parole della diuina Scrittura, e così sarai dal grand'Iddio fatto di molto spiritual frutto non solo per te stesso all'acquisto delle virtù, ma ancora per l'altrui salute. Et acciò intenda bene questa Euangelica dottrina, leggi ciò che il B. Gregorio quasi à questo proposito ci scriue, dichiarando quelle sacre parole: [Terram vngula fodit.] Solet in equi vngula laboris fortitu-

do cognosci. Quid ergò per vngulam, nisi in Prædicatore sancto virtutum perfectio designatur? qua videlicet vngula terlob c.39. ram fodit, cum de corde audientium exemplo suorum operum terrenas cogitationes eijcit . Vngula terram fodit, quia auditorum corda à facularibus curis euacuat, cum doctor bonus contemni feculum opere oftendat. Videamus Paulum terram. cordis audientium, qua oftensæ virtutis vngula fodiat; ipsenamq. discipulis dicit : Hac cogitate, qua didicistis ; & acce-Phil. 4. pistis, & audistis in me; hæc agite, & Deus pacis erit vobiscu'. 1. Cor 4. & I I.

Et rursum : Imitatores mei estote fratres, sicut & ego Christi. Qui ergò exemplo sui operis alios corrigit, nimirum vngula.

terram fodit . ]

Suolfi nell'ugna del cauallo conoscere la fortezza della fatica. Che cosa dunque per l'vgna si significa, se non la perfettion delle virtù nel santo Predicatore ? con la quale vgna per certo caua la terra, quando con l'essempio dell'opere sue scaccia dal cuore di chi ode i pensieri terreni . Scaccia con l'vgna la terra, perche vota da cuori de gli ascoltanti i pensieri del fecolo, quando il buon Dottore mostra di disprezzare il mondo con le opere. Vediamo in che modo Paolo con l'vnghia. della virtù caui la terra da cuori de gli ascoltanti. Impercioche lui dice a'discepoli : Quelle cose pensate, & fate, che in me hauere odito, & imparato, & il Dio della pace sarà con voi; & altroue: Fratelli siate imitatori miei, si come io sono di Christo. Ouello dunque che con l'essempio dell'opera sua corregge gli altri, per certo la terra caua.

Il Vescouo Troilo, quando su fatto degno di conoscere per mezzo della giustitia la incredibil perdita, ch'egli hauea

fatto.

fatto, effendofi lasciatowincere dalla cupidigia, & auaritia del danaro principio di tutti i mali, no folo diede fubito con moltacarità le 30. libre d'oro a poueri, ma quanto egli possedeua in questa vira dado vero e perfetto segno d'esser fedele dispesatore de beni temporali, e momentanei (ilche tutti gli Ecclesia-Rici hoggidì debbono imitare) con i quali non fabricò terreno, e caduco palazzo, ma eterna, e celefte città edificata d'oro purissimo : come S. Giouanni racconta nell'Apocalisse . Apocar.

Perilche ancor tu fratello doucresti da sì memorabile historia intendere, & imparare questa vera, e perfetta Filosofia con metterla ad effetto verso i poueri di Christo collocando le tue terrene, e transitorie facultà in luogo sicuro; poiche per cose, che passano, non compri vn palazzo di terra, ma vna città di grandezza immensa habitata da personaggi potentissimi, e ricchissimi che sono i spiriti beati. E per tua edificatione leggi il P. S. Ambrosio: [ Custos es tuarum non Dominus facultatu, Lib.a de qui aurum terre infodis, minister vtique eius non arbiter; vende Ifraelit. aurum & eme falutem, vende lapidem, & eme regnum. Ifta cap.14. potest ribi mors eripere, potestas superioris tollere. deinde quia poteris parua pro magnis, caduca pro æternis, thefauros pecuniæ pro thefauris gratiæ vendere. Facis tibi Patrem debitorem Deum, qui pro munere, quo pauper adjutus est fœnus exoluit, quasi bonus debitor creditoris: facis tibi debitorem\_ Filium Dei, qui ait : Esuriui, & dedistis mihi manducare : sitiui &c. ]

Sei guardiano non padrone delle tue facultà, tu che vai nascondendo l'oro sotto terra, ministro di lui per certo, non signore, vendi l'oro, e comprane la falute, vendi la pietra, e comprane il regno di Dio. Queste cose ti può torre la morte, può leuar la potenza del superiore : dipoi tu potrai vendere cose picciole per grandi, caduche per eterne, thefori de danari per thesori di gratie. Ti fai Dio Padre debitore, il quale à guisa di buon debitore paga l'vsura di quello, che dai al pouero : ti fai debitore il Figliuolo di Dio, ilqual dice: Hebbi fame, e mi desti da mangiare : hebbi sete &cc.

Guai à colui, che dominato dall'infernal peste dell'auaritia e cupidigia d'accumulare in rerra, non si ricorda de'poneri di

Christo.

Matt. 35

Christo, che stanno moredo di necessità, ancorche più volte si senta rodere interiormente dal verme della propria coscienza, e gridare nell'anima fua che dia aiuto à poueri bisognosi, se non vuol'esser'homicida di quelli, & egli con crudo cuore resiste ad ogni percossa, nulla compatendo à poueri ; anzi quando per terreno; & humano rispetto qualche cosa dona loro sotto coperta di limofina, subito ch'egli hà ottenuto il suo: infatiabile defio, si pente d'hauer fatto quel poco, ò niente di bene à poueri, e non solo viene à perdere tutta l'opera, ma diuiene quasi nuouo homicida de'poueri de Christo. Laonde:

1. Tim. 6. S. Paolo scriue: [ Omnium malorum radix est cupiditas . ] L'auaritia è radice di tutti li mali. Per tato a vele, e remi conuienti fuggirla, e seguitar con ogni diligenza i vestigij, & essempio del buon Vescouo Troilo, il quale conosciuto per Angelica visione il dano, e rouina, che per tale Diabolico vitio gli fourastana, non solo con ogni diligenza, & ansietà lo tralasciò affatto, ma diuenne quasi prodigo nel diuino seruitio per aiuto de gli fratelli, dando con ogni amore, e carità quanto dalla. celeste mano veniua à lui concesso. Et acciò tu meglio habbi occasione di conseguire questa santa dottrina, leggi il B. Agostino contro i seguaci di questo infernal vitio, dicendo: I Cupidus vir animam fuam venalem habet, si inuenerit tempus, vt. concupifcat alicuius aurum, & argentum; plurimæ animæ in. mortis periculum inciderunt propter cupiditatem, & multi-Domino iubéte ob hoc lapidati funt: Saul enim à Deo alienus effectus est propter cupiditatem, & auaritiam, & ad'extremum de culmine regali expulsus, ab inimicis suis peremptus est. Dominus, noster de cordibus Pharismorum voluit pecuniarum a-

docum. tom.4.

E Part Com

ad regna cœlorum prouocauit, amor pecuniarum intrare non permisit; sed & Iudæ pectus auaritiæ flamma exarsit, vt Dominum cunctorum bonorum largitorem in manus impioru traderet. Auarus enim vir inferno est similis. Infernus enim : quantoscunque deuorauerit,nunquam dicit : satis est ; sic &si omnes thefauri confluxerint in augrum, nunquam fatiabitur.]

morem excludere, sed quia erant cupidissimi falutaria Domini verba deridebant; nam & illum diuitem; quem Dominus

L'huomo desideroso del danaro sa mercato dell'anima sua

le tro-

se trouarà modo, e tempo. Il de siderio dell'oro, e dell'argento hà fatto cadere molte anime in pericolo, e molti per questo per commandamento di Dio sono stati lapidati, perche Saul si alienò da Dio per la cupidigia, & auaritia, & alla fine cacciato dall'altezza regale su occiso da proprij nemici. Vosse il Signore scacciare da cuori de Farisei l'auaritia, ma perche erano ingordissimi, l'amor del denaro non lasciò entrargli dentro i salutiseri consegli d'Iddio. Giuda anco brugiò il petto d'auaritia, onde diede in mano de gli empij il Signore datore di tutti i beni, imperoche l'huomo auaro è simile all'inserno, ilquale per molti, che deuori, non dice mai basta: così ancorache tutti i tesori si ragunino nell'auaro, non però egli sarà mai satio.

COME CERTO VESCOVO conuertì vn Saracino effortandolo all'opere di misericordia co'l testimonio dell'Euangelio, che per vno n'haurebbe riceuuto cento di più, & al fine di sua vita l'eterna gloria. & come miracolosamente ne sece restimonianza doppo morte. Cap. XXXVI.

CRIVONO, che vn certo deuoto Vescouo predicando nelle parti de gl'infideli, fra gli altri couetrì vn Saracino molto spiritoso: essorto di dipoi all'opere di misericordia, e promettendoper vno, sece si che il diuoto andò vendendo ogni cosa, e diedeil prezzo à poueri, e poco doppo riposò nel Signore: & cerco che i figliuosi di lui accusarono al tribunale d'vn Giudice Pagano il Vescouo chiededo, che matenesse la promessa fatta al padre di cento pervno, laquale non vedeuano esseguirsi. Onde il Vescouo comparendo rispose, come la promessa da lui fatta al padre de giouani, s'era ottimamente adempita, c che in segno, e confermatione della verità, se ne dimandasse il loro

il loro padre, ancorche morto. Vennero per tanto ambedue le parti al sepolchro, e scongiurato in nome del Signore il defonto padre, che dicesse la verità: ecco che miracolosamente rispose alla presenza de molti in questa maniera, cento per vno hò ricetutto co possessione della vita eterna; è lo trouorno hauere anco in mano scrittura del medessimo tenore in consermatione di quanto haueua detto: [Sola enim misericordia ad de miser. Deum dirigit hominem: sola ad Deum deducit hominem: sola ad Deum deducit nominem: sola acconsolans. Nunquam vidi pium hominem mala morte siniri. habet enim multos intercessores, è impossibile est quod multorum preces non exaudiantur.]

Sola la misericordia indrizza l'huomo à Dio; sola conduce l'huomo à Dio; sola guida Dio all'huomo. Questa sola è la interceditrice, è consola questi, che hanno volto le spalle. Non hò mai veduto huomo pio terminare li suoi anni con mala morte, e tutto nasce, perche hà molti che pregano per lui & è impossibile, che gran numero di preghiere congionte non ot-

tenghino quanto bramano

Confide-

Hieron.

Fù inuero felice questo buon'huomo, hauendo dispensato le sue sacolà con incredibil guadagno. Di doue imparerai à distribuire i tuoi beni di fortuna nell'istesso modo. Et acciò intenda ottimamente questa sorte di mercantia, ouero cambio, t'auuiso quello, che San Girolamo m'hà insegnato diuinamente, & è questo. [O quanta beatitudo proparuis magna recipere, æterna pro breuibus, pro morituris semper viuentia, & habere Dominum debitorem? Siqua autem vidua habet liberos, & maximè si nobilis samiliæ est, egentes silios non dimittat, sed ex equalitate eos amet, & vt meminerit primum anima sua, & ipsam putet esse de silijs, & partiatur potius cum liberis, quam omnia silijs derelinquat; immò Christum liberorum suorum faciat con redem.

O che beatitudine è riceuere cose grandi per picciole, cose eterne per breui, per cose, che debbono morire, altreche viuono sempre, & hauer debitore il Signore è ma se alcuna vedoua hà sigliuoli non li lasci senza aiuto, ma li ami egualmente, e prima si ricordi della sua anima, e pensi, che essa ancora è vna de

iuoi

fuoi figliuoli, e più tosto sparta con i figliuoli, che li lasci ogni cofa anzi facci Christo coherede de figliuoli suoi .

#### COME VN CERTO BVON

huomo per diuina inspiratione daua à poueri cinque scudi il giorno, ma doppo dal demonio tétato, lasciò di farlo, e vedendo, che non faceua bene ordino ad vn suo seruo, che rubbasse à se cinque scudi il giorno, e li desse à poueri. Perilche il Signore di giorno in giorno li moltiplicaua la robba con la sua santa benedittione. Cap. XXXVIII.



Eontio Vescouo scriue, che essendo dimandato In vita S. vno da San Giouanni limofiniero, com egli fi Ioannis effercitasse nell'opere di pietà, rispose in questa svarile maniera. Credimi Signore, che io non dò, ne fò cosa buona, tuttauia questo, ch'io fò, e dò na-

fce dalle vostre orationi, & così son stato solito di fare : prima ero immisericordioso, e crudele, & vna volta ho patito danno, e venni ad affottigliarmi, e restringermi: ma cominciai à pensare infra me stesso: Veramente se tu fossi limosiniero. Iddio non ti abbandonaria . determinai per tanto dare ogni giorno cinque scudi à poueri, & hauendoli cominciato à dare, il demonio mi vietana dicendo che questi cinque scudi erano buoni per comprar cofe che fanno bisogno alla casa, e che me ne poteuo seruire per andare al bagno, e che io lasciassi stare di dargli à poueri. Io subito lassiai questa buon opra, come se la leuassi dalla bocca de miei figliuoli, ma accorgendomi esser vinto dall'auaritia, dissi al mio seruitore: togli ogni giorno cinque scudi senza farmi consapeuole, & dalli à poueri, il che era effeguito da esso con ogni diligenza. Ma accorgendosi egli, che noi erauamo benedetti, & abondauamo di ricchezze, cominciò

à torne per dispensarne maggior quantità. Perilche vna volta merauigliandomi della benedittione del Signore gli dissi: veramente molto ci sono giouati questi cinque scudi voglio figliuolo mio, che se ne dia dieci. All'hora il seruitore sorridendo mi disse: và, e prega Dio per me hauendo questi furti commesso: imperoche hoggi non hauremmo pane da mangiare,ma se si troua ladro giusto, io sono. Allhora scoprì quanto egli daua. Dalla fede di questo seruo mi sono assuefatto dare volentieri. Essendo il Santo restato molto edificato gli dise. Credemi io hò letto molte conuersioni dei Padri, non hò gia-S.Leo, fer, mai inteso simil cosa . [ Primus collectarum dies saluberade coll, rime à fanctis Patribus institutus hoc exigit, vt vnusquisque prout votiuum, atque possibile est, in vsus atque alimoniam pauperum de vestris facultatibus conferatis, scientes preter illud regenerationis lauacrum, in quo vniuerforum ablutæ funt maculæ peccatorum, hoc remedium infirmitati humanæ divinitus esse donatum; vt si quid culparum in hac terrena habitatione contrahitur, eleemosynis deleatur eleemosyna enim opera charitatis sunt, & scimus, quod charitas operit multitudinem peccarorum. Fælix guidem ille est animus, multumque mirabilis, qui facultatum defectionem benefaciendi amore non metuit, & daturum sibi eroganda non diffidit : a quo

quod erogaret, accepit.]

Il primo giorno delle raccolte delle limosine instituito per sommo frutto da Santi Padri, richiede, che tutti secondo la volontà, e possibiltà vostra diate la limosina delle vostre facoltà per vso de poueri, sapendo che oltre il battesimo, nel quale si sa che si laua ogni macchia di peccato, è stato dato da Dio alla siachezza humana questo rimedio, acciòche se in questa habitatione terrena qualche colpa si contrahe, con le limosine si scancelli: perche le limosine sono opere di charità, e sappiamo, che la carità ricuopre la moltitudine de'peccati. Veramente è selice quell'animo, e da esseramirato, il quale non dubita punto del mancamento della robba per il grande amore di far bene, ne dissida, che non sia colui per darli del continuo cose da donare, dal quale sin'hora hà sempre riceuuto non solo ricchezze, ma molti, e varij fauori

Fc-

Felice veramente è in questa caduca e transitoria vitaquello, che di buon cuore, & allegramente dà à poueri di Christo, perilche diuenta degno di fruttifera gratia conforme à quanto scriue il Padre S. Ambrosio con queste parole. Date ociosam pecuniam, & accipietis fructuosam gratiam, & pauperum subuenictis necessitatibus, & vobis custodiæ sollicitudo minuetur. Non peribit quod pauper acceperit, & vobis quod dederitis inopi custode seruabitur.]

Date il denaro, che non sa niente, e riceuerete la gratia, che sa frutto, souuenirete alla necessità de poueri, & avoi si sceme-

fano che riceuerà il pouero, e quanto à lui
darete, farà conseruato dalla

buona guardia

carries of the control be sent transfer the control of

# - inner process in the last of the last of



The second secon

# LIBRO QVARTO

# DEL DAR DA MANGIARE, E Dort of forum prolongolid distributes of volume and in the control of volume to the control of volumes of volu

Del numero di quelle fante operationi. Cap.

S.Th. 2.2. q.31.ar.2 IN qui habbiamo parlato della limofina in. genere quero opere che ci afficurano nel giorno del final giuditio: Segue hora dire del numero di esse con trattare di ciascuna in particolare conforme all'ordine à noi lassato da Padri

Sono dunque queste opere di misericordia corporali serte, delle quali gli huomini al giorno che verrà Christo nel trono della sua maestà saranno essaminati minutamente con premiare quelli che in esse si faranno elercitati; e per il cotrario chiuque abandonate le hauerà riuolto altroue il pensiero, sentirà acerbissimo castigo. ilche divinamente s'intende dall'Evangelista san Matteo con queste parole. [ Cum autem venerit Filius hominis in maiestate sua & omnes Angeli cum eo, tunc fedebit fuper fedem majestatis fux & congregabuntur ant eum omnes gentes, & separabit eos ab inuicem, sicut pastor segregat oues ab hadis & statuet oues quidem à dextris, hados autem à finistris. Tune ipse Rex dicet ijs qui a dextris erunt: Venite benedicti patris mei, possidete paratum vobis regnum à constitutione mundi:esuriui, & dedistis mihi manducare . ]

Quando il Figliuolo dell'huomo verrà nella fua maestà, e tutti i suoi Angioli con esso lui; allhora sederà sopra la sedia. della maestà sua, e d'auanti ad esso saranno congregate tutte le genti, separandole trà di loro à guisa, che tal volta il pastore separa gli agnelli da capretti : e metterà le pecorelle alla. dritta, e li capretti alla finistra: Allora dirà il Rè à quelli della man dritta: Venite benedetti dal mio padre pigliate il possesso, e godeteui il regno apparecchiatoui sin dal principio del

LIERO

mondo

mondo:hebbi fame, e mi deste da mangiare. Di modo che il buono, e pio Christiano imparerà l'opere di misericordia corporali da quel supremo artefice Christo Signor Nostro, il quale per nostra dottrina dice : [ Esuriui, & dedittis mihi manducare: TE questa è la prima opera di misericordia corporale, la seconda ce la dimostra con tali parole: [ Sitiui, & dedistis mihi bibere:] la terza; [ Hospes eram, & collegistis me ; ] la quarta; [Nudus eram,& cooperuistis me: ] la quinta; [Infirmus eram, & visitastis me : ] la sesta; [In carcere eram, & venistis ad me : 7 la settima, & vltima opera di misericordia corporale è il seppelire i morti. La quale cosa non solo dalla. Eccl 7. vecchia scrittura s'intéde, si come appare per alcuni luoghi di essa, & in particolare per l'Ecclesiastico, & appresso il caritatiuo Tobia: dalla nuoua poi, per tutti gli Euangelisti mentre parlano della sacratissima sepoltura di Christo, e noi à suo luo- Matt. 27. go ne diremo diffusamente.

Luc. 23.

loan. 19.

# DEL DAR DA MANGIAR' A poueri bisognosi. Cap. 11.

Abbiamo di fopra detto del numero di queste fante operationi. Segue hora di parlare di ciascheduna d'esse in particolare. E prima con il diuin fauore cominciaremo dalla prima che è il dar da mangiare à poueri bisognosi come s'intende e conferma per la sacra Scrittura:

Onde si legge nel Deuteronomio : [ Præcipio tibi , vt aperias Cap. 15. manus tuas fratri tuo egeno, & pauperi, ]cioè: Ti comando che tu allarghi le mani al ruo fratello pouerol: Et in Tobia : [ Panem tuum cum esurientibus, & egenis comede; I Mangierai il tuo pane in compagnia de gli affamati e bisognosi. Et in San Luca : [Qui habet escas, det non habenti: ] Chi si ritruoua del pane, faccine parte à coloro, che n'hanno di bisogno. Laonde Cap.3. doueremo hauer'inteso quanto sia obligato il Christiano alla perfettione di questa santa, & Angelica opera di carità, e mifericordia.

## 192 Del dar da mangiar e bere a poueri bisognosi.

E perche la seconda opera che è : dare da bere à poueri affetati, è molto fimile alla prima; perilche conuiene che fiano insieme vnite,e quando d'vna si parla,dell'altra non si tace; hò giudicato, che sia bene trattare nel presente libro indistintamente dell'una e dell'altra operatione sforzandomi d'incitare mercè il diuin fauore con più mezzi ad esse: e primieramente col precetto, & auiso della sacra scrittura : secondo con gli efempi de fanti Padri & altri moderni, & antichi Autori : terzo con i documenti, e considerationi da noi cauate dal'historie de Santi: Onde noi oltra i luoghi già proposti prima addurremo il sapientissimo Salamone insieme con l'Apostolo S. Paolo li Ad Rom. quali con queste parole c'insegnano si Angelica, e diuina dottrina: [ Si esurierit inimicus tuus ciba illum, si sitierit potum da illi: hoc enim faciens carbones ignis congeres super caput eius . ] Se harà fame il tuo nemico cibalo : se harà sete, dagli da bere, perche così facendo ragunerai carboni di fuoco fopra il capo d'esso, cioè con l'esempio della carità gli mostrerai cose che gli sbasseranno, & humilieranno la propria malitia: La quale dottrina messa in prattica da alcune diuote persone hà causato che sono state augumentate in questa vita con gran frutto spirituale, e temporale, come si è inteso dal primo libro e più ampiamente si leggerà in quelli, che seguono, Alla quale ancora operatione di misericordia corporale ci accende quel gran Profeta Esaia, quando dice, ò per dir meglio ci comanda: [ Frange esurienti panem tuum; ] Doue se bene per pane s'intende tutto quello, che fà dibisogno alla conseruatione di questa vita mortale, nulladimeno, non è fuori del nostro proposito; il che anche ci dimostra eccellentemente l'Ecclesiastico in cotal modo: [ Panis egentium vita pauperis est qui defraudat eum, homo sanguinis est. Il pane de bisognosi è la vita del pouero: chi di quello lo defrauda, è huomo fanguinario. Et Christo dice: [Quicunq; potu dederit vni ex mini Matt. 10. mis meis istis calicem aqua frigide tantum in nomine discipuli;amen dico vobis, non perdet mercedem suam . In verità vi dico che chiunque darà vn bicchiero d'acqua fredda per bere à vno di questi miei minimi in nome del discepolo non

s. Cor. 4. perderà la sua mercede ; E l'Apostolo Paolo : THabemus the-

· fau-

faurum istum in vasis sictilibus : 7 Habbiamo questo tesoro ne vasi fittili : Et in vero quai megliori tesori hà Christo di quelline quali egli stesso disse d'essere? Io hò hauuto fame, e m'hanete dato da mangiare, ho hauuto fere, e m'hauete dato das bere, Laonde co gran ragione, quel gra Dottore di Santa Chie-(a Ambrogio-pronuntiò contro i ricchi quelle spauenteuoli se sala parole. [ Non est minus criminis ab habentibus tollere quam cum possis, & abundes indigentibus denegare: I Non è minor colpa robbar à quelli che hanno, che potendo, & hauendo negare al bisognoso. Si che douemo hauer inteso chiaramente quanto fiamo obligati ad accenderci con viua, e verace carità alla perfettione di queste pie, e religiose opere di misericordia corporali. Il che benissimo ci viene confermato dall'istessa verità Iddio doue dice; [ Præcipio tibi, ve aperias Deut. 15. manus tuas fratri tuo egeno, & pauperi. Ilo ti comando che apri le mani al tuo fratello bisognoso, e pouero. Ilche è conforme à quello che altroue ci comanda lo Spirito fanto dicendo: [Non dimittas cum vacuum.] non lo lassare andare con Eccl. 39. le mani vote; si come diceua quel misericordioso vecchio dell'antica legge per nome Tobia: [ Noti auertere faciem tuam Tob.4. ab vllo paupere : ita enim fiet, vt nec à te auertatur facies Domini. Nó riuoltare la faccia da alcun pouero perche così ne aunerrà che da te non si riuditera la faccia del Signore. E ne'Prouerbi si legge per nostra eruditione : [Qui obturar aure sua al Prouerb.] clamore pauperu, clamabit ipfe, & non exaudierur. Thi ferrerà Cap. 21. l'orecchi al grido de poueri, griderà lui, e non sarà esaudito i ou

Il che tutto vien à noi chiaramente confermato con il verisfimo, e viuo esempio in S. Luca del ricco, e miserabile Epulone doue si legge: [Homo quida erat diues, & induebatur purpura : Cap. 16. & byslo,& epulabatur quotidie splendide;& erat quidam mendicus nomine Lazarus qui iacebat ad ianuam eius, viceribus plenus, cupiens saturari de micis, que cadebant de mensa di-

uitis,& nemo illi dabat.]

Era vn cerro huomo ricco,e si vestiua di scarlatto,e bisso,& ogni di pasteggiana splendidamente: & eraui vn certo mendico per nome Dazzaro il quale giaceua vicino alla porta di lui pieno di piaghe desiderando di fatiarsi delle molliche che cas-

N

# 194 Del dar da mangiar'e bere a poueri bisognosi.

deuano dalla tauola del ricco, e non era chi gli le porgesse. Di doue deui intendere questa Euangelica verità attendendo à queste pie,e sante operationi. Et acciò da douero in esse t'accenda, confidera il viuo, & Euagelico essempio datoci da Christo i cui divini vestigi doviamo abbracciare con ogni diligeza Marc. s. le pierà, Adunque si legge in S. Marco: [Quod cum turba multaeffer cum illo,nec haberent quod manducarent ,conuocatis di-· scipulis suis, ait illis: Misereor super turbam, quia ecce iam triduo sustinent me, nec habent quod manducent; & si dimisero cos iciunos in domum suam, deficient in via : quidam enim ex eis de longe venerunt. Et responderunt ei discipuli eius : Vndè istos poterir quis saturare panibus in solitudine ? Et interrogabar eos lesus : Quot panes habetis ? Qui dixerunt septem. Domine. Et præcepit turbæ discumbere super terram, & accipiens septem panes, gratias agens, fregit, & dedit discipulis suis vt apponerent, & appoluerunt turbæ: & habebant pisciculos paucos, & ipsos benedixit, & iustit apponi, & manducauerunt, & saturati sunt, & sustulerunt de fragmentis quod superauerat feptem sportas, have all and an all a smooth to a solution of

Essendo con Giesù vna gran gente, ne hauendo, che mangiare, chiamati i suoi discepoli gli disse : Hò compassione delle turbe, perche già sono tre giorni che mi tengono dietro, e mi seguono, e non hanno, che mangiare : e se li licentio così digiuni à casa loro , mancheranno per strada perche alcuni di loro sono venuti di lontano. Allhora risposero i discepoli: E donde haurassi il pane ? e chi potrà sariar giamai costoro di pane in luogo sì ermo e deserto? E Giesù dimandaua loro: Quanti pani hauete? Quali dissero: Sette Signore. E lui comadò che le turbe si mettessero à sedere sù la terra e prese i sette pani; e ringratiando Iddio li roppe, e li diede à discepoli, che li porgessero, e quelli li misero innanzi alle turbe: & haucuano alcuni pochi, e piccioli pesci, i quali ancora benedisse, e comandò se gli dessero a mangiare. Et in. questa guisa si satiorno, e leuarono della robba auanzata. sette sporte. Ben cosa suprema, e miracolosa, & opera della, dinina prouidenza con il fatiare: più di quattromila persone con sette pani soli, e pochi pesci. El'Euangelista S. Giouan-

ni de-

ni descriue vn fatto fimile : come il Signore con cinque pani, son. 6. & due pesci sariò cinque mila huomini , & di quel ch'auanzò n'empirno gl'Apostoli dodici sporte. Per tali miracoli fatti in aiuto de profilmi per mano del Saluatore del mondo douiamo infuocarci à queste Angeliche opere di pietà e misericordia; fenza verun timore di mancamento di cofe necessarie all'vso humano : sendo che di già è scritto nell'Ecclesia- Bechtifico : [ Dà altissimo secundum donatum eius, quoniam. retribuens est, & septies tantum reddet tibi. ] Dà all'Altissimo si come ti vien donato da esso, percioche è rimuneratore, e sette volte altre tanto restituirà. È ne prouerbi si legge: [ Qui dat pauperi, non indigebit : qui despicit deprecantem; substinebit penuriam . ] Chi dà al pouero, non gli mancherà niente: mà chi sprezzerà il supplicante, patirà carestia. Lascio que di fare mentione in più luoghi dell'Ecclesiastico e de Prouerbi, e molti altri luoghi della facra, e diuina Scrittura: ma folo per concludere questo nostro capitolo, ci seruiremo di To- Tobas bia doue dice : [ Fiducia magna crit coram fummo Deo eleemolyna omnibus facientibus eam er idelt misericordiam a Deo impetrabit a Darà gran confidenza in presenza del sommo Iddio la limofina à cutti quei che la faranno cioè gl'im= Tob 4. & petrarà la misericordia . [ Et: Eleemosyna à morte liberat , & 14. ipla est, que purgat peccata, & facit inuenire vitam eternam. ] La limofina libera dalla morte, purga i peccati, e ci conduce alla vita eternalori) onomel . etalonam absorahmen otos otos

COME PER HAVER DATO VN pane due compagni di San Domenico per - amor di Dio ad vn pouero, furono pasciuri cento e più Frati da gli Angioli del Signore. and rate of the Dos of the Martin to Other and

I LEGGE nella vita di San Domenico, che tro- Tom + S andosi esso in Roma nel monastero di San Sisto fila prima habitatione in compagnia di cento Fra-

# 196 . Del dar da mangiar e bere a poueri bisognosi.

.. ti mandò vnogiorno due de fudetti fuoi Fratisper llimofina, i quali doppo hauer cercato indarno dalla mattina per tempo fino ad hora di terza, nel tornarsene à casa, si fece loro incontro vna certa donna affai alla religione affettionata; la quale diede loro un pane, e diffe : Non voglio à patto alcuno che torniate senza niente à casa. Non più tosto pigliato quello pane , fi fà incontro loro va bell'huomo , e di belliffima faccia chiedendo loro limofina con grandiffima inftanza: ma i poueri Frati si scusarono dicendoli, che nulla haueuano per donargli. Pure colui tuttauia pregando, mossi à compassione, gli diedero quel pane per amor di Dio, & egli subito disparue. Tornati i Frati à casa, subito venne lor incontro Domenico (che già per riuelatione haueua conosciuto quanto era accaduto)e con viso allegro disse loro: non hauere portato nicte figliuoli? Et essi gli raccontarono ogni cosa, e del pane, che haueuano dato al pouero. A quali replicò il santo: sappiate che olui fu l'Angiolo di Dio.Il Signore pascerà li suoi serui: Andiamo pure à fare oratione. Vícito poi di Chiesa comandò à i Frati, che andassero à desinare, quantunque alcuni gli: dicessero, che ciò era indarno non ci essendo, che mangiare; ma il Santo che sapeua quello, che Iddio haurebbe fatto replicò : il Signore pascerà i suoi serui. E stando essi tuttauia sospesi e sopra di loro, il Santo chiamato vn certo Frate, gli dise che facesse andare i Frati à tauola, chè dal Signore saria. stato loro mandato da mangiare. Furono finalmente poste le tauole, & il tutto apparecchiato, e dato il segno d'andare à tanola, entrorno i frati in refettorio, & il fant'huomo benediffe: la mensa. Assentati tutti, e leggendo à tauola frat'Errico Romano, il seruo di Dio Domenico gionte le mani cominciò ad orare:Et ecco che la diuina prouideza come gli promise fu subito presente per pascere i suoi serui.

La tauola doue successe il miracolo si conserua nel monasterio di san Domenico à Monte Magnanapoli, se si vede il di della festa di detto Santo suor della Chiesa all'altare della Madonna. Percioche apparisero nel mezzo del Resettorio due giouanetti bellissimi, che portauano bianchissimo pane, l'vno de quali dalla destra; l'altro dalla si-

dalla sinistra parte della mensa, cominciorno à distribuire da gli vltimi, e seguitando insino à i primi Frati diedero vn pane per ciascuno, & à San Domenico fecero il somigliante, al quale poi inchinati riverentemente subito disparuero. Ne manco parimente à i Frati il vino, il quale fu loro portato miracolofamente. [ Imitare è homo vel ter- Baffi, horam , ve illa fructus proferto, ve ne illa conspiciaris effe mil 6 ex deterior, que inanimis est . Sane illa non iti fuum vlum varis. to aut commodum, sed in tuum ministrare contendit. Tu'autem quem debueras oftendere beneficentie fructum, illum tibi ipli congregas, nam benefactorum gratiæ in dantes reuertuntur. Dedifti elurientitibi consuluisti, quod dedifti ad te cum augmento redit ; quemadmodum enim frumentum in terram cadens lucrum proijcienti parit, sie & panis in esurientem. projectus multam in posterum tibi reddet vtilitatem etiam in hac vita. In the skinder some remerchant from or yellow is to

Imita ò huomo la terra:come lei fà il frutto perche non apparisca, che tu sia peggior di lei, che è inanimata certo ella. non piglia per suo commodo, ma vuole seruire per il tuo: ma tu quel frutto, che doueui dare di liberalità, quello stesso lo congreghi a prò tuo: E pure dourebbono le gratie de benesitij tornare à chi su benefattore. Hai dato all'affamato? hai fatto bene per te : quel che à lui hai dato ti ritornerà con aumento, percioche si come il grano, che cade in terra partorisce frutto à chi lo getta, così il pane dato all'affamato ti è per rendere nell'auuenire molta vtilità anche in questavita.

Subito che à buoni, e pij religiosi su chiesto da mangiare con qualche instanza dall'Angelo del Signore in forma di médico, si scordorno della propria pouertà e necessità del monaste Considero. E se con dare à quello il solo pane, che per l'amor del me-ratione. desimo Signore loro su dato, null'altro hauendo in questa vita per quel giouare, meritorno per man de gli Angioli il vitto no folo di bianco pane, mà di vino ancora miracolosamente per cento e più Frati, potrai comprendere quanto t'importa l'esser pio, e pronto à bisogni de poueri, somministrando e pascedo loro con ogni carità, & etiam con non picciolo tuo incommodorijs. 3.Reg. 17

per la propria pouertà, e spera sempre con viua fede nel Signore, poiche egli con la sua diuina providenza non è giamai per mancare di renderti con ogni auantaggio & vsura di quanto hauerai souuenuto per suo amore à poueri . Basilio . [ Imitare 10.ex va. viduam Sareptanam quæ Elie egenti panem portigens à miseria leuata est. Si eges, Deo diviti fac fœnores: crede, inquam, illi qui quod afflicto datur, perpetuo quasi sue personæ datum amplectitur, & de suo reddit, dignus vbique fideiuffor, terra, marique apertos habens thefauros : magnificus est Deus in dando, & retribuendo, & etiam in hac vita cum feenore. ] או בי מובי מובי מובי בי וווי מובי

Imita la vedona di Saretta la quale dando al pouero Elia del pane, fu alleggerita dalla sua miseria. Se sei bisognoso dà à Dio ad vsura, il quale quel, che si dà all'afflitto, l'abbraccia in perpetuo come fatto alla persona sua propria, e renderà del suo, degno malleuadore per certo, che ha per terra, e per mare aperti i suoi tesori : Dio è magnifico in dare, & in questa

vita ancora ti renderà il tuo con viura.

Confide ratione.

Il glorioso Padre San Domenico sapeua benissimo ne suoi bisogni e necessità à chi ricorrere per esser prouisto secondo il suo desiderio e bisogno de'suoi: Perilche ci vien insegnato che quando hauiamo bisogno di cosa alcuna sì in spirituale, come in temporale, fà di mestiero ricorrere al vero, & abondantisfimo fonte di gratia Christo Signor Nostro con viua fede e profonda humiltà, & alla sua immenta benignità chiedere, perche egli non è giamai per mancarci. Poiche s'egli con la fua diuina prouidenza dà nudrimento, e cibo a piccioli vermiccioli, quanto maggiormente darà à noi creati a sua imagine, e similitudine ogni abbondanza delle cose necessarie chiedendoglile conforme al Santo Padre Domenico ? Et affine che intendiamo bene questa Christiana dottrina, & intendendo impariamo; fi potrà leggere il Padre San Basilio mentre dice : Quod petere debes, maxima cum humilitate atque fide petito, non diuitias neque terrenam gloriam, non fanitatem corporis (ipse est enim, qui te creauit, ipsi cura est incolumitas tua) sed quemadmodum iussus es, regnum Cœlorum pete tantummodò, & necessitatibus corporis tui ipseproui-

tom.z. Matt. 6. providebit. Munificentissimus idem, atque augustissimus Rex noster indigné fert quandocunque quis nostrum de rebus ipsum minimè ipsi conuenientibus rogat. Noli igitur illum tibi oratione tua iratum facere; fed ea pete tibi, quæ digna funt & Rege & Deo. Hac autem petens ab eo, ne prius recesseris quam quod petis impetraueris. 7 Quello che tu vuoi dimandare, dimandalo con humiltà grandissima accompagnata da viua fede, ne ti volere abbassare in dimandare ricchezze ò gloria terrena, ne meno fanità del corpo, atteso che hauendoti il sommo Dio creato, non mancherà giamai d'hauere à cuore la tua faluezza: ma quello, che tu deui addimandare, solamente è il Regno de Cieli conforme à quanto t'hà stato comandato: & in cotal guisa egli prouederà assieme à bisogni del corpo, poscia che il nostro Rè è liberalissimo, e splendidissimo, e gli dispiace ogni volta, che vien lui chiesto cosa o picciola o poco conueneuole alla sua gradezza. Per tanto habbi à mente di non l'irritare con l'oratione, mà chiedi quello che è degno e di Rè e di Dio, & à questa guisa impetrerai tutto prima, che ti discosti da esso.

### COME AMODEO DV CA Sauoia dimandato se haueua cani, mostrò molti poueri co'quali speraua la preda in Cielo. Cap. IV.



I letro Elciniacese, e Raffaello Volterrano scriuo- 2,18b. de no, che Amodeo da canto di padre Duca di mirac. 2. Sauoia, e da canto di madre nipote di Giano rè lib 3. Geo di Cipro, ragionando con alcuni Ambasciadori graph. fù da loro dimandato se haueua cani da cac-

cia? A quali mostrando vna moltitudine de poueri, che stauano a sedere mangiando, disse: questi sono i miei cani à quali fò le spese ogni giorno e co'quali spero di far preda della gloria celeste. Chrisostomo: Neque pecuniarum sumptus tantum In Gen. spectemus, si quandò opus est eas pauperibus erogare, sed po- cap. 15

## Del dar da mangiar'e bere a' poueri bisognosi.

tius quantum nobis accrescat: Ea enim de causa sémini eleemo-2. Cor. 9. Iynam comparauit diuina scriptura, vt cum gaudio, multa alacritate ea operemur:nam si hi, qui semina terra concredunt. & antiqua intus reposita spargentes, ita negociantur, & bona spe fouentur, & manipulos imaginantur, ac plenas areas: multo magis, quibus datum est semen hoc spirituale seminare, gaudere, & exultare convenit, quod messuri sunt in Coelo hoc quod in terra ferunt, & nummos expendunt, peccatorum auté remissionem accipiunt, & siduciæ materiam inveniunt conciliantes fibi per ea, quæ hic dant, perpetuam quietem, & cum-

Sanctis conversationem.

Ne douemo solamente risguardare alle spese de danari, quando tal volta bisogna spenderli ò scompartirli à poueri, mà più tosto quanto ci si accresca; essendo che per questa. cagione la diuina scrittura paragonò la limosina al seme, acciò con allegrezza, e con molta prontezza operiamo tali cofe:perche se quelli, che fidano le lor semenze alla terra, e così spargendo le cose loro antiche, e riposte vanno negotiando, e fomentandosi con buona speranza, e si imaginano i manipoli e l'aie piene: molto maggiormente quelli à quali è stato dato à seminare questo seme spirituale conviene, che faccino festa, & esultino, perche sono per sar raccolto in Cielo di quello, che in terra feminano; e perche spendono i denari pasce do i poueri, ottengono anco la remissione de peccati, e trouano materia di fiducia guadagnandofi per le cose, che qui donano vna perpetua quiete, e conuerfatione con i Santi.

Il buon Prencipe Amodeo in Sauoia ottimamente rispose Confide- alla domanda fattagli da gli Ambasciatori, cioè che egli non ratione. haueua altri cani da dar'à mangiare, che alli poueri bisognosi da quali speraua vna ricchissima, e pretiosissima preda: per insegnare à prencipi, e fignori delle cose terrene, etransitorie à ben fare, acciò nell'hora della morte non gl'arriui quella interrogatione, che tocca il Beato Basilio contrò i ricchi,il quale così dice: [Quid respondebis Iudici tu qui parietem vestis, hominem nudum sinis? qui equos ornas fratrem. in turpi amictu contemnis? qui frumentum putrescere sinis, esurientem non nutris? qui multos canes, variasque feras spledide

nites.

didè pascis, & Christi pauperes mendicitate, & same pereunt? Qui non aperuisti domum, repudiaberis à regno: non dedisti

panem; non accipies vitam aternam. 7

Che rispoderai al Giudice tu che vesti le mura, e lasci l'huomo ignudo? il quale orni i caualli e dispregi il fratello in brutta veste inuolto? tu che lasci marcire il grano, e non nutrisci gli assamati? tu che pasci cani, e varie siere splendidamente; & i poueri di Christo muoiono miseramente di same? Sappi tu che non hai aperta la casa, che sarai ripudiato dal Regno: non hai dato pane, non riceuerai vita eterna.

#### COME SANTO ANTONINO

Arciuescouo di Fiorenza, hauendo fatto dare quanto pane haueua a poueri per amor di Dio ritrouò miracolosamente l'arca piena. Cap. V.



ELLA vita di Sant'Antonino Arciuescouo di Fiorenza si legge, che essendo il Santo sotto il Barbiere, & vdendo hauere bussato la porta vn cittadino pouerissimo ilquale chiedeua almeno vn pane per limosina, & auuertito da vno

de seruitori non esserui più che tre pani, ne potersi per all'hora prouedere di più; tuttauia il pietoso sant'huomo comandò, che si desse il pane al pouero. Doppo questo eccoti subitamente comparire due altri che pure chiedeuano per carità qualche cosa da mangiare, à quali il Santo medessimamente sece dare gli altri due pani che restauano: Ilche vedendo il Dispensiero saltò in tanta colera, che si scordò, ouero non vosse per lo sdegno sar prouissone d'altro pane per desinare. Finito di tosarsi, e volendo il Barbiere partire, l'inuitò à mangiar seco: & egli rispose: à che volete tenermi con voi à desinare, se non ci è pane? All'hora il buon Prelato e pietoso Santo gli disse

#### 202 Del dar da mangiar'e bere a poueri bisognoss.

disse che douesse hauere speranza, perche colui, che dà da pascere à gli animali con tanta prouidenza daria anco da mangiare à gli huomini. Ordinando dunque che tosto si preparasse la tauola, & il seruitore replicando che ciò era indarno non. c'essendo pane, per contrario il santo gli comandò, che facesse ciò che gli era imposto. Il poco fedele seruitore sinalmente diede di mano alle chiaui; & andò all'arca la quale aperta, la trouò (cosa veramente miracolosa) piena di bianco e fresco pane: perilche l'ignorante Barbiere e seruitore restorno confusi e la diuina prouidenza glorificata. Chrisostomo: elemofin Deus eleemofynam non ob hoc folum instituit vt pascantur & collat. indigi, sed ctiam vt dantibus accrescerent beneficia; atque adeò magis propter dantes, quam propter accipientes: Et

in sáctos.

proptereà vera eleemosyna est sic dare, vt gaudeas te dare putesque accipere magis quam dare nó ex tristitia, aut ex neces-

2. Cor.9. fitate: hilarem enim datorem diligit Deus. Vbi venero(inquit Apostolus) quoscunque probaueritis, eos mittam, vt deferant

L. Cor.16. gratiam vestram : ] Eleemosynam vocat gratiam, demonstrans quòd ficut mortuos excitare, & Demones effugare, & leprosos mundare gratie opus est, sic pauperes iuuare. I

Iddio hà instituita la limosina non solo acciò siano pasciuti

li bisognosi, ma anco acciò venissero ad accrescersi à coloro, che danno i benefitij: & in vn certo modo più per quelli che danno, che per quelli che riceuono. E però la vera limofina è il dare talmente che ti rallegri di dare, e ti pensi di riceuere più presto che dare: non già con melanconia ò per necessità, perche Dio ama chi dà allegramente. Doppo che farò venuto (dice l'Apostolo) manderò tutti quelli che hauerete approuato, acciò portino la vostra gratia. Chiama la limosina gratia, dimostrando, che sicome è opra della gratia il risuscitar'i morti, far fugire i Demoni, e mondare i leprofi, così anche l'aiutare i poueri.

Confide. ratione.

Se tanto miracolosamente con smisurato auantaggio rendè il premio in questa mortal vita il sommo Rè al santo Arciuescouo per hauer sol dato tre pani per amor della sua diuina. maestà à poueri bisognosi poiche, sù fatto degno in terra mangiar'il pane portato da gli Angioli con si grand'abbondanza,

di che

di che cosa credi tu che sarà stato premiato in cielo il detto Santo? di pane certo viuo, & cterno, che è il Creator dell'yniuerso Iddio, il quale con tanta liberalità sì in cielo come in terra rende di gran lungo duplicata pariglia à quelli chespendono in seruitio de poueri per suo diuino amore, sicome benissimo il Beato Chrisostomo ti scriue, affinche tu con ogni diligeza abbracci l'opere di misericordia: [ Domum in Cœlis Chrison. manus pauperum ædificant . Pennata est misericordia, & val- hom.3. in dè leues habens alas aureas & volatum quæ Angelis magnam Hebraos gratiam dilectionis apportet, & in hac vita etiam multo plus per ipsos Angelos retribuat dantibus, quam ipsi dent: scriptum est enim: pennæ tuæ sicut pennæ columbæ deargentatæ, & collum eius in fulgure auri. Sicut columba quædam nitens, & aurea venustate decorata, nitens & affabiles oculos habens. per cuncta peruolat : pennata est, & lenis: semper ante solium. regale confistit : quando iudicamur repente subuenit, & nos à Supplicies liberat imminentibus alis suis nos contegens : hanc amplius desiderat Deus quam sacrificia numerosa: ex eius vocabulo Deus desiderat appellari miserator & misericors Deus, Psal, 1020 longanimis, & multum misericors: Ego autem sicut oliua fru- Pfal-51. ctifera in domo Domini . ait Propheta : Tales ergò efficiamur sicut oliua fructifera: ex omnibus partibus misericordias germinemus: non enim fufficit oliuam esse, sed opus est eam esse fructiferă: Sunt enim misericordes, sed parua per totum annu tribuentes: ifti oliuz quidem funt, sed non fructifera : quin etia aridæ, & quando quidem miserentur oliuæ sunt, quoniam verò non longe neque magnifice non funt fructifera. Nos efficiamur oliuæ fructiferæ.]

Le mani de'poueri edificano la casa in Cielo. La misericordia è pennata; & hà l'ali molto leggiere, e d'oro, & vn volo che gratiosamente apporta gran dilettatione à gli Angioli, di modo che etiamdio in questa vita per mezzo de gli stessi Angioli à quelli che danno rende, molto più di quello che gli dano: Imperoche è seritto: le penne tue sono à guisa delle penne d'una columba inargentata il cui collo risplende di chiarezza d'oro: come una colomba rilucente, & abellita per il lampeggiar dell'oro se ne vola per ogni banda, hauendo gli occhi

\_\_\_\_

#### 204 Del dar da mangiar e bere a poueri bisognosi

mansueti, & affabili : hà le penne, e leggiera sempre và à fermarsi d'auant'il solio regale. Quando siamo in giuditio subito ci souuiene e libera da supplitij che ci soprastanno, coprendoci con le sue ali. Hor desidera più questa Iddio che i copiosi sacrifici, e dal vocabolo di quella vuol esser chiamato copassioneuole e misericordioso Dio, e che hà molta misericordia. Et io come l'oliua che fà frutti nella casa del Signore (dice il Profeta.) Diuentiamo dunque qual'è l'oliua fruttifera, gettiamo per ogni verso germogli di misericordia. E perche no basta esser'oliua, senza esser fruttifera, percioche vi sono de misericordiosi, ma che pochissimo dano in tutto l'anno, hor questi sono veramente oliue; mà non fruttifere, anzi aride, : È già che hanno compassione sono oliue : mà in quanto nonarriuano molto lontano ne con molta magnificenza, non sono fruttifere: Noi adunque facciamoci oliue fruttifere.

# COME PER NON HAVER LA

moglie di San Paolino dispensato vn pane ad vn pouero conforme all'ordine datogli fi perfe vna naue carica di molte robbe. Cap. VI.

De glor. War CRIVE San Gregorio Turonese nella vita di San Paolino Vescouo di Nola, che vn giorno il detto beato, chiedendogli vn certo huomo la. limofina, alla fua Donna ordinò che andasse, e desse à quello quanto gli facesse bisogno: & el-

la rispose: niente habbiamo da vn sol pane in poi; alla quale con grandissima carità il pio, e diuoto huomo di nuouo gli ridisse: và e dagli quel che v'è, poiche il Creatore del tutto prouederà à noi quanto ci bisogna: Ma la Donna auara, e senza fede desiderando quello sol pane riseruare assinche non gli mãcasse loro il vitto necessario, non volse darlo à verun patto. Frà tanto vennero certi mandati dal loro padrone dicendo: Noi del pane e del vino abondantemente vi portauamo con cose al

vitto

vitto humano necessarie: ma per questo habbiamo dimorato ch'essendo insieme con il grano, & altre robbe, venuta vna grossa e pericolosa tempesta, lontan paese menò la naue. Al-Lhora il caritativo e pio huomo voltato disse alla sua Donna: Intendi che per hauer tu al pouero di Christo robbato vn sol pane; sei priua d'yna grossa e ricca naue che in mare è persa? Hieronymus: [Radix omnium malorum est auaritia: Ideoq: Hier. ep. ab Apostolo Idolorum seruitus nominatur. Petrus Apostolus 22. ad Est dicit: Argentum, & aurum non est mihi: quod autem habeo, stoch de custod. hoc tibi do . Surge, & ambula : At nunc multi licet fermone virgin to taceant, opere loquuntur: Fidem & misericordiam non habeo, 1. quod autem habeo argentum, & aurum hoc tibi non do : Ha- Ephel s. bentes autem victum, & vestitum, his contenti simus : Audi . Tim. 6. Iacob, quid sua oratione postulet : Si fuerit Dominus mecum Gen.cap. in via hac, & dederit mihi panem ad edendum, & vestimentu: quo cooperiar. ] La radice di tutti i mali è l'auaritia, e però dall'Apostolo è nominata seruitù d'Idoli: Onde Pietro Apostolo dice: Io no hò argeto ne oro: ma ti dò quello che hò: levatisù e camina: ma adesso, se bene molti tacciono in quanto alla: fauella, nondimeno parlano con l'opera dicendo: Ionon hòs fede ne misericordia: ma l'argento, e l'oro che hò non te lo dò: Hauendo dunque vitto, e vestito, contentiamoci. Odi Giacob che cosa domandi nella sua oratione: Se sarà con me: il Signore per questa strada, e mi darà pane da mangiare, e vesti. da coprirmi . Finangal H. miolganial inflanca.

Se tanto grauemente la poca fede di questa Donna su dalla Confidediuina giustitia punita, la quale per l'auaritia di vn sol pane, e forfi ad essa necessario fu priua di vna grossa, e ricca naue con che seuerità quel ricco auaro sarà castigato, il quale nondi vn sol pane sarà stato ladrone, mà di molti pesi d'oro harà affaffinato i pouerelli ? Perikhe ti dico che le ricchezze ponno: anco esser causa della tua salute, & origine della tua dannatione : Et acciò tu intenda questa verità, leggi Sant'Agostino, ch'egli benissimo t'insegna. Augustinus : [ Diuitiz solis iniquis Lib. 1. a. funt diuitiæ, qui in eis constituunt spem, atque copiam beatid. Euang. to tudinis suæ: A iustis verò cum hæc possidentur, est quidem. " 4 ista pecunia, sed non sunt tamen illis diuitiz nisi cœlestes, & COME fpiri-

#### 206 Del dar da mangiar'e bere a poueri bisognosi.

spirituales, quibus indigentiam suam spiritualiter supplent exclusa egestate miseriæ: Vnde dicit Dominus: Si in alieno sideles non fuiftis: alienas appellat terrenas facultates quia Pfal.48. nemo eas fecum moriens affert. Ne timueris cum dines factus fuerit homo, quoniam cum interierit, non fumet omnia, neque Matt. 11. descender cum eo gloria eius : Regnum cœlorum vim patitur, & violenti rapiunt illud; vt scilicet quis diuitias contemnat,& Luc. 16. linguas deridentium se talia contemnentem: Sepultus dives in inferno dicitur, quia fepultura inferni est pœnarum profunditas, que superbos, & immisericordes post hanc vitam vorat : Extremum autem digiti,vel minimam operationem misericordiæ fignificat qua diviti crudeli subuenitur. Cum autem ei dicitur:recepisti bona in vita tua,illud tangitur,quia scelicitatem faculi dilexit, nec aliam vita præter istam in qua superbus tumebat, amauit. ] Le ricchezze alli cattiui solo sono ricchezze che pongono in esse la speranza e la copia della loro beatitudine: ma li giusti, mentre essi possiedano tali cose, l'hanno invero come facultà terrene, ma pure non tengono per ricchezze se non le celesti e spirituali, co le quali soppliscono spiritualmente à suoi bisogni esclusa la pouertà della miseria: Onde dice il Signore: Se non fuste fedele nelle cose aliene, chiamando aliene le facoltà terrene, perche veruno morendo le portaseco. Non ti spauentare quando l'huomo sarà diuentato ricco atteso che quando egli muore, non piglierà cosa alcuna ne descenderà con lui la sua gloria. Il Regno de'Cieli patisce forza, e li violenti lo rapiscono, e tutto acciò la persona dispregi le ricchezze, e lelingue di coloro che se ne ridono, e bessano chiùque le schernisce. Si dice che il ricco fu sepolto nell'Inferno, perche la sepoltura dell'inferno è la profondità delle pene, la quale diuora li superbi e li spietati doppo questa vita . L'estremità poi del dito fignifica l'opera di misericordia benche picciolissima con la quale si souviene al ricco crudele. Ma quando gli è detto : hai riceuuto i beni mentre viueui, si accenna; ch'egli amò le felicità del secolo non amando altra vita fuor

che quelta,nella quale fuperbo fi gon fiana.

#### COME VNABBATE INFERMO

hauendo desiderato vna lampreda, & essendogli recata, la diede ad vn pouero che con in-Îtanza gli la dimandò, e doppo quel fatto fù visto il pouero leuarsi in aria, e volarsene in. Cielo. Cap. VII.

I racconta dal Cardinale Pietro Damiano che Pen. Daad vn certo Abbate trouandosi ammalato venne mian. Evna volta voglia d'vna lampreda, e dicendoli i epift. 10. ministri, che sarebbe stato malageuole à trouarla, gli fu detto da vn'amico che alla piazza ve

n'era vna ma che non ne voleuano maco di venti foldi Pauesi. All'hora comadò l'Abbate che gli fi annoueraffero quei foldi, e così fu compra e con ogni diligenza cotta. Ma ecco che non prima fu recata in tauola, che vn pouero comparendo alla portaschiedeua con molta inftanza che gli fusse dato quello che per l'Abbate era stato apparecchiato. Onde il seruo di Dio senza punto pensarui mandò con ogni prontezza la lampreda, la. quale egli per ancora non hauea tocca con l'istesso piatto al pouero, ilquale fubito preso il piatto col pesce ,veggendo tutti gl'astanti si leuò miracolosamente in aria, e con la mano nel piatto apparecchiata, quasi che dono ò presente alcuno nobile seco portasse, penetrò i Cieli: Onde chiaramente si conobbeche quello che si dà à poueri, si dà à Dio, e quello che in questa vita si nasconde nel seno de'poueri, si ritroua in Cielo. Chrisostomo: [ In Cornelio vide eleemosynæ vim, vide ctiam Chrishoquanti fecerit, vt credat, vt Angelus miffus, vt Spiritus opera-mil. 12. in tus, & Princeps Apostolorum accersitus visionem talem vidit 1801. & nihil omninò intermissi est. Eleemosyna fons purissimus est Ad. 10. iuxta quem no Pini, Quercus, aut Cyparissi, sed platæ illis multò speciosiores : amor Dei, laus hominum, gloriaq. in Deo, beneuolentia ab omnibus, peccatorum abolitio, multa fiducia., opum contemptus: Eleemofyna autem per quam charitatis

#### 208 Del dar da mangiare e bere a poueri bisognosi

plata nutritur hic ramos sublime erigi facit. Hic fons melior eo qui est in terrestri Paradiso; non in quatuor divisus initia; sch

in coelum ipfum furgit.]

Vedi in Cornelio la forza della limofina; vedi ancora quanta stima habbi fatto della credenza di lui di modo che su mandato vn'Angelo,e lo Spirito fanto oprò, & il Prencipe de gl'Apostoli fu fatto venire, evidde vna tal visione, che in somma niente fu tralasciato. La limosina è vn fonte purissimo, vicino al quale sono non già Pini, Quercie, e Cipressi, ma piante molto più pretiose di quelle, come è l'amore di Dio ; la lode de gli huómini, e gloria nel Signore, effer benuoluto da tutti, fcancellamento de peccati, molta fiducia, dispreggio delle ricchezze : la limofina mediante la quale si nudrisce la pianta della. carità, quiui fà inalzare in alto i rami : quì diuenta vn fonte miglior di quello che è nel Paradiso terrestre, non già diuisa in quattro bocche, ma che se ne sorge fin'allo stesso Cielo. Senza difficoltà veruna non folo il buono, e fanto Abbate

fi priuò di quello, che tanto hauca defiderato, esfendogli chiesto per amor di Dio Creatore di tutte le cose, ma con grandissima prontezza ordinò, che fosse dato al pouero di Christo. Di done imparerai non solo à dare per l'amor di Dio le cose che t'auanzano, ma alle volte dare alli poueri del tuo necessario; che così sarai fatto degno dell'eterna vita. Et acciò intenda. quanto fruttifera sia cotale limosina; leggi, & imparerai quel che Chrisostomo scriue, essortandoti à tali opere di pietà, & Chrisho- spero ne cauerai non picciol frutto: [ Hic parit flumen illud, mil. 22. in quod falit in vitam æternam: In hunc fi mors inciderit, vt tamquam flamma à fonte consumitur, sic vbi irrorauit, magna operatur bona. Hoc ignem flumen extinguit, vt scintillam. Et quemadmodum in horto fons non nunc quidem profundit flumina, nunc verò arescit (alioqui non esset iam fons) sed semper scaturit; ita noster semper largius profundit flumen in eos, qui maximè indigent misericordia, ve maneat fons. Si tu huius fontis aperueris ora, fontis Dei talia erunt ora, vt omnem abyssum vincant. Occasionem solam quærit à vobis accipiendi plantam Deus, & profundit e penuarijs suis bona : si fontema tuum non obturaueris, nec ille obturabitur. Planta in paupe-

Act. Apo Rol.

rum manibus quæcunque volueris nihil hac terra pinguius : In ipsum peruenit cœlum arbor quæ plantatur. Iam quod plantatur in terra priusquam fruaris, præripit mors: hæc arbor, quado mortuus frueris, fructu tibi afferet . ] Questo frutto partorisce quel fiume che sale alla vita eterna, e se in questo s'abbatterà la morte, non altrimente che la fiamma è consumata. dalla fontana, così subito che hà sparso la rugiada, opra gradi beni:questo fiume estingue il fuoco come vna scintilla. No altrimente che il fonte nell'horto non adesso sgorga, o deriua. frume. & adesso diuenta secco ( perche altrimente non saria. fonte) ma sempre scaturisce; così il nostro sempre più largamete diffonde il suo fiume in quelli, che maggiormente hanno bifogno di misericordia, in modo però che sempre rimane fonte ; se aprirai le bocche di questo fonte, le bocche del fonte d'Iddio faranno tali, che vinceranno ogni abisso. Iddio cerca solo. occasione di riceuere da voi pianta per spargerui beni, e tefori di gratie: Se tu non turerai il tuo fonte, ne meno egli turerà il suo. Pianta qualunque cosa nelle mani de poueri, e trouerai che non vi è cosa più grassa di questa terra. L'arbore che si pianta arriua al Cielo, ma quello che si pianta in terra fe lo piglia la morte prima che lo godi, quest'altro doppo morte t'apporterà il frutto.

Non senza picciola mortificatione di se stesso, e freno del Consideratione. proprio appetito, ma affai di buona voglia, e protaméte il S.Ab bate fece dare quella lapreda per l'amor di Christo al pouero. Perilche ci vien'insegnato ch'in ogni occorreza per l'amor d'Id dio dobbiamo abbracciare le mortificationi che dal Signore ci verranno presentate per nostro maggior bene . Et acciò intenda sì religiofa, e Christiana Filosofia, leggi quel che ti scriue Origene: [Corpus quidem mortuum est propter peccatu, Lib. 6. in spiritus verò viuit propter iustitiam. Si ergò scimus quia corpus nostrum mortificari potest simul cum passionibus nostris, & tom.; mortuum esse peccato'; potest fieri, vt non regnet in eo pecca-. tum : secundum hoc namque qui mortuus est, iustificatus dici-tur à peccato neque enim mortuus cocupiscit, aut irascitur, aut furit, aut diripit aliena. Si ergò ab his omnibus concupiscentiis corpus atque passiones reprimamus, mortuum peccato dicitur

## 210 Del dar da mangiar'e bere à poueri bisognosi.

corpus, & ita Apostolus hic dicit in corpore vestro mortuo, vel mortali,neque exhibeatis membra vestra arma iniquitatis peccato, fed arma iustitiz Deo. Cum pios nos ipsos exhibuerimus Deo, & adhæserimus ei, & membra nostra esticimus arma institiæ Deo: Sicut enim manus sanctæ dicuntur que operibus fanctis in pauperibus ministrauerint, vt Apostolus dicit : Leuates puras manus fine ira, & disceptatione: & rursus manus dicuntur plenz sanguine, & incontinentes, quæ ad effundendum ministrauerint; ita & hic membra que peccato deserviunt, & iniquitati, arma iniquitatis appellantur. ] Et rurlus : Si peccati concupiscentiam cum maxima abstinentia cibi mortificemus in corpore nostro mortali, & in opere iustitiz laboremus, arque omnibus membris nostris iustitiæ ministremus, efficimur tamquam ex mortuis viuentes, peccato scilicet mortui, iustitiæ viuentes, & consequenter etiam membra nostra arma iustitiæ Deo . ]

Il corpo è veramente morto per il peccato: ma lo spirico viue per benefitio della giustitia. Se sappiamo dunque che il nostr o corpo si può mortificare assieme con le nostre passioni, può effer morto al peccato, può anco farsi di modo, che nonregni in esso il peccato: Imperoche secondo questo colui che è morto si dice esser giustificato, & hauere lassato il peccato, perche chi è morto, ne defidera, ne s'adira, ne rubba per forza l'altrui: Se reprimiamo dunque il corpo da queste concupiscenze, all'hora si dice esser morto il corpo al peccato, e così l'Apostolo dice: Nel corpo vostro già morto non esponete le vostre membra armi d'iniquità per il peccato, ma di giustitia per Dio. Quando haremo dato noi stessi à Dio pij, e santi, e c'accostaremo à lui, all'hora le membra nostre diuentano armi di giustitia à Dio; percioche sicome si chiamano mani sante quelle che ministrano all'opere buone ne poueri, come dice l'Apostolo: leuando le mani pure senz'ira e cótesa, sicome anco si dicono essere mani piene di sangue quelle, che haranno atteso à spargerne, così le membra che seruono al peccato, si chiamano armi d'iniquità. Se mortifichiamo la concupiscenza del peccato con grandissima astinenza di cibo nel nostro corpo mortale , e ci affarichiamo nell'opere della giustitia , & in tutte le nostre .

s. Tim. 2 Bfa. : . nostre mebra a lei ministriamo, diuetiamo come di morti viui, cioè morti al peccato, viui alla gratia, e conseguentemente le membra nostre vengono ad esser arme di giustitia per Dio.

# di Ferento con la benedittione fece moltiplicare gran quantità di vino, del quale fece parte à poueri. Cap. VIII.

A N Gregorio Papa scriue dicendo qualmente lib.i.Dial. era vn cert'huomo di vita molto esemplare, e cap.g. venerabile per nome Bonifatio, & era Vescouo di Ferento, la Chiesa del quale era caduta in. gran pouertà, che pure alle buone menti suole essere la principal custodia dell'humiltà. E detto Vescouo non haueua altra ricchezza ne altro à che porremano che ad vna vigna, quale vn giorno fù così guasta dalla grandine, che poche viti vi erano alle quali fusse rimasto qualche grappolo d'agresto. Andò à vederla, & entrouui dentro il venerabil'huomo di Dio: e vedendola così mal concia, rese gratie infinite alla diuina maestà, conoscendo che nella sua grandissima pouertà gli erano cresciuti maggiori affanni . Venuto poi il tem+ po che detti racemoli che erano rimasti si doueuano maturare, puose, secondo l'vsanza del paese, la guardia alla vigna, comãdando che fusse custodita con diligenza. Haueua questo fant'huomo vn nipote, che era prete, e si chiamaua Costantino; al quale vn giorno comandò che si mettessero all'ordine tutte le botti da vino che erano nel Vescouato, e tutti gli altri vasi, e guardasse se ve n'era qualcuno, che n'hauesse di bisogno l'acconciasse, sicome haueua fatto gli altrianni. Il che hauendo Costantino suo nipote inteso marauigliatosi di ciò grandemente, parendogli ch'egli ordinasse quasi cose da pazzi à fargli mettere ad ordine le botti per il vino nonstando à speranza di ricorne punto; nondimeno non hebbe ardire di dimandargli la causa, ma vbidì subito, & ordinò tutto quello che era dibisogno come haucua fat-

## 11 Del dar da mangiar e bere a poueri bisognos

to gl'altri anni. Venuto il tempo della vendemmia, San Bonifatio entrò nella vigna: fece corre quei pochi racemoli d'vua che v'erano, e li fece portare al tinaio, facendo subito commandamento à quanti v'erano dentro, che vscissero fuori , & egli rimale quiui folo con vn picciolino garzone, il quale messe nel tino, e gli fece calcare quei pochi racemoli di vua che v'haueua fatti por dentro, e cominciando à venir fuori del tino di quelli racemoli vn poco di vino, cominciò quest' huomo di Dio à riceuerlo in vn picciolo vaso con le sue mani, & à mettere vn poco di quello per ogni botte, e vasi ch'erano stati apparecchiati, dando loro la benedittione, e ne metteua tanto poco; che à pena si vedeua. Eciò fatto subito chiamò dentro il Prete, e commandogli, che ei chiamasse i poueri per la limofina, e così in vn fubito cominciò il vino à crescere nel tino, in modo ch'egli empiette tutti quei vasi, che haueuano portati i poueri per la limofina, e parendogli d'hauere abbondantemente sodisfatto, commandò al garzone che era stato nel tino, ch'egli vscisse dal tinaio, e chiuse l'vscio, e segnollo con le sue mani, e subito se ne tornò in Chiefa . Da qui à tre giorni chiamò à se Costantino prete, e fatta oratione aperfe l'vscio della cantina, e trouò che tutti quei vasi ne' quali egli haueua messo di sua mano quel poco di vino traboccauano in tal modo, che tutta la cantina era piena di vino, e sarebbe anco cresciuto più alto, se il Vescouo fusse stato vn poco più ad arrivare. Et all'hora subito con terribile volto commandò à Costantino Prete, che mentre l'anima sua steffe nel corpo, non ardisse mai di manifestare ad alcuno questo miracolo, dubirando che per la virtù di questo fatto, essendo egli combattuto dal fauore del mondo, e così di fuori parendo ciò gran cosa à gli huomini, dentro non n'hauesse à venire in vanagloria, e così offendere Iddio, seguendo l'essempio del suo Mastro, il quale accioche si guidasse nella via dell'humiltà, commandò à fuoi discepoli di se stesso, che non diceffero mai quelle cofe che loro haueuan veduto, finche il Fi-

Hom. 14. gliuolo dell'huomo non fusse risuscitato da morte. Chrisost. in epist.i. [Maiora recipis qua largiris, beneficiuq, potius accipere, quam ferre probaris, Deoque, non hominibus fœneraris, diuitiasqs €2p.5.

non

non minuts fed augesi minuts aurem illas nifi eroges, nifi indigentilbus des . dis fortion a noma aris

Maggiori cole riceui che non doni, e proui con esperienza, che riceui più preko il beneficio, che lo dia, e che traffichi con Dio non con gli huomini, e che non fcemi le ricehezze, ma l'accresci. Se ull'hora le samuisci quando non le scomparti, e the mile on a same of part of the post of the political in a the

L'huoino di Dio Bonifatio ancorche hauesse raccolto po- Confidechissimo vino dalla sua villa, cuttauta volse con grandissima ratione. carità farne parte à poueris laonde per la fua mifericordia gli fu refo dalla divina gratia il centuplo con ogni abondanza trouando tutti li vafi mitacolofamente pieni di vino. Di done imparerat ad effert liberate don i poueri non temendo di far 142 molina per effere di poea facoltà mà di quello che l'illello Signore ti hara dato con ogni allegrezza farai parte a poueri di Christo se desiderisin terra ellere facto degno del centuplo, & in-clelo di corona di gloria immorrale, ficome il gian Leone Papa ti feriue elorandori alla fanta limofinas [Mon folii fpiris s.Leo fer. tuales opes, & dona celettia Deo donante capinneur, fed etiam 1. de colrerreite, cecorporte facultures ex applius largivare prouenium; ve merito rationent carum queliturus fie, que non magis pols fidenda tradidit quam dispensanda commisit ? Muneribus igitur Dei iustè, & sapienter vtendum est, ne materia boni operis fiat caula peccati. Nam divitie quidem quantum ad ipfas foecies carum, atque substantias persmer bone funtil & hamana societati plurimum profunt ; cum a beneuolis habentur, & fargis; ned illas aut luxuriofus prodigit, aut anarus abstrudit; cum tam, pereant male conditæ quam infipienter expense. Quamuis autem laudabile fie intemperantiam fugere, & turpium vol luptarum damna vitare, multique magnifice dedignentur facultates luas occulere, & inter copias affluentes vilem arque fordentem horreant parcitatem; Non est tamen talium aut felix abundantia, aut probanda frugalitas, fi iplis tantum proprie opes feruiunt: freorum bonis nulli fuulantur-pauperes nulli fonentur infirmi : si de magnarum abundantia facultatum non saprium redemptionem, non peregrinus folatium, non exul femit zurillam. One wie up geler rattle in eine beite beite

·11::11

Non

# 214 Del dar da mangiar e bere a poueri bisognoss.

Non folo le ricchezze, & i doni celesti si riceuono per dono da Dio, ma anco le facultà terrene, e corporali vengono dalla fua larghezza. Tanto che metitaméte s'è per ricercare il conto di quei benii quali hà donato non più per esser posseduti che dispensati : per tanto sà di bisogno seruirsi de'doni di Dio giustamente, e saujamente acciò la materia dell'opera buona non diuenti occasione, ò causa di peccato; imperoche le ricchezze veramente per quanto tocca alla inatura ; e lostanza d'esse sono buone, e giouano affaiffimo alla conuerfatione humana, quando specialmente da persone amoreuoli e liberali sono possedute, e quando il luffurioso non le scalacqua, ò l'auaro non le nasconde, essendo che altretanto periscono malamente serbate, quanto, scioccamente spele . E benche sa lodeuole il fugi gire l'intemperanza, & i danni de piaceri brutti, & ancora che molti generofamente si sdegnino d'occultare le sue facultà, e fra la copia habbiano ad horrore la parsimonia che hà del sordido; nondimeno, nel'abbondanza di questi tali è felice; ne si hà da approuare la loro frugalità se ad esti folamente seruono le loro ricchezze, se da i loro beni messun ponero viene aiutato, ne veruno infermo fouuenuto, fe dall'abbondanza di Boot. gran facoltà ne l'impregionato sente il riscatto ne il pellegrino consolatione, ne aiuto quello che dalla sua patria discacciato vine in paefi ftranieri . fto ma fin v manian f finitation elle infliction v main paefi ftranieri .

Confide. ratione.

Con ragione, e per molti buoni e santi rispetti il beato Bonifatio al suo nipote Constantino commesse che à nessun dicesse l'opera di Dio miracololamente fatta. Prima perciò che parlandosi di quello si maraviglioso e divino successo il vento. della vanagloria facilmente potrebbe torgli via il frutto e merito di quella diuina gratia concessagli con molta abondanza. Secondo per fuggire l'occasione d'attribuire à suo proprio merito, e virtu quello che dalla diuina misericordia gli veniua. concesso. Da che douerai imparare ad essere segreto nelle tue attioni spirituali, acciò non ti venghi robbato il tutto dal rio; & aftuto nemico. Et affinche impari quelta Christiana prudenza e vigilanza, leggi il beato Chrisostomo il quale mohom. 13. ftra la rouina che nasce da cotal pestilentie, vitio, e peccato.

65, to. . [ Quid infœlicius credatur effe, quam cum in portu fedens, naunaufragium pateris etiam ? Hoc autem faciunt hi qui ob ina nem gloriam bona operantur. Ne igitur istud eueniat, cum boni quippiam feceris, noli à me gratiam flagitare, vt Deum. habeas debitorem : accipit enim ille fœnus à quibus non putacur accipere. Habes igitur locupletissimum debitorem : cur illum relinquens, me exigis hominem pauperem prorfus ac tenuem ? Nunquid enim indignatur hic debitor cum fœnus exigitur? Num aut verax in foluendo non est, aut soluere spótè dissimulat? Non cernis eius nullo explicabiles sermone thefauros? non-liberalitatem illam inenarrabilem donatoris? Infum igitur tene, ipfumq. exige: hac enim exactione lætatur : Nam si ab alio exigi viderit quæ ipse debet, suam reputabit iniuriam, nec tibi vitra iam reddet : quinimò te fibi vitionis faciet debitorem : Vndè me indicas (inquit) ingratum? cuius verò mihi es idoneus conscius paupertatis? quia scilicet me prætermisso, ad alium importunus accedis : apud alterum foeneratus es, & alterius exactor efficeris . Nam & si homo accipit, quod in eleemosyna dedisti, Deus tamen vt tribueres imperauit . Se igitur principalein debitorem tuum vult effe. præbens tibi occasiones innumeras exigédi. Noli igitur tantas relinquendo divitias, tantamo, facultatem, & copiam largiendi à me,vt accipias postulare qui nihil omninò possideo. Cuius rei gratia mihi te ostendis, cum misericordiam pauperibus impendis? Num ego tibi vt tribueres imperaui? Nunquid à me vt retribuerem audisti, vt à me consequenter mercedem. videaris exigere a Ipfe dixit: qui miseretur pauperi focneratur Prou. 19. Deo. Deo igitur foeneratus es, ipfum reposce; Sed non tibi in præsenti cuncta restituet: Verum hoc quoque tuo commodo facit : Est quippe talis hic debitor, non qui (vt alij) festinet ipsum tantumodo foenus exoluere, sed agit omnia vt & vsura currat,& creditu ipsum maneat in tuto; Et propterea hic quide reddit ex parte: maximum autem tibi in futuro thesaurum reseruat.] Et alibi: O nouæ calamitatis genus, o furiosam. Hom. 78. hanc turbationem. Que tinea corrodere non potest, nec in capas March. fur violare, ea inanis gloria omninò dispergit. Hæc est tinea coelestis thesauri : hic est fur qui æterna regna furatur; qui immarcessibiles à nobis divitias aufert, qui tamquam con-

tagiolus

# 216 Del dar da mangiar, e bere a poueri bisognosi

tagiolus; morbus; omnia corrumpit . Ita quoniamoprospexit Diabolus tam latronibus, & vermibus, quam alijs, machinis inexpugnabile effe illud præsidium ; per inanem gloriam illud habens debitorem : accir a coim il estenur à quibucatenguque -li Che cosa si hàlda credere più infelice, che anco mentre stai sedendo nel porto, patischi naufragio? E questo succede à punto à quelli, che fanno le opere buone per vanagloria. Acciò dunque non t'interuenga questo, quado haurai fatto qualche cosa di buono non voler cercarne da me la gratia; o'l guiderdone acciò habbi con certezza Iddio debitore; perche esso riceue impresto da quelli, quali (per humiltà) non pensano che lo riceua. Hor se dunque tu hai vn ricchissimo debitore, perche lasciando lui, vieni à riscuotere da me persona pouera affatto, & di poca sostanza? Forse che esso si sdegna, quando si chiede à lui l'vsura dell'impresto fattogli ? Forse non è eglive race in pagare, ò pure diffimula di non sborfare spontaneamente? Hor non t'accorgi de resori d'esso, i quali non si possono esplicare con parole? Non vedi quella indicibile liberalità del donatore? Appigliati dunque à lui, e da lui riscuoti, perche si rallegra di questa sorte di riscuotere; impercioche quando s'accorge che si chieggano ad altri le cose che deue lui, lo reputa per ingiuria fattali , ne ti pagherà più , anzi ti farà debitore della vendetta. Donde (dira) mi hai scoperto per ingrato? à che pouertà è questa mia, della quale mi ti mostri esfere cosapeuole, poiche lasciato me, l'accosti ad un'altro importunamente ? Hai eraficato con vno, e vai à riscuotere da vn'altro ? attefo. che se bene l'huomo riceue quello, che hai dato per limofina; pure Dio fu quello che commandò che tu dessi. Egli dunque vuol'essere tuo principal debitore, dandoti innumerabili occasioni di riscuotere tanto. Non voler dunque lasciando tante sicchezze, tanta gran copia, e facultà di donare, dismandare à me per riceuere, che affatto non possiedo cosa al cuna. Perche per qual cagione mi ti mostri, quando vsi mifericordi a verso i poueri ? Forse sono stato io quello, che ti hò commandato che tu donassi ? hai forse vdito da me come timunero, acciò conseguentemente paresse che su doueui chies dere merce da me? Lui disse , chi ha misericordia del pouero y Si. O. 13.

·\$1 ·110.

fà traffico con Dio. Con Dio dunque hai trafficato, à lui ris domanda: ma non ti renderà al presente ogni cosa, benche anco questo lo fa per tuo bene, essendo che è tale questo debitore, che non (come gl'altri) s'affretta di sborfar il folo car pitale: ma vsa ogni diligenza, acciò & corrino li frutti, & il capitale stia in sicuro, e perciò qui ne paga vna parte, ma vn. teloro grandissimo te lo serba per il tempo da venire. E poco doppo: O forte di nuova calamità? O che furiofa turbatione è questa? Dunque le cose che non può rodere la tignuola, nè il ladro robbare, quelle stesse l'hà da dissipare la vanagloria? Questa è la tignuola del resoro celeste; questo è il ladro che robba i regni eterni, e che ci toglie le ricchezze, che mai vengono meno; e finalmente à guisa di morbo contagioso corrompe ogni cosa: In cotal guisa hauendo visto il Demonio, che tanto per via de ladri, e vermi, come d'altre machine quel presidio è inespugnabile, cerca di superarlo per mezzo della vanagloria.

- Bonifatio huomo fanto e di gran carità verso i poucri di Christo, sece primieramente riporre per se il vino dentro i vasi, e poi diede parte di quello à poueri tutto per tuo ammaestramento, mostrandoti che la vera, e discreta carità deue effere ben' ordinata, incominciando primieramente da noi stessi, e poi leguire a' nostri prossimi, nella quale offeruanza sei obligaro per legge di giustitia, si come il santo Vescouo Bonifario t'insegna. Ma perciò non si scordò de poueri da esso con gran carità fatti chiamate, a quali distribuì la. maggior parte. Perilche ti vien'insegnato, che quando harai preso il tuo bisogno per human vitto, di quello che dalla diuina bontà ti viene largamente comunicato, deui del resto di-Aribuire à poueri bisognoss, altrimente facendo, sei vn ladro robbatore de poueri, si come benissimo ti scriue S. Gioua Chri- Homil. 1. fostomo dicedo: [Siquide & hoc rapina est, no impartiri de tuis in c. 16. facultatibus. Ac fortassis vobis mitum videtur esse quod dico: med. Verum ne miremini:testimoni u enim vobis è divinis Scripturis proferam dicens, quòd non folum rapere aliena, verum etiam tua non impartiri cœteris, & rapina fit, & fraudatio, & spoliatio. Itaque Dominus Iudxos accusans per Prophetam dicit:

Produ-

# 218 Del dar da mangiar'e bere a poueri bisognosi.

Produxit terra prouentum suum, & non intulistis decimas, sed rapina pauperis est in domibus vestris. Quoniam inquit oblationes solitas non dedistis, rapuistis ea qua sunt pauperis. Hoe autem dicit, declarans diuitibus quòd res pauperum possibient, etiam si paterna hæreditate obuenerint, etiamsi vndecunque aliunde collegerint pecunias. Ac rursum alibi dicit: Ne spolies vitam pauperis, qui verò spoliat, aliena tollit: nam spoliatio quædam dicitur cum aliena accepta detinemus: Propter hoc igitur discamus quod quoties eleemos ynam non præstiterimus

pari cum his, qui spoliant supplicio afficiemur.]

E questo è anco rapina il non fare parte delle tue facoltà. È vi par sorse essere cosa strana quel che vi dico è ma non vi marauigliate, perche con il testimonio delle diuine scritture, lo prouarò dicendo, che no solo il rubbare l'altrui, ma anco il non sar parte del tuo ad altri è rapina, e fraude, & assassimamento: Per tanto accusando il Signore li Giudei per mezzo del Profeta dice: Produsse la terra il suo frutto, e non n'hauete portato le decime, ma si bene si troua nelle vostre case la rapina de poueri: Imperoche perche voi non hauete dato le oblationi solite, hauete robbate le cose de poueri, E questo dice egli dichiarando alli ricchi, che possegno le cose de poueri benche gli siano toccate per heredità paterna, benche da ogni banda habbino altroue raccolto danari: E di nuouo dice in vn'altro luoco: No spogliare la vita del pouero, essedo che chisque così spoglia toglie l'altrui, imperoche si chiama spetie di assassi

finamento quando riteniamo quello, che è d'altri. Per tanto impariamo che ogni volta che non faremo la limofina; faremo puniti con fupplitio vguale à quello di coloro che spogliano.

Il fine del libro Quarto.

# LIBRO QVINTO

# DAR' HOSPITIO

pellegrini, e poucri bisognosi.

Che cosa sia hospitalità, e come si deue essercitare verso i poueri pellegrini & altri bifognofi. Cap. I.

I sopra s'è detto del dar da mangiare & da bere à poueri bisognosi, che è il quarto libro dell'opere che ci afficurano nel giorno del final giudition Segue hora di dire, che cosa sia hopitalità, & à chi, & da chi si deue fare, che è il quinto libro delle sopradette opere. Dico dunque, che se bene aleuni gli danno varie definitioni, à me è parso fare elettione delle seguenti rioè : [ Hospitalitas est, cum vltrò, & miti ani- Definita mo industi, nullo nostro commodo illecti hospites recipimus. ] hospitalicipe: L'hospitalità è quando spontaneamente & indotti dalla. mansuetudine dell'animo, non allettati da alcuno nostro intereste, riceujamo i forasticri. Quero: [Hospitalitas est benignitas, & facilitas in recipiendis hospitibus. ] L'hospitalità è vna benignità, & prontezza in alloggiare i forastieri Quali non si deupno riceuer'in cafa con mediocre mifericordia mà con fingolar liberalità, & prontezza conforme alla necessità loro per amor di Christo Signor Nostro, si come vien'noi insegnato per bocca del Profeta Esaia in questa guisa: [Egenos, vagosque En 18. induc in domum tuam.] cioè; Mena in cafa tua i bisognosi, & pellegrini : Et è da notare che per la dichiaratione di questa Luagelica dottrina, & diuina operatione, fà di mestiero al fedele di Christo hauere più cossiderationi. Primieramente quanto sia cosa meritoria appresso alla divina bontà, & quanto sia grata à Dio riceuere i poueri pellegrini in casa sua, & prouedere loro conforme al diuin volere. Secondo quanto fia -1300

### 220 Del dar hospitio a pellegrini, e poueri bisognosi.

cofa inhumana il non dar benigno ricetto à pellegrini, e quanto sia ciò danneuole non pure in questa presente vita, & appresso gli huomini, ma etiandio nella futura appresso li Beati & Iddio istesto, negare l'hospirio à poueri bisognosi, e pellegrini; Di quelli intendendo però, che possono, poiche chi non può non entra in quella legge, ma fodisfa con la buona volontà. Terzo, che i poueri pellegrini deuono effer riceuuti per più rispetti con liero volto da riochi. D'intorno al primo: quanto fia cofa meritoria appresso la diuina bontà di Dio dare à poueri pellegrini da ricourarfi. & altre cose necessarie per sostentamento, benissimo s'intende dalla divina scrittura, e dottrina de Santi, & in particolare in Iosuè doue si racconta che Raab meretrice ricene in cafa gl'efploratori di Giolue capitano del populo Hebreo, & linalcole, e liberò da nensici. Per la qual cola doppo l'vninerlal flagello della città di Hierico, che fu destrutta con tutti i suoi habitatori, Raab sola co suoi parenti. fratelli, forelle, & amici, e finalmente con tutti quelli, che nella fua cafa firittouorno, furono liberati dall'univertal flagello, e rouina, si come il sacro resto afferma, dicendo : [ Sola Rahab: meretrix viuat cum omnibus; qui cum ea in domo funt, abscondit enim nuncios quos direximus . I cioè : Sola Rahab meretrice viua con tutti quelli, che sono seco in cala sua, perche hà nascosto gli Ambasciatori, che noi inuiammo . La medesima historia anche l'Apostolo S. Paolo ripere scriuendo à gl'Hebrei in quelto tenore : [Fide Rahab merettix non perlie eum incredulis excipiens exploratores cum pace. Per la fede non peri Raab meretrice insieme con gli increduli, riceuendo con pace le spie mandate. Similmente si legge di Reg.4. quella non meno nobile che pia Sunamita, la quale non al la hauendo figliuoli per intercessione del Profeta Eliseo, che fur accettato benignamente in casa di quella imeritò di esfer arrichità di figliuoli conforme al fuo desiderio : mà quello, che fu di maggiore stupore, doppo morto l'istesso figliuolo la divina maesta per l'oratione del medesimo Profeta lo ritorno in vità miracolosamete. Per finire questa prima consideratio-

Tofa.

ne, potremo auuertire ciò che dice l'istessa verità Christo per. San Matteo con tali parole [ Venite benedicti Patris mei , poffipossidete paratum vobis regnum à constitutione impidissho? spes eram, & collegistis me. ] Venite benedetti dal Padresmia pigliate il possesso, e godeteui il regno apparechiatoni sini dal principio del mondo, atteso che io ero forastiero e mi deste da alloggiare. Quanto alla seconda consideratione, che dili danno, che risulta permon essercitare la fanta hospitalità: Il castigo col quale fono puniti quelli, che non danno ricetto à poueri pellegrini per amor di sua diuina maestà, non pure si conferma dalla diuina scrittura, ma ne fanno i Santi ampissima testimonianza: E prima chiaramente si intende questa verità in S. Matt. 10. Marteo, & in San Luca, done il Saluatore mandando gli Apol stoli à predicare il sacro, e dinino Euangelio per il mondo, disse loro: [Quicunque non receperit vos, neque audierit vos, a+ men dico vobis: Tolerabilius erit terræ Sodomorum, & Gomorrhaorum in die iudicij. 7 Certo vi dico, che la passeranno più tolerabilmente nel giorno del giuditio quei della terra di Sodoma,& di Gomorra, che coloro i quali non vi riceueranno, & non vi ascolteranno. Sopra le quali città Origene esponendo la facra Genesi dice : [ Domos hospitales ingressi sunt Angeli, scilicet domos Abraha, & Loth: Domos verò hospitibus claufas ignis & fulphur fuccendit : ] cioè; Gli Angioli entrorno nelle case aperte ad albergare d'Abramo e di Loth : ma le case serrate à viandanti le abbruggiò il foco, & il solfo. Il che confiderando il fanto Iob non lasciò mai di riceuere in casa sua con molta pietà ogni sorte di pellegrini; e poueri bisognofil, come leggiamo in quello iftefio : [Foris non manfit Iob 31. peregrinps oftium meum viatori patuit: Non rimale fuori di cata mia pellegrino, la mia porta fu aperta al viandante. Il simile quasi s'osserua nel libro de Giudici, qualmente quel forastiero trouandosi nella città di Gabaa non trouò alcuno il qua- Iud.19 & le volesse riceuerlo, fin tanto che quel buono, e caritatiuo vecchio il quale tornaua dalle proprie facende, vedendolo inco piazza rifiutato da tutti, lo conduste à casa con volto allegro, e act 109 con abondante carità. Perilche la diuina giustitia con marauigliofa vendetta permile, che fusse distrutta quella città. Il Beato Gregorio Papa scrine nelli suoi Dialogi che vn certo cittadino per hauer dato ricerto nel suo hospitio al demonio in forma

# 212 Del dar hospitio a pellegrini, e poueri bisognosi.

formai di pellegrino, non per carità, mai più tofto per curiofità & ostentatione, meritò d'essergli vcciso il proprio figliuolo dal medelimo fallo,& fimulato pellegrino. Et in Irlanda fi trouana vn certo gran riccone molto largo, e splendido nella santa hospitalità, il quale venuto vicino à morte, su da vn certo amieo suo pregato caldamète che doppo il suo transito, gli volesse riuglare doskato dell'altra vita. Auuenne che di li à pochi giorni morto apparue all'amico, dal quale domandato doue fi trouasse; gli rispose con oscuro, e malinconico volto, dicendo: io fono condannato nell'inferno .. Allhora l'amico foggiunfe : Doue sono le limosine, & hospitalità, che largamente soleui fare à pellegrini, e poueri bisognosi ? Et egli rispose, che quanto in questa vita haueua compartito à poueri, & alli pellegrini, tutto haueua fatto per vanagloria, e non per amor di Dio,pet lo che fu degno dell'eterne pene. Se dunque à colui il quale per curiofità, & oftentatione diede albergo al falfo, e fimulato hospite, sù per diuina permissione veciso il proprio figlinolo, e se questo miserabile riccone, il quale daua ricetto splendida. mente per vanagloria à poueri pellegrini non folo perfe il tuttoima fu condannato alle fiamme eterne dalla divina giustitia; di quanta maggior pena, e flagello douiamo pensare che saranno puniti quelli i quali potendo dare ricetto à poueri pellegrini, & altri bilognofi alla scoperta glie lo negano? poiche il curioso cittadino, & il riccone sopradetti, con tutto che somministrassero l'hospitalità surono così seueramente castigati per non hauerla somministrata con il debito fine: Laonde è da guardarsi di non negare, potendo, il santo hospitio, il quale tanto piace al fommo. Iddio quando venghi fatto per suo amore, acciò nel giorno del final giuditio non s'incorra nelle maledit+ tione, si come il padre S. Agostino hà scritto contro gli auari in cotal modo : [ Auari in iudicio à rectiffimo iudice nuncupantur maledicti, quia qui præteribant corum habitacula non di-Pfal. 118. cebant : Benedictio Domini super vos, benedicimus vobis innomine Domini. ] cioè: Gli auari nel giuditio fono chiamati maledetti dal giuttiffimo giudice, perche quelli, che paffauano auanti alle loro habitationi non diceuano: La benedittione di Dio sia sopra di voi, e vi benediciamo in nome del Signore . A

questa seconda consideratione si aggiunge anco quel, che si legge in San Matteo, doue s'intende chiaramente, e si conferma questa verità per boccà del medesimo Saluatore con quefte parole : I Discedite à me malediction ignent aternum, qui paratus est Diabolo, & Angelis eius: hospes eram, & non colle- Matt. 31. eistisme [Partiteui da me malederii, & andatene al fuoco eterno, il quale è apparechiato al diauolo, & à suoi ministri, atteloche io ero foraltiero, e non mi raccoglielte . E questo credo basterà intorno alla seconda consideratione per intendere quanto à Dio dispiaccia il dispreggio dell'hospitalità, e con che castigo punisca coloro che per auariria, & impietà non. danno ricetto à poueri pellegrini; E perciò verremo alla terza confideratione, dimostrando come si debbono riceuere i poue-

ri pellegrini,& altri bisognosi.

Nella terza consideratione dunque ci seruiremo de diuini effempi del fanto Patriarca Abramo, e d'altri fanti Padri, doue s'intenderà diffusamente il modo da tenersi in essercitare questa opera, é le gratie che Christo Signor Nostro suole communicare all'hospite, che benignamente, riceue i poueti pellegrini, come si legge nella Genesi del sopradetto Abramo con queste parole: [Apparuit Dominus Abrahæ sedenti in ostio ta- Gen. 12. bernaculi sui in ipso feruore diei; cumq. eleuasset oculos, apparuerunt ei tres viri stantes propè eum, quos cum vidisset, cucurrit in occursum corum de ostio tabernaculi sui : & adoravit in terram, & dixit: Domine si inueni gratiam in oculis tuis ne transeas seruum tuum : Sed afferam pauxillum aqua, & lamentur pedes vestri, & requiescite sub arbore, ponamo, buccellam panis, & confortate cor vestrum: posteà transibitis. ] cioè: Apparì il Signore ad Abramo quale stana sedendo sù la porta del suo tabernacolo su'l feruor del giorno; & hanendo egli alzati gl'occhi, gli comparuero tre huomini vicini nella via, i quali hauendo veduti gli andò incontro dalla porta del suo padiglione, e subito inchinadosi con somma riverenza sino à terra, disse: Signore, se io hò trouato gratia ne gl'occhi tuoi, non voler trapassare il seruo tuo, atteso che porterò va poco di acqua, e si laueranno i vostri piedi, e riposerete sotto gli alberi, e metterò va poco di pane, acciò possiate ristorare il cuor vo-

# 22,4 Del dar hospitio a pellegrini, e poueri bisognosi.

ftro, e doppo vi partirete. Si legge parimente nella medefima Genefi, che venendo à Sodoma due Angeli, Loth fedena in piazza della città, e vedutoli, subito drizzato into
piedi andò ad incontrargli, & adorandoli con somma riuerenza, disse loro: Vi supplico Signori, che entriate in cafa del vostro seruo, & ini dimoriate, e lauare i vostri piedi: dimattina poi potrete andare per il vostro viaggio, i
quali rispondendo non volerlo sare, ma si bene restare nella,
piazza; egli di nuouo con infocato affetto di amore, & carità
di pregò, che volessero alloggiare in casa sua nella quale entrati, sece loro vichonesto, e religioso conuito. E l'Apostolo
Paolo scriuendo à gli Hebrei, in tal maniera gli esorta alla.

fanta hospitalità con queste parole: [Hospitalitatem nolite obliuisci; per hanc enim placuerum quidam Angelis hospitio receptis.] cioè: Non vogliate dimenticarui dell' hospitalità; perche mediante questa piacquero alcuni à Dio, essendo stati degni di riceuer nel loro albergo Angeli. Di doue impariamo, che quando in casa si dà ricetto à poueri con prouedergli delle cose necessarie, spesse volte vengono ad esser riceuuti gli Angeli del Signore come già si è detto, e s'intende di sotto più dissuamente: atteso che in San Luca mentre si parla delli due discepoli leggiamo che mentre pensano riceuere via percenti in loro compagnia, riceuono in forma di quello il

Pellegrino in loro compagnia, riceuono in forma di quello il Saluatore del mondo. Et il Beato Gregorio ci ammonifee con queste parole: Considerate fratelli di quanta virtù sia la santa hospitalità, poiche alla vostra tauola sete degni di riceuere Giesù; dal quale sarte ancora fatti degni della patria celeste non come pellegrini, ma come figliuoli: Et in confermatione

me recipit: Chimque riceue voi, riceue me ancora. & altroue:

Matt. 18. [Qui succipit vnum talem paruulum in nomine meo, me succipit;] cioè: Chi riceue vn piccolo tale in mio nome, riceue me

Matt. 15. medesmo. Et per il medesimo San Matteo con queste parole similmente afferma: [Hospes eram, & collegistis me: quamdiù vni ex his fratribus meis minimis fecistis, mihi fecistis.] Io ero forastiero, e mi raccoglieste; Quello; che voi hauete fatto ad vn di questi miei fratelli minimis! hauete fatto à me.

Et

Marine Comment

Et in questa guisa appare essere cosa certissima, che chi alberga in casa sua i pouerelli, alberga assieme il Saluator del mondo. Ne douemo credere, che questa santa opera basti farla alle volte, & in ogni maniera, atteso che san Paolo scriuendo alla Chiesa di Roma vsa tali parole: [ Hospitalitatem\_ Rom. 124 sectantes. ] Doue, sectari, appresso i buoni Grammatici è verbo frequentativo per il quale si denota chiaramente, che a' poueri di Christo si deue del continuo dar l'hospitio, e quanto ad essi fa di bisogno, riceuendoli senza alcuna mormoratione conforme à quello, che ci viene insegnato dal Prencipe de gli Apostoli mentre dice : [ Hospitales inuicem sine mur- 1. Pet.4. muratione. 7 cioè: Riceueteui l'vn l'altro all'hospitio senza mormoratione alcuna: E meritamente i Santi Apostoli ci insegnano questa Angelica, e Diuina dottrina, la quale è, che l'hospitalità si deue essercitare non solo senza veruna mormoratione, ma sempre con grandissima carità, benedicendo il Signore del tutto, che à noi hà concesso per sua sola benignità così alto, e diuino ministero, affinche con i poueri communichiamo con buona volontà, & allegramente come ci ammaestra l'Apostolo scriuendo a' Corinthi : [ Hila- 1. Cor. e. rem datorem diligit Deus.] cioè: Iddio ama il donatore allegro. Similmente è da sapere, che con profonda humiltà, & infocata carità, con incredibile prontezza, e patienza, deuono essere riceuuti, & accarezzati i poueri pellegrini; e quanto è maggiore la persona, che riceue i pellegrini in casa, tanto più si deue à quelli humiliare, seruendo loro con insolita, e Christiana affertione; la qual cosa insegna à tutto il mondo ogni giorno l'illustrissima, e venerabile Archiconfraternità della Santissima Trinità di Roma, & in particolare con l'occasione del Santissimo Giubileo dell'anno 1600, sorto il felicissimo Pontificato di Clemente Ottano, doue quelli Signori congregati con ogni carità, & amore effercitauano l'offitio loro, de' quali altri ricenenano i pellegrini alle porte, altri gli insegnauano la dottrina Christiana, & il modo di riceuere il Santissimo Giubileo, altri li conduceuano al lauatoro per lauargli i piedi, altri portauano da mangiare in tauola, altri gl'accompagnauano con sommo affetto, altri caritatiua-

# 226 Del dar hospitio a pellegrini, e poueri bisognosi.

tiuamente li seruiuano, & altri divotamente predicauano la parola di Dio, mentre si mangiaua, siche in vn medesimo tempo veniua loro pasciuto il corpo, e l'anima. Al fine poi della mensa seguiua l'attione delle gratie, doppo la quale altri con lumi accesi gli conduceuano à loro dormitorij, cantando Salmi, Hinni, e Preci; & altri la mattina in processione con le loro infegne gli conduceuano in San Pietro, doue hauendo vedu o tutte quelle Santissime Reliquie, e fatte le loro orationi, andauano da per se stessi à visitare l'altre Chiese, ritornandosene la sera all'istesso hospitio. Quì si potrebbe raccontare la moltitudine di Signori, e Baroni Romani, che in tutto l'anno del Santissimo Giubileo si vedeuano ministrare in questo santo hospitio con carità infinita le cose necessarie à poueri pellegrini, attendendo à gara al loro seruitio: Ne parimente si douria tacere per commune edificatione il fingolare essempio dato da Prencipi Ecclesiastici, come da Prelati, Vescoui, Arciuescoui, Patriarchi, & anco da più Illustrissimi del Sacro Collegio de Cardinali: ma perche mi pare più presto d'offuscare, che lodare la molta lor carità con dirne poco, essendo materia; che ricercherebbe volume da per se, hò pensato di passarne con silentio non lasciando di ricordare il mirabile essempio che daua il Sommo Pontefice publicamente con infinito amore, e carità a' popoli non folo con prouedere le cose necessarie a' pellegrini del suo proprio, ma con lauare con profondissima humiltà i loro piedi. La onde si può debitamente dire quello che si legge nella sacra Scrittura: [Quantò maior es, humilia te in omnibus, & inuenies gratiam coram. Domino.] cioè : Quanto fei maggiore, tanto più humiliati in. tutte le cose, e trouerai gratia in presenza del Signore. Di che ancora il santo Patriarca Abramo dà à noi chiaro essempio, del quale scriuendo san Girolamo à Pammachio per la morte di Paolina, dice queste parole : [ Diues erat Abraham. auro, & argento, & possessione, pecore, & vestibus: tantam. enim familiam habebat, vt subito nuncio de iuuenibus electis armare posset exercitum, & quatuor Reges, quos quinque Reges fugerant, in Dan consecutus occideret: & tamen postquam crebro hospitalitatis officio homines non refutat, reci-

Eccl.3.

Gen.18. Hiero,ep.

Gen. 14.

pere meruit Deum: Qui tamen non seruis, non ancillis imperauit, vt hospitibus ministrarent, ne bonum quod exercebat minueret : sed reperta preda idest hospitibus receptis cum Sara vxore sua humanitati solus incubuit: ipse enim pedes lauit, iple pinguem vitulum portauit de armento, stetit vt seruus peregrinis prandentibus, & Saræ manibus coctos cibos ieiunaturus apposuit. Hæc moneo frater carissime pietate qua diligo Rom. 10. te, vt non solum pecuniam, sed etiam vt te ipsum offeras Chrito hostiam viuam Deo placentem: rationale sit obsequium Matt.20. tuum, & imiteris Filium hominis, qui non venit ministrari, sed ministrare, & quod Patriarcha Abraham alienis, hoc & discipulis, & seruis magister exhibuit & Dominus . ] cioè: Abramo Ioan 13. era ricco d'oro, d'argento, e di possessioni, di bestiami, e di vestimenti, percioche haueua tanto gran sameglia, che potè ad vna subita nuoua armare vn'esercito di gioueni scelti de soggetti à lui, & ammazzò quattro Re, da quali cinque Re erano. fuggiti, perseguitandoli insino à Dan; Et nodimeno doppo che, non haueua rifiutato di spesso dar'albergo à gli huomini, fù fatto degno di riceuere Iddio: Ne commandò à serui e serue, che seruissero à gli hospiti per non isminuire il bene che esercitaua: ma hauendo trouata la preda, cioè, riceuuti i forastieri attese egli medesimo insieme con la sua moglie Sara à questa. fanta opera, perciò che lauò i piedi, portò dall'armento il vitello grasso, stette in piedi come seruitore mentre mangiauano i pellegrini, e pose i cibi cotti di mano di Sara senza gustare niete. Queste cole t'auniso fratello carissimo per la pietà co la quale t'amo, accioche no solo tu offerisca à Christo i danari, ma ancora te stesso per hostia viua gradita à Dio: procura che la tua seruitù sia ragioneuole, & imita il Figliuol dell'huomo, il quale non venne per esfer servito, ma per servire, & quello che il Patriarca Abramo con gli stranieri, tutto fece il Signore, e maeltro con i discepoli, e serui. Quanto s'è da noi detto nel presente capitolo douerà bastare per nostro ammaestramento acciò sappiamo essercitare l'opera della santa hospitalità: Però non giudico douersi aggiungere altro, che quello che Giobbe scriue intorno à questo Angelico offitio, à fine che con l'esempio di questo Santo ci commouiamo à somministrare la santa. SHOO hospi-

## 2 28 Del dar hospitio a pellegrini, e poueri bisognosi.

Iob.31"

25.

hospitalità co maggior feruore à poueri pellegrini, e viandati : il quale scriue cosi: [ Foris non mansit peregrinus : ostium. meum viatori patuit. ] Non rimase suori di casa mia pellegrino : la mia porta fu aperta al viandante. E questo in particolare deuono confiderare con Christiana attentione i Prelati, e Prencipi Ecclefiastici quali con doppio vincolo sono obligati ad vna tanto salutifera operatione come divinamente auvisa. il padre San Girolamo con queste parole: [ Quicquid habent Clerici, & illorum domus debent esse omnibus communes: susceptionibus hospitum, & peregrinorum inuigilare debent.] cioè : Quanto hanno i Chierici, e le case loro debbono essere communi a tutti, e debbono ancora stare suegliati per riceuere i viandanti, e pellegrini. Il medesimo auertisce Gratiano Monacho ne i Sacri Canoni, & in particolare mentre dice: [ Hospitalem Sacerdotem oportet esse, ne sit de numero eoru, dift. 41. quibus in indicio dicetur: hospes era, & non collegistis me. ] Matth c. cioè: Fà dibifogno che il Sacerdote fia riccuitore de pellegrini; à fine che non sia del numero di quelli à quali verrà detto nel giorno del giuditio: lo fui pellegrino, e voi non mi riceueste. E di qui deuono gli Ecclesiastici imparare à riceuere benignamente in casa loro i poueri forastieri conforme à quanto sono obligati. Et è da auuertirsi quanto il Padre S. Chrisostomo infegna, che l'offitio della fanta hospitalità non consiste nella. esquisitezza de i cibi pretiosi, ne anche nella moltitudine, e foprabondanza di essi, ma si bene nel continuare, e frequentare di riceuere i poueri bisognosi, poiche la vera, e Christiana

> sta solo piacere alla Maestà d'Iddio, essendo che i delitiosi conuiti più tosto incitano alla lussuria che alla. humilta, & offeruanza de diuini precetti, sicome dimostra benissimo San Girolamo scriuendo à Demetriade .

hospitalità non cura d'essere lodata da gli huomini, ma gli ba-

# COME IN VN MONASTERIO

ofir data la cura dell'hofpitio à certo caritativo Religiolo di quello, il quale efercitando cotale officio con lingolar, pietà fin faito degno al - fine di fua vita lentife gli Angelici Chori . Capp. Thea ni mumir. Ell Assirelin Munaphanana. As a La P. L. En sudineno yapese man surang essibal esassa

dius terriro, vi quod habes largiaris paupeti, & conforcem, de

Ellegge come in vn terro Monafterio fu deputaito alla cura de gli hospiti vir Padre pirno di tas to afferroyche conjugni diligenza, & officio di pierà , e fenza eccercione di persona riceueua tutt'i buoni, é cattiut, nobili ; & ignobili ; dotti & ignoranti Chierici, e Laici che fullero fratificontiantaihu- ... dot miltà, e carisà accarezzădoli per bamor di Diocome se à tutti fusse egli padre. Auuenne che doppo molto tempose anni ne quali fi era effercitato in questo fanto dificio, iessendos ammalato, egionto all'estremo della vita, caunicinandosi il tempo nel quale doueua riceuere il premio delle fue fatiche, fu fentità da vn diuoto Frate laico intorno all'infermeria doue giaceua il feruo di Dio, vna melodia, & vn concento di voci e luoni mus ficali foauissmon, conai più zdito . Onde maravigliandosi grat demente, entromella camera dell'infermo e gli dimadà se egli haueua ancor fentiti quei canti, e quella armonia ? A che offo rispose dicendo: Entrorno poco prima qui da me cerei bellissis mi giouani incogniti, quali hauendo con li loro dolci canti folleuato alquanto i mici dolori corporalistimando io che fuffero pouerische con lord cantilene foglioria andare procaccias dost il viuete dissi lord: Dolci figliuoli mici sino che io hà por tuto mi fono ingegnato con ogni cariltà foundnire à poveri fdi condo la possibilità del Connento: Adesso come vioi vodere, id non posso ritrouandomi atomalato infletto i però andate dal cuoco il quale è tutto amorenole, e mifericotdiofo, il quale con largamana vi darà la dimolina ab con quello parole gli li- abi con 

23.443

di fua

# 230 Del dar hospitio a pellegrini è poueri bisognosi.

trouando che in quel Monasterio quel giorno fussero entrati giouani foraltieri, si concluse che gl'Angioli fussero venuti ad honorare il passaggio del caritatino hospitario, impercioche non molto doppo refe la felice anima divotamente al Signore, la quale douette da quei esser accompagnata al Paradiso. Ambrollus: Bona est mifericordia, que & ipla perfectos facit, 9. Ambr. quia imitatur perfectu Patrema Nil tam commendat Christialib.t.offic. nam animam, quam misericordia primum in pauperes:vt communes iudices partus natura, que omnibus ad vsum generat fru cus terraru, vt quod habes largiaris pauperi, & consortem, & conformementalin adiques. Tu nummum largiris, ille vitam accipit: vu pocumizin das, ille substantiam sua æstimat. Si nudum vestias pre ipsum induis institia est peregrinum sub tectum inducas tuum, fi suscipias egentem; ille tibi acquiret Sanctorum amicitias, & zererna tabernacula. Corporalia feminas, & recipis spiritualian Miraris iudicium Domini de sancto Iob? Mirare Tob 19. virturem eius, qui poterat dicere: Oculus eram cœcoru, & pes claudorum: Ego eram infirmorum pater, velleribus agnorum meorum calefacti funt humeri corum : foris non habitabat peregrinus, I cioè: Buona è la mifericordia, la quale ancora fa gli huomini perfetti con imirare il padre perfetto. Niuna cola adorna canto l'anima Christiana, quanto la misericordia, prima verso i poverija fin che pensi esser communi li parti che fa la natura, la quale gonera à tutti per vio i frutti della terra, accioche tu dij a poueri di ciò che hai, & aiuti il tuo compagho simile à ter Gli dai tu quattrini, e lui piglia la vita: tu dai danari, egli li stima per sostanza della sua salute. Se tu vesti vn'ignudo, vesti te medesimo di giustitia, se pigli in casa vn. pellegrino, se aiuti vi bisognoso, egli t'acquisterà l'amicitia. de'Santi, e gli ererni tabernacoli . Tu semini cose corporali , e poi mieti le spirituali : Ti marauigli del giuditio di Dio sopra ibsanto Giob & Marauigliati della sua virtù, che poteua dire: lo ero occhio al cieco, e piede al zoppo: lo ero padre de gli infermi, e con la lana de mici agnelli si sono riscaldate le spalle loro, ne giamat è rimalto fuori per le strade il pellegrino .

cap. 11.

& 31.

-il Felice è veramente colui, che con carità e per amor del Signore fi và occupando nella fanta hospitalità poiche alla fine

di fua

# res Del at bofoitioning South pour bifognof.

di fuz vita farà fatto degno della celefte patria in compagnia s de boati, da quali etiamdio in questa presente vita sarà visitas roje confortato ne'fuoi bisogni. Perilche douemo occuparci co ogni diligenza, e carità in cotali buone operationi per amor del Signore, fe defideramo alla fine della vitaleffere raccolti nel numero de beati nella celeste Gierusalemme: Et affin che s'intenda bene questa Euagelica Filosofia, leggi qui Chrisosto+ mo fanto, il quale feriue dicendo : /[Si hie domi hospitem ac- Hom. 14] cipiemus, multa nobis in regno suo tabernacula præparabit: si in Ioan. peregrinum colligemus, nos cœlestis regni peregrinos non despiciet, sed supernæ civitatis participes faciet simul in socierate omnium Sanctorum ] cioè : Se qui riceueremo l'hospite in cafa; egli (cioè il Signore) ci apparecchiarà molte habitationi nel suo regno : se accoglieremo il pellegrino, non disprezzerà noi pellegrini del celeste regno, ma ci farà partecipi della città superna in compagnia di tutti i Santi .

es.dol

# COME IL DEMONIO IN FORMA

di pellegrino infamando per la Città Fortunato Vescouo su da vn certo cittadino benignamente raccolto, non per carità, mà per curiosità. Laonde per diuina permissione un suo bam bino su gettato nel fuoco dal finto pellegrino doue fini i suoi giorni . Cap. 111.



- Che id

CRIVE San Gregorio Papa ne suoi Dialoghi, che essendo stato il Demonio cacciato da dosso ad vn pouer'huomo, che egli possedeua prendendo forma di pellegrino, incominciò à lamentarfi ad alta voce per le piazze e borghi

della Città dicendo : O fant'huomo che è Fortunato Vescouo: ecco quello, che hà fatto: hà cacciato vh'huomo pellegrino dal suo hospirio: onde io vò cercando doue alloggiare, ne ricrouo nella sui città. All'hora certo huomo che se ne sedeua

# 23's Del dar'hofpitio a pellegrinise poueri bisognosi.

à ciamo al fusco con la moglie, & va picciolo fanciulio, vdeitdo la voce di detto Demonio in forma di pellegrino, e fentendo quel che gli haueua fatto il Vescouo, l'inuitò ad alloggiare nella cafaifinate Et ecooche ledendo infieme appresso del fuoco e confabularido dil maligno spirita in vn subito affalendo quel piccial fanciullo, lo getrò nel filoco i done inva subbito morle: & all'horail padre di quello conobbe chi eta quello s 4. mell che era stard cacciaro del Vescouo Fortunato, e da lui riceuuto. Il medefimo S. Gregorio aggionge ; che vn' cotal huomo non per carità; ma per curiofità, e per oftentatione haueua riceuuro tale pellegrino. Dice il Padre San Girolamo esplicado quelle parole : [ Et de longe oculi eius prospiciunt, sagaces valde. I Aduerfarij nostri animu ad inquirendas vires Sanctorum dimicantium nomine oculorum appellauit Deus . Quod autem ait de longe, mentis eius intuitus fubrili intentione prospicit, & quòd etiam in posterum exercitata malitia sagaci suspicione prauideat, non locorum spacia intelligenda sunt, sed initia dispositionis humana ad recte vinendum. Hoc inquam de longe prospicit, quod est ex ipsis veique exordijs subtilis spiritus 17 & ad omne malum nimium mobilistintuitus, vt illic antequam conatus hominis faltim in aliquo roborentur, pullulatia bona exprimat, & extinguat, & interemptum hominem faciat fœtere peccato.] cioè: Gli occhi fuoi mirano di lontano. Iddio hà chiamato col nome d'occhi l'animo del nostro aunersario molto vigilante, e sagace per conoscere le forze de' Santi combattenti, & in quello che dice di lontano la vista della sua mente rifguarda con fortilissima intentione, perche ancora per l'auuenire preuegga con il sagace sospetto della malitia essercitata, ciò non si hà da intendere de i spatij de luoghi, ma delli principij della dispositione humana per viuer bene . Per questo dico, rimira di lontano, cioè, e dall'istessi principii dello spirito sottile, & della vista troppo mobile ad ogni male, accioche innanzi che le forze de gl'huomini almeno in qualche modo s'augumentino, ammorzi i beni che nascono,& ammazzando l'huomo, lo faccia puzzare per il peccato.

Confidegation e.

lob,39.

Considera l'incredibil'astutia, e maluagità del Prencipe delle tenebre, con la quale non cessa giamai fraudolentemente

d'in-

d'ingannare, confenderci grauemente, e con offesa di morte eterna: poiche forto pretesto di piera, e religione, & in forma. di pellegrino con sì astuto, & inganneuol modo tolse di vita il figlipolo dell'hospite; e così non solo imparerai à fuggire l'ingano dell'astuto e falso nemico, ma ancora à no dare orecchia à maldicenti cotra i Superiori, e Prelati di fanta Chiefa, i quali fanno per diuina ispiratione molte cose, che all'occhio, e senso altrui non gustano, simile al sopradetto fatto del santo Vescono Fortunato: ma più tosto con ogni prontezza difenderai quanto viene da essi amministrato, & in questa guisa giamai farai ingannato dal maligno, e falso spirito, il quale ben spesso fuole ingannare gli huomini spirituali sotto pretesto di Christiana pietà, si come ci auisa benissimo san Bernardo: [ Sæpè Bernard. Diabolus per spiritum boni vult decipere seruos Dei, quandò serm. 67. se simulat Angelum lucis. Sed discretio Sanctorum tanta de rem sua. bet effe, vt inter bonum & malu valeat discernere, ne cos Dia- inlib. qui bolus fraudulenter valeat decipere. Propter hoc & Hieremiæ inferibi-Prophetæ dicitur: Si separaueris pretiosum à vili, quasi os meu dus bene eris.] cioè: Spesso s'ingegna il Demonio inganare sorto spetie vinendi. dello Spirito buono i serui di Dio, fingendosi Angelo di luce: ma'il giuditio de'Santi deue effer tale, che possa discernere tra il buono, & il cattiuo, accioche non li poffi il Demonio ingannare fraudolentemente. Perciò si dice anche à Gieremia Profeta: Se separerai il pretioso dal vile, sarai à guisa della mia. bocca.

COME S. CERBONIO VESCOVO per esfere dedito alla santa hospitalità, in vece di essere sbranato inhumanamente su accarezzato dalle fiere con gran miracolo, le quali ancora lo liberorno dall'infidie de' Gothi. Cap. IV.

CRIVE san Gregorio del beato Cerbonio Vesco-S uo qualmente tra l'altre sue opere buone, era molto dedito alla fanta hospitalità. Onde hauedo vn giorno

### 234 Del dar 'hospisio a'pellegrinte poueri bisognoss.

dato ricetto ad alcuni soldati, & anco nascostili da Gothirche alla vita loro infidiauano, fu perciò accufato al perfido Re Totila; il qual fattolo pigliare, e condurre doue egli fi trouaua orto miglia distante da Roma con l'effercito, lo fece porre in certo ferraglio, acciò fusse sbranato alla sua presenza da vn cru delissimo orso. Ma ecco che cauato fuori l'orso quando si penforno che douesse lacerare al solito come gl'altri huomini il fanto Vescouo, buttandosi a'piedi dell'huomo santo, quelli cominciò à leccare. A tanto miracolo addolcitosi Totila, lasciò andare il Vescouo in pace. Ilche scriue anco il Padre Fra Se-Orig ho- rafino Razzi nel suo giardino d'essempi. Origene : [ Missi Anmil.o. in geli ad subuersionem Sodomorum cum iniunctum cuperet maturare negocium, curam excidij contemplatione hospitalitatis eximunt. Audite hæc qui hospitem veluti hostem vitatis. Loth in Sodomis habitabat : alia eius benè gesta non legimus , hospitalitas in eo sola ex vsu veniens memoratur : euadit incendium ob hoc solum, quòd domum suam patefecit hospitibus. and at Hospitalem domum Angeli ingressi sunt : clausas hospitibus domos ignis ingressus est. ] cioè : Gli Angeli mandati à distrugger Sodoma desiderando di spedire la facenda impostali, prima hanno cura dell'albergatore Loth per cauarlo dalla ruina del fuoco, che foprastaua, a contemplatione dell'hospitalità sua . Vdite questo voi che suggite come nemici i pellegrini. Loth habitaua in Sodoma, altre cose fatte bene da lui non leggiamo. Sola l'hospitalità si racconta, ch'era appò lui vsata, e solo per questa su bastante liberarsi dal suoco, & à questa guisa la casa che diede ricetto all'hospiti, diede anco ricetto à gli Angioli : l'altre che lo negorno, riceuerono dentro di loro il fuoco.

Confide- Se la fanta hospitalità hà hauuto tanta possanza, e virtuapratione. presso le siere, quanta maggior virtù pensiamo noi, che appresso la diuina Maestà di Dio haurà questa sì religiosa, e perfetta operatione poiche lo stesso Saluatore in san Matteo disse:

Matt. 25. [Venite benedicti Patris mei, percipite paratum vobis regnum - à constitutione mundi : hospes eram, & collegistis me.] e quel che segue, cioè : Venite benedetti dal Padre mio, prendete il possesso del Regno à voi apparecchiato dal principio

del

del modo. Ero io pellegrino, e voi mi raccogliesti; Laonde s'intende chiaramente quanto importi l'attendere con somma diligenza e carità all'operationi della misericordia verso i poneri di Dio riceuendoli con ogni diligenza nelle proprie case b Et acciò intenda questa Euagelica dottrina, leggi il Padre S. Am-Brosio, il quale scriuendo dice : [ Quis scit an Deum suscipias, Ambr. licum hospitem putas suscipere? Abraham dum peregrinanti- bro 1. de hus defert hospitium. Deum atque Angelos eius hospitio suscipit: Et tu cum hospitem suscipis, Deum suscipis, dicente Domi- esto.t. no : hospes eram, & collegistis me . Quod vni ex minimis meis Matt. 25. feciltis, mihi feciltis. Vnius hora hospitio vidua illa qua suscepit Eliam, & exiguo cibo perpetuum toto tempore famis 3. Reg. 17. inuenicalimentum, & mercedem accepit mirabilem, vt nunqua de hydria farina deficeret. Eliseus quoque defuncti pignoris 4.Reg. 4 resuscitatione donata resoluit hospitij pensionem . Non solatamen facilitas susceptionis, sed etiam sedulitas suscipientis,& affectus quæritur: vtrumque te Abraham docet . ] cioè : Chi à fe tu riceui Iddio , quando pensi di riceuere il pellegrino? Abramo: menere dà albergo à pellegrini, albergò Iddio, & i fuoi Angelije tu quando riceui l'hospite, riceni Iddio; poiche dice il Signore: Io era hospite, e voi mi raccoglieste: quello che faceste ad vno de miei minimi, lo faceste à me medesimo: Quella vedoua che diede ricetto ad Elia d'vn'hora, no solo ritrouò co poco cibo perpetuo nutrimento nel tempo della fame, ma ancora riceuè mercede mirabile, che mai mancasse farina dal vaso; & ancora Eliseo pagò l'hospitio datogli co'l risuscitare il figliuolo morto. Si deue bene auertire che non la facilità fola del riceuere gli hospiti si ricerca, ma

ancora la diligenza di chi riceue,& il fuo affetto,delle quali cofe l'vna,e l'altra t'infegna Abramo.

COME

# 2,36. Del dar hospitio a pellegrini e poueri bisognoss.

COMELEONEIX. SOMMO Pontefice huomo di fingolar virtà, e fantità di vita, molto dedito all'hospitio de poueri, vna volta incontrandosi in vn pouero leproso; conducendolo in casa, lo fece riposare su il suo letto, e la mattina miracolosamente iui non si ritrouò, perilche si crede effere stato il Saluattor del mondo. Cap. Vi

Naucler. vol.z. ad Grn.36.

CRIVE Gionanni Nauclero che lleone IX.

Pontefice Romano fuinfigne per la molta virtù che haueua d'innocenza e benignità, mala pietà, l'hofpitalità, e la compaffione verso i poueri di Christo superomo tutte le altres persoioche essendo la sua casa fempre apertuale pel-

legrinice poueri, vna volta frà l'altre vicino alla fua poeta s'abbatte in vn leprofo, quale subito portato in casa; d'ordine suo fu posto nel suo letto. Marauigliosa cosa, la martina aprendo le porte il portinaro, il pouero non si troud giamai. Ma che marauiglia? poiche Giesù Christo sorto la forma di quel pouero, volle riposadofi honorare il letto del suo Vicario il quale finendo la vita santamente, risplende di molti miracoli. Chris Hom. 24 fostomo : [ Si hic domi hospitem accipiemus multa nobis in Io.to.3 in regno suo habitacula parabito. Si infirmo operam præstabimus, quamprimum nostras curabit infirmitates, quia. ipse Christus sæpissimè sub illorum forma se obrulit, & apud hospites commoratus est . ] Se noi qui riceueremo in. casa il pellegrino, ci apparecchierà molte stanze nel suo regno : se daremo aiuto all'infermo, egli guarirà quanto prima le nostre infermità, perche l'istesso Christo spessissimo è apparso sotto la loro forma, e s'è trattenuto appresso gli albergatori.

Confide-

S'egli è di tanto honore hoggi appresso gli huomini il riceuere in casa sua vn Prencipe ò Rè della terra quanto maggiore farà riceuere il Signor de'Signori, & il Rè de' Rè Christo Giesù in casa tua: Et se gl'huomini fanno tanto grade apparecchio in riceuere vn Prencipe terreno, e mortale, quato maggiore si douerebbe fare al celeste Précipe, & al Signor'di tutte le cose immortale, e di potenza infinita? E se questo è vero, come è verissimo, perche non consideriamo ciò con Christiana, e religiosa attentione ? e quando s'appresenta il pouero infermo, ò pellegrino, non l'abbracciamo con religiosa carità, e lo conduciamo a casa con honore, e riuerenza, sapendo che sotto quel vile, e mendico pouerello spesse volte habita il Rè de i Rè Christo? Sicome si verificò benissimo appresso il pio Pontesice Leone, ilquale pensando di riceuere in casa vn'infermo, e forastiero; fu fatto degno d'albergare Christo. Et à fine che bene intesa questa Euangelica dottrina, meglio si ponghi ad'effetto, leggi il beato Agostino il quale così ci scriue: [Si aliquis ita pauper serm. 6. est, vt non habeat vnde tribuat pauperi cibum; vel in vno an- de temgulo domus sux peregrino prxparet lectulum. Quid nos ad hæc dicturi sumus ? quam excusationem habebimus, qui amplas, & spatiofas domos habentes vix aliquandò dignamur accipere peregrinum, infirmumq. pauperem, ignorantes, imo non credentes, quòd in omnibus peregrinis, infirmisq. pauperibus Christus accipitur, sicut ipse dicit : hospes eram, & collegistis Mattag. me: infirmus eram, & visitastis me, & quamdiu non fecistis vni ex minimis istis, nec mihi fecistis?] Se alcuno è si pouero che no hà donde dia cibo al pouero, almeno apparecchi al pellegrino il letto in vn cantoncino della casa. Che diremo noi à questo, quale scusa troueremo, poiche hauendo case ampie, e spatiose, appena ci degnamo vna volta di pigliare il pouero pellegrino,

ouero infermo, non sapendo, anzi non credendo che in tutti i poueri pellegrini, & infermi si riceue Christo, come dice egli : Io ero pellegrino, e mi raccoglieste, ero infermo, e mi visitaste, e quando fatto à no l'hauete ad vno de mi nimi miei, non l'hauete fatto ne anco à me medefimo ?

THE CITY OF THE

COME ESSENDO VN' ABBATE dedito alla fanta hospitalità, il Signor'Iddio notabilmente moltiplicaua l'entrata del fuo Monastero:e doppo quello morto, vn'altro ne successe auarissimo, per cui il santo hospitio di colà fù bandito, e perciò il Monastero in breue diuenne in grandissima miseria; ma al fine per diuina inspiratione scoperto il diabolico inganno, l'Abbate s'emendo, & il Monastero ritorno nel pristino stato. Cap. VI.



Esario scriue d'vn certo Abbate de i Monaci neri,il quale era grandemente dedito all'hospitalità, & all'opere della misericordia verso i poueri : E perche non fusse impedito questo suo feruore, e fanto animo, ma più presto acceso, &

augumentato, si studiò d'hauere sempre offitiali nel suo monastero à lui somiglianti, compassioneuoli, e limosinieri : e quanti più hospiti alloggiaua, e quante faceua più limosine, tanto più il Signor Iddio moltiplicaua l'entrate di quella casa; & in tutte le cose la benediceua, e la prosperaua. Venuto poscia à morte il S. Abbate, ne succedè vn'altro poco pio, e poco alle limosine inclinato: Onde leuati quei pietosi Padri dalle loro amministrationi, vi pore in loro scambio certi altri à lui non. dissimili, cioè auari e tenaci, volendo (com'egli diceua) ricuperare quel troppo che l'antecessore suo indiscreto haueua. consumato, e prouedere che venendo grandine ò carestia, il Monastero non hauesse à patire : E così leuò via quasi affatto l'vso della santa hospitalità, e proibì non si dessero più à poueri le solite limosine. Et ecco, che detto Monastero venne à tanta pouertà in breue tempo, che con fatica l'istessi Monaci haueuano da mangiare. Hora accade, che arriuato vn giorno certo hospite di venerando aspetto alla porta di detto mona-Acro.

stero, chiedè essere per quella sera alloggiato. Onde il portinaro mosso à compassione, segretamente l'introdusse, e nascostamente gli procurò, con timore però dell'Abbate, tutto quello che potè, pregandolo, che non volesse scandalizzarsi se non era ben trattato come egli meritaua, ma desfe la colpa alla gran pouertà in cui era venuta la casa, la quale per prima staua tanto bene, & era così ricca, & abbondante, che hauerebbe potuto allogiare, e Vescoui, e Cardinali. Rispose allhora il santo hospite come la cagione di tanta loro miseria, e carestia era perche haueuano lasciato ire dal monastero due Frati, cioè Frà Date, e Frà Sarà dato à voi, e che per sino à tato, che non si faceano ritornare, la loro casa sarebbe sempre ita di mal'in peggio, tanto nel temporale, quanto nello spirituale, e ciò detto, subbito spari. Et hauendo poscia il tutto riferito il diuoto portinaio all'Abbate, & all'altri Monaci, furono richiamati detti Frati Frà Date, e Frà Sarà dato à voi, e nostro Signore di nuouo lo ribenedisse, e ritornò il monastero nel suo pristino e felice stato. San Leon Papa. [ Estote misericordes, sicut & Pater vester ser. 6. de misericors est . Dimittite, & dimittetur vobis.] Quid hac iusti- ieiun.detia benignius? Quid hac retributione clementius, vbi fententia Luc. 6. iudicaturi in potestate ponitur iudicandi? Date inquit, & dabitur vobis. Quam citò diffidentix folicitudo, & auaritix est amputata cunctatio, vt quod reddituram se promittit veritas, fecura expendat humanitas? Constans esto Christiane largitor da quod accipias, sere, quod metas, sparge quod colligas. Noli metuere dispendium, noli de dubio suspirare prouentu: substantia tua dum bene erogatur, augetur, & concupiscere iustum misericordia lucrum, aterni quastus est sectari commercium: Munerator tuus vult te esse munificum, & qui dat, vt habeas, mandat vt tribuas dicens: date, & dabitur vobis, Amplectenda est tibi promissionis istius gratulanda conditio : quamuis enim non habeas nisi quod acceperis, non potes tamen non habere quod dederis. Qui ergò pecunias amat, & multiplicare opes suas immodicis optat augmentis; hoc potius sanctum fœnus exerceat, & hac vsurarum arte ditescat, vt non hominum laborantium captet necessitates, nec per dolosa officia laqueos incidat infolubilium debitorum: fed illius fit creditor, illius

fœne-

## 240 Del dar hospitio a pellegrini e poueri bisognosi.

fænerator, qui dicit : Date, & dabitur vobis .

Siate misericordiosi si come il vostro Padre è misericordioso : Rimettere, e vi sarà rimesso. Che cosa è più benigna di tal giustitia? che più clemente 'di tal guiderdone? doue si mette. nella potestà di colui, che deue esser giudicato la sentenza di quello, che hà da giudicare ? Date dice, e vi sarà dato. Quanto presto vien tolta via la sollecitudine della diffidenza, e la tardanza dell'auaritia, accioche la cortesia dia sicuramente ciò che la verità promette di rendere ? Sia tu constante o Christiano elemosiniero: Dà quello che hai da rihauere, semina ciò che deui mietere, e spargi quel che potrai ricorre. Non hauer paura di danno, non voler sospirare sopra la dubbia raccolta : si và accrescendo la tua robba, quando si spende bene, & è cercare ricompensa di guadagno eterno il volere guadagno giusto di misericordia: Vuole il tuo donatore che tu sij liberale in dare, e dandoti accioche tu habbi, commanda che tu'dii, con dire: Date, e sarà dato à voi: Deui tu abbracciare i patti degni d'allegrezza, che sono in questa promessa: perche quantunque no habbi se non quello che hauerai riceuuto, nodimeno non puol'essere che non habbi ciò che darai. Chi dunque ama i danari, e defidera moltiplicar la robba con smisura-, to accrescimento faccia più presto questo santo traffico, e s'arricchisca con questa sorte d'vsura, acciò non stia vecellando le necessità de gli huomini disfatti, ne sotto specie di far'seruitio: tenda lacci à miseri di debiti inestrigabili, & insolutibili; ma di quello sia creditore, & à quello dia ad vsura il quale dice: Date, e farauui dato.

Confideratione.

Pazzo è veramente colui che cerca per diuerse strade, e con inganneuoli modi d'arricchirsi in questa vita seruendosi inquella dell'auaritia principio d'ogni male, hauendo la viua, e vera dottrina de Santi Padri, e la giornal'esperienza, la quale ci dimostra chiaramente che con dare à poueri pellegrini l'hospirio, e somministrare loro delle limosine ctiamdio in questa vita guadagna cento volte il doppio, e più nell'eterna gloria, si come benissimo c'insegna Gregorio Santo. [Terrenæ substantiæ per hoc, quod pauperibus distribuuntur, multipli-

Greg. it

cantur apud illos,qui pauperibus,& peregrinis alacriter admi-

nistrant. Qui enim solus non possidet quod accepit, sed hoc indigentibus misericorditer dividit, scit abundare. ] cioè: Le terrene sostanze co'l darsi'à poueri si vanno moltiplicando appresso di quelli, che danno à poueri, & à pellegrini allegramente: percioche colui, che non possiede solo ciò che hà riceuuto, ma misericordiosamente ne sa parte à bisognosi, questo sa ftare in abondanza.

Fuggi à vele, & à remi l'auaritia sentina d'ogni male, essen- Considedo figliuola del diauolo, & anche fimile à lui stesso; la quale ti ratione. condurra all'abiffo infernale, non che priuerà delle facoltà humane in questa presente vita simile alla sopra letta istoria. Ma acciò intenda questa Euangelica verità, leggi quel, che scriue Origene in San Marteo mentre dice : [ Iudæ Iscariotis imita- Hom. 35. tores in Christi Domini venditione sunt omnes auari, qui pro- tom. t. pter res temporales eijciunt ab anima fua Saluatorem: qui eum contemnunt propter auaritiam aut lucrum pecuniarum: Tales enim dicunt demonibus ipsis : Quid vultis mihi dare, & ego Matt. 26. eum vobis tradam? In tam grande facinus concurrunt auari.] Gli auari tutti sono imitatori di Giuda traditore nel vendere Christo Nostro Signore, poiche per le cose temporali scacciano dall'anima loro il Saluatore, e lo dispreggiano per auaritia, ouero per guadagno di danari, perche questi tali dicono à demoni stessi: Che mi volete voi dare, & io ve lo darò in mano? In fi gran maluagità cadono gli auari.

### COME TEOFANIO CONTE DI

Cento elle per essere studiosissimo dell'hospitalità, nel fine di sua vita predisse la sua morte, fece rasserenare il Cielo, & il suo corpo morto di quattro giorni, buttaua grandissima, e soauissima fragranza d'odori. Cap. VII.

Criue San Gregorio Papa dicendo: Non è da tace-Dial.cap. 5 5 re gli egregij, & illustri successi, & operationi buo-

# 242 Del dar hospitio a pellegrini e poueri bisognosi.

tà di Centocelle, che essendo io in detta città mi fu narrato con testimonianza di molti huomini da bene di detto luogo. Fù questo Teofanio molto dedito all'opere di misericordia, e molto intento all'attioni buone, e sante, ma sopra tutto studioso della fanta hospitalità, & auuenga che egli fusse molto occupato nelle facende, e pensieri di reggere bene la sua Contea. non mancando di trattare le cose di essa terrene, e temporali con molto sapere; nondimeno, come si conobbe dipoi, tutto faceua più per debito, che per intentione, che egli ne hauesse. Percioche l'hora approssimandos della sua morte, & esfendo cagione il granissimo, e crudel tempo, che era, che quando fusse morto, egli non si fusse potuto portare alla sepoltura,& hauendone grand'affanno la moglie sua, piena di lacrime dimandogli come hauea à fare per condurlo à sepellire non essendo possibile poter'vscire di casa per la grandissima. tempesta? Egli rispose; Moglie mia non piangere, perche incontinente ch'io sarò morto, il tempo tornerà buono, e sarà yn gran sereno. Ciò detto spirò e subito diuetò l'aria serena. E così, dopo quelto miracolo del buon tepo feguirono ancora altri miracoli in restimonio della sua buona, e santa vita, perche le sue mani, e piedi ancora gofi per le gotte, per il loro grade humore si erano conuertite in piaghe, & in posteme che del continuo buttauano humore; & essendo il suo corpo secondo il costume denudato per lauarlo, furono le fue mani, gambe, e piedi trouati seza piaga alcuna così fani, come se no hauesse in vita sua mai hauuta simile infermità. Fù dunque portato alla Chiesa, e datoli honorata sepoltura. Et anuenne doppo quattro giorni, che piacque alla moglie di mutare il coperchio della fepoltura,che era di marmo, e leuata la detta pietra, scoperto il sepolero, vsci tanta fragraza, e foauità da quel corpo, che appena poteua fuccedere, se la sua carne, che doueua allhora puzzare, in luogo di vermi si fosse del tutto convertita in odori, & aromati pretiosi. Questo coral farto (soggiunge San Gregorio) narrandolo io nelle mie homilie,e trouandosi iui certi che n'haueuano dubbio, e non lo credeuano, accadde dopoi vn giorno, che stando io à ragionare con alquanti gentilhuomini, & altri, quei medesimi maestri vennero quiui da me come piacque à Dio per

certe loro facende, i quali haucuano murato la pietra di marmo di quella sepoltura detta di sopra: E domandandogli io in presenza di molti venerabili facerdoti,& huomini nobili, & altri popolari, di questo miracolo fuccesso fecero fede, e resero testimonianza che scoprendo il predetto sepolcro ne vsci miracolosa fragranza di odori soauissimi, in modo che riempì loro, e tutti quelli ancora, che vi si trouarono, & aggiusero di più certe altre cose in aumento di questo miracolo, che a narrarle In Palm. faria cosa troppo lunga. Hieronymus. [Quando ergò damus, non damus quasi de nostro, sed de dono Christi: non debemus dare quasi mendico,sed quasi fratri. Nos damus carnalia, ille dat spiritualia. Plus dat pauper, quàm accipit: nos damus panem, qui in ipfa die confumitur, ille pro pane reddet nobis regna cælorum Da pauperibus eleemofynam,& benedic domino: gratias age Domino quia tibi dederit vnde des fratri : magis tu agito gratias Christo quandò dederis, quam frater, qui a te acceperit tibi agat gratias. Grande nobis beneficium præstant pauperes; peccata, quæ iam aliter lauare non possumus extinguit eleemosyna. Quid scriptum est ? Sicut aqua. Eccl.3; extinguit ignem, fic eleemofyna extinguit peccata. Hoc prestat eleemosyna, quod & baptisma, quomodo baptisma nobis peccata dimittit, ita eleemofyna peccata dimittit, ] cicè: Dunque quando noi diamo, non diamo come del nostro, ma di quello, che hà donato Christo: non douemo dare al pouero come pouero, mà come fratello. Noi diamo cose carnali, e quello dà cose spirituali. Il pouero dà più di quel che riceue, perche noi diamo pane, che si consuma nello stesso giorno, & egli per il pane ci renderà il regno de Cieli. Dà limofina à poueri, e benedici il Signote ringratiando sua maestà perche ti hà dato, onde tu possi dare al prossimo, e fratello tuo: Ringratia tu più presto Christo quando harai dato, che il profsimo il quale hauerà riceuuto, ringratij te . Gran benefitio ci fanno i poueri, mentre ci cancellano mediante la limofina i peccati, i quali non possiamo altrimente nettare. Che cosa è scritta ? Si come l'acqua smorza il suoco, così la limofina spegne il peccato. La limofina sà l'effetto che fà il Battesimo, e come quello ci laua li peccati, così la limo-

# 244 Del dar hospitio a pellegrini e poueri bisognosi.

fina li toglie.

The strain of the strain is a second of the Fù veramente felice questo Santo Conte, che per la sua inaudita carità, & incredibile pietà verso i poueri di Christo fu fatto degno dalla diuina giustitia non solo di spirito Profetico e di soauissimo, e pretiosissimo odore appresso i mortali, ma al fine de suoi giorni di celeste, & eterna gloria nel numero de'Beati in cielo; Per il che ti viene insegnato che non pure per mezzo delle limofine, & altre opere di pietà ti saranno perdonati i peccati, ma ancora farai coronato di perpetua, & immortale gloria al fine di tua vita: Et acciò impari questa Christiana Filosofia con frutto speciale dell'anima. tua, ti hò scritto quello che Santo Ambrogio ne insegna à cotal proposito, di doue più al viuo intenderai l'importanza di cotali sante operationi, e quella intendendo, con la diuina. Serm. 21. gratia ne cauerai per te stesso non picciolo frutto. [ Ita elee-

& mul Sa

Confideratione.

deeleem. mosyna extinguit peccata, sicut aqua baptismi gehennæ extinguit incendium: Ergò elecmosyna quodam modo animarum aliud est lauacrum, vt si quis forte post baptismum humana fragilitate deliquerit, supersit ei vt iterum eleemosynis emundetur, ficut ait Dominus : Date ekemosynam, & ecce omnia munda sunt vobis. Nisi quod (salua fide dixerim ) indulgentior est eleemolyna, quam lauacrum: ipsum enim femel datur, & semel veniam pollicetur; eleemosynam autem quoties feceris, toties veniam promereris: Hi ergò dno misericordiarum fontes sunt, qui & vitam tribuunt, & peccata condonant. Qui vtrumque custodierit, regni cœlestis honore ditabitur : qui autem maculato fonte viuo, ad misericordix fontem se contulerit, & ipse misericordiam consequetur. La limosina smorza il peccato, come l'acqua del battesimo smorza ilfuoco dell'inferno. Dunque la limofina è come vn'altro lanacro dell'anima, acciò se per disgratia alcuno doppo il battesimo sdruccioli per humana fragilità, gli resti da mondarsi con le limosine come dice il Signore : Date la limosina, & ecco restate mondi del tutto. Se non che ( la qual cosa sia però detta stando salua la fede ) è più indulgente la limosina, che il lauacro del battesmo, perche quello si dà vna volta, & vna volta' promette il perdono: ma la limofina, ogni volta che la fai, fem-

sempre guadagni per lei il perdono. Si che sono queste due fontane di misericordia, le quali danno vita, & insieme perdonano i peccati. Colui che custodirà l'yna e l'altra, farà arricchia to dell'honore del regno celefte : ma chi hauendo macchiata la fontana viua, se ne andrà alla fontana della misericordia, ancora esso conseguirà misericordia.

COME VN CERTO SENATORE per non dar hospitio à poueri si vidde in visioib ne condannato all'Inferno, e per intercessione della Beata Vergine fu liberato, & emendo la sua vita. Cap. VIII.

ond on the unreleases toutiene the Crine l'Auttore della proprietà dell'api, che un Aut pui certo Senatore edificò nella via publica vn.gra. Pr. 2. de, emagnifico Castello no per altro, che per va nità, fula cui porta fece scriuere questi due versi

Qui albergo non baurà gente villana, Ma folo Acbille, Platone, e Diana .

Volendo per quelli inferire, che in detto Castello non si daua ricetto se non à valenti soldati, & à Filosofi, dinotati per Achille, e Platone, & à Vergini nobili, e generose dinotate per la Dea Diana. Et auuenne, che. vn giorno in visione il Senatore fu tirato à forza al tribunal di Dio per esser giudicato, dicendoli il Signore: Non deuo io con ragione privarti del mio castello, che è il Cielo, poiche hai tu così scortesemente escluso me,e li miei serui dal tuo? Il misero tutto impaurito, e tremante, aspettando, che contra di lui si douesse dar la sentenza, e vedendo non restargli altro, riuosse gli occhi alla Madre di Dio, chiedendoli misericordia, & aiuto, ancora che si conoscesse indegno; A che subito mossa à pietà la Beata Vergine fecondo il suo solito, & intercedendo per lui, gli ottenne quanto dimandaua, e poi l'ammoni che attendesse per l'auuenire serm. all'hospitalità, escancellasse quei versi. San Bernardo dice di de Al-Maria Vergine. [Hecest que totius mundi reparationem.

obti-

## 246 Del dar hospitio à pellegrini, e poueri bisognoss.

obtinuit, salutem omnium impetrauit. Quis ergò misericordia; tuz ò benedicta longitudinem, & latitudinem, sublimitatem, & profundum queat inuestigare? Nam longitudo eius vsque in diem novissimum inuocatibus cam subuenit, vniuersis. L'atitu-, do eius replet orbem terrarum, vt tua quoq; misericordia plena sit omnis terra : Sic & sublimitas eius ciuitatis supernæ in-Pfal. 32. uenit restaurationem, & profundum eius sedentibus in tenebris : & vmbra/mortis obtinuit redemptionem : Ad hung ergo fontem sitibunda properet anima nostra; Ad hunc misericordia cumulum tota solicitudine miseria nostra recurrate d'Questa requelle, che ha lottenuco la reparatione di tutto il mondo, & ha impetrato la salute di tutti. Chi dunque ò benedetta Vergine potrà inueltigare, & arrivare la longhezza, larghezza, altezza, e profondità della tua miscricordia.? Percioche la fua lunghezza fouuiene fino all'yltimo giorfie à tutti quelli, the la chiamano in aiuto : la fua larghezza ricippie il mondo; siche ancora della tua misericordia è piena tutra la terra. Così ancora la fua altezza trouò la restauratione della città superna, e la fua profondità ottenne la reden-

Confideratione.

& 118.

anfierà la nostra miseria? . itablet un a., f non a omanis an Quando noi cirrouiamo afretti da inganni dal Diauolo, no douento giamai disperarci, mà più presto con ogni humiltà, e fede ricorrere à Maria Madre di Christo, e nostra liberatrice. lei fota abbracciando, poiche effa è bastante liberarci per la sua molta mifericordia da ogni grave, e finistro accidente; si come hauiamo fentito del superbo, e vanaglorioso Senatore, il quale pentito non folo lo liberò, mà ancora l'ammaestrò per l'auuenite. à fine, che impariamo qualmete nelli nostri pericoli douia, moricorrere alla Beatiffima Vergine, fi come beniffimo auuerte S. Bernardo in questo modo. [ Amplectamur Marie vestigia lud fignii fratres, & deuotissima supplicatione beatissimis illius pedibus prouolnamur: teneamus eam, nec dimittamus donec benedi+ xerit nobis; potés est enim. Népe vellus est mediu inter roté, & area, mulier inter Sole, & Lunam, Maria inter Christu, & Eccles

tione per coloro che sedeuano nelle tenebre e nell'ombra della morte. Corra dunque à tal fontana l'anima nostra sitibonda, faccia capo à questo colmo di misericordia con ogni

In Serm. fuper il. magnum apparult in calo tom'i.

fiam

fram constituta. Sed forte miraris nontam vellus opertumo rore, quam amiotam Sole mulierem : magna fiquidem familias ritas, sed mira omninò vicinitas Solis, & mulieris. 7 Abbracciamo ò fratelli le pedate di Maria, e buttamoci à suoi fantissimi piedi co deuore preghieresteniamola fenza mai lasciarla sino à tato che ci dona la fua benedittione, impercioche è potés te; Di modo che il vellere posto in mezzo tra la rugiada; el'aia, e la Donna tra'l Sole, e la Luna è Maria, quale sta mezzana tra Christo e la Chiesa Ma forsi ti maranigli non tanto del vellere coperto dalla ruggiada, quato della Dona vestita di Sole; percioche grande è la famigliarità, mà in fatti marauigliofa la vicinanza della dona, e del Sole. Questa Vergine fanta in tutte le nostre auuersità, e pericoli sempre ci foliena. Te,noi, d beat sissima madre di Dio lodiamo; & abbracciamo caramente con infiniti, e fommi prieghi, di te ci ricordiamo spesso, e spesso ancora t'inuochiamo.

Se lo sciocco, e vano Senatore con dare largo, e splendido ratione, albergo à valenti Soldati , Filosofi , & anco Vergini nobili , è generofestolo sperana in terra vna vana, e momentanea corona di gloria, che passa con breuità di tempo, sicome eglistesso conobbe chiaramente con non picciola fua emendatione. Che apparecchio douemo far noi in riceuere, & albergare i poperi di Christo, prouedendo loro delle cose necessarie, essendo che nó solo faremo guadagno di buona fama, e Christiana pietà in terra, ma in Cielo d'eterna gloria ? ficome benissimo dimostra il Padre Sa Chrisostomo dell'eccelleza della limosina, parlado al Popolo Antiocheno: [Ars omniŭ artium quæstuosissima elec- Ad pop. mosyna. Eleemosyna nihil est vtilius. Claru est profectò quod hom. 33. & ars,& omnium est artium optima. Aeternam præstat vita:ex mortis manibus arripit, & in veraque vita claros exhibet : & mansiones ædificat in cœlis, & æterna parat illa tabernacuia? Hæd lampades nostras non finit extingui, nec fordidis indutos vestibus in nuptijs videri, sed lauar, & niue mudiores reddit . Si namq; fuerint peccata nostra, vt coccinum, quasi nix dealbabuntur: Non finit nos eò decidere vbi diues ille, nec audire ver- Efa. 1. ba tremeda, sed in Abrahæ sinus deducit: Melius est hanc scire, quam Regem esse, & diademate coronari: Hac namo; te doceta

quo-

235 la

## #48 Del dar hofpicio a pellegrini, e poueri bisognosi,

anomodo possis Deorsimilis fieri, quod est empium fumma bos norum . 7 cioè : La limofina è vn'arte, che è di maggior guadagno, che qual fi fia altra, della quale non ci è cosa biù vrile. E per certo non deue essere dubbio che sia arte e la migliore. dell'arti, poiche dona la vita eterna, libera dalle mani della morte e nell'una e l'altra vita fà illusti, edifica staze nel Cielo. & apparecchia quelli eterni tabernacoli. Questa no lascia smor zare le nostre lampade, ne che siamo veduti nelle nozze co vesti brutte ma ci laua e sa più mondi che la neue percioche se faranno i peccati nostri, e la conscienza come color rosso, s'imbiancheranno come neue. Nó ci lascia cadere là doue si ritroua quel ricco Epulone, ne ci fa fentire le tremende parole : ma ci guida nel seno d'Abramo. Meglio è sapere questa che effer Rè. & essere coronato de Diadema, percioche questa t'insegna in. che maniera possi diuentare simile à Dio, nel che consiste il colmo d'ogni bene .

#### MARTIRIO MONACO COME

mentre pensa portar'in spalla vn pouero leprofo scoperse che era Christo Signor Noltro, e lo portò all'hospitio. Cap. IX.

Greg.homil.39.fu per Luc.

. 6:

£ .

A N Gregorio Papa fopra San Luca feriue, come vn certo Monaco di marauigliosa dinotione chiamato Martirio, andando vn giorno fuori ritrouò in publica strada vn pouero leproso, che giaceua in sù la terra, e per la stracchezza non

gli bastaua l'animo di condursi allo spedale, e perciò addomandana ainto da coloro che passauano. E vedendo Martirio, che nessun'altro si moueua à pietà di lui trattosi in vn subito la. cappa, la distese in terra, e ponendoui il leproso, e riuoltolo bene, in quella, se lo leuò in spalla, e lo portò seco al monastero per vsarli la santa hospitalità, la qual cosa veduta dall'Abbate incominciò chiamare ad alta voce i Frati, che corressero ad aprir la porta del monastero, peroche Martirio ne ritornaua. con Nostro Signore in forma di pouero in spalla : Ma ecco che giunto alla porta, quello che pareua leproso saltando in terra, fi fece

A fece conofcere verace Dio, & huomo, le fabito fe tie fall al Cielo veggente Martirio; Alquale disse, che non si essendo vergognato di lui in terra, egli non si sarebbe scordato di lui parimente in Cielo, Entrato polcia nel monastero, narrana come nel portarlo non fentius pelo alcuno. Agostinos [Omnes pauperes quos videres porquit illos Christus pascera, quomodo per de mise corum Eliam pauits & camen & ipfi Elia fubtraxit corum ; fericorda ve à vidua pasceretur, non Elix præstitit, sed vidue. Quare de verb. ergo Deus pauperes facit è quia ipse non vult ve ipsi habeant : Domini. Quando facit papperes probat divires : sic enim scriptum est; 3. Reg. 17. Pauper, & dipes occurrerunt fibis Vbi fibi occurrerunt? In hac visa Natus eft ille; natus eft & iller Invenerunt le occurrerut fibi: Et quis fecit illos ambos ? Dominus: Divitem vnde pauperem adiquaret, pauperem vnde diuitem probaret. Proviribus fuis vnufquifq, fuciat . ]. Tutti i poueri, che voi vedete per la firada, li porqua Iddio pascere nel modo che gouernò per il corno Elia; nulladimeno ancora allo stesso Elia sottrasse il corno, acciò fusse pasciuto dalla Vedoua, no lo fece per Elia. ma per la Vedoua. Perche dunque fà Iddio i poueri ? perche egli non vuole che loro habbino del proprio : quando egli fà i poueri nel medesimo tempo proua i ricchi, percioche così è scritto: Il pouero, & il ricco si vennero ad'incontrare. Doue si venero ad incontrare? in questa vita. Nato questo, & ancora nato quello si sono trouati, & incontrati insieme. E chi gli hà fatti amendui? Il Signore hà fatto il ricco per ajutare il poue ro, & il pouero onde prouasse il ricco, Ciascuno faccia conforme al fuo potere: 135 to Almais all Almos sails oniv

Felice è veramente quello il quale mosso da Christiana ca- Confideà rità si và effercitando nell'opere di religiosa pietà con non picciola prontezza albergando i poueri pellegrinio poiche questo tale sarà fatto degno di riceuere Christo Saluatore in forma di mendico, il che è vna caparra dell'eterna beatitudine, hauendo egli stesso detto al beato Martirio, chesi come egli non si vergognò di riceuerlo essendo in habito di mendico infermo, così egli non farebbe scordato di coronarlo di perpetua gloria incompagnia de'beati. Laonde douiamo intendere quanto sarà cosa cara, e grata alla divina Maestà il tener conto delli suoi

## Del dar hospitio a pellegrine e poueri bisognosi.

M Rom.

pouerellis vlando loss carità lenza aspertare ch'essi à noi ciò chiedino, ficome fece il beato Martirio, che non aspetto, che Christo in forma d'infermo su la strada gli dicesse, ch'egli desse lui l'hospitio; ma subito che lo vidde se lo pose in spalla con ogni prontezka di carifa. Si che douemo noi trouafli, e prouedere alle loro necessità nel modo che ci insegna benissimo San at epift. Giouan Chrisoftomo of Necessitatibus Sanctorum communicantés, hospitalitatem sectantes, inquit. Non dicit: necessitatibus illorum communicantes oftendens, quod plus accipiat quam præstent; & quod res ista negociatio sit; Communicatio si quidem est : cu pecuniam das illi siduciam tibi erga Deu afferunt : Non dicit Hospitalitatem facientes ; sed sectantes instruens nos, vt non expectemus egenos donec ad nos veniants fed ad iplos curramus, & lectemur ficut Loth; & Abraham., totum nempe diem in hoc confumebat; bonam expectans venationem: Et fi quando quempiam videbat, occurrebat, ad terram supplicando procumbebat dicens : Si inueni gratiam. in conspectu tuo, ne transeas seruum tuum. Non sicut nos, qui eum peregrinum aut pauperem viderimus, supercilia attollimus, neque dignos æstimamus quos alloquamur, & si quando innumeris supplicationibus vix tandem emolliti modicum argenti per famulos dari iusserimus, vniuersum quod ad beneficentiam attineat probe nos præstitisse putamus : Abraham. verò non ita, sed sumptam famuli personam induit, ac si ignoraret quolnam suscepturus esset . ] cioè : Dice l'Apostolo santo : partecipando nelle necessità de Santi : seguendo l'hospitalità. Non dice souvenite alle necessità de Santi:ma partecipando nelle loro necessità. per dimostrare che più riceuemo, che non è quanto diamo, e che questo maneggio è mercantia poiche è communicatione. Tu dai danari, quelli t'apportano confidenza in Dio. Non dice facendo hospitalità, ma seguendola per ammaestrarci, che non aspettiamo si bisognosi, sinche venghino da noi, ma noi corriamo da loro; e li seguiamo; ficome faceua Lorh, & Abramo come che tutto il giorno egli consumana in questo aspertando di fare buona cacciaggione, e se tal'hora vedeua alcuno, gli andaua incotro, e buttandosi in terra supplicana dicendoli : Se hò ritronato gratia nel tuo cospetto, -34.07

## 372 Del dar beffer baning ondid e gruer Wifer of.

spetto, non trapassare il tuo seruo: Non come noi che quandot vediamo il pouero, ouero il pellegrino, alziamo le ciglia; el non gli stimiamo degni di dirli purlvna parola; e se pure alleul volte appena ammolliti da innumerabili supplicationi comano diamo, che per mezzo de feruitori fi dia loro vo poco di quattrinis ci pensiamo di basier fatto tutto quanto appartiene alla 11 115M beneficenza : ma Abramoinon faceua così i ma fi veftiua della persona di seruo come senon hauesse sapuno chi cerano quelli che era per niceuere sina concennie este de mensautites de la faire. la timeo ne nos ale ite um contemnat in creio, & diear: ber ma-

# COME VNA DIVOTA E PIA DONNA CONTROL ON THE PROPERTY OF THE PRO

-og ones ritroud effer Christo Signor Misliminim gero, che non batho done da escosi norro, almeno in vie.

cantone della i la cara a di ecchi va infeccinolo, al pellegri-

ro. One a remo a guerre alle avi : o che feufa hancremo

1 legge nel libro dell'Api, the vna donna non p meno piasche pobile, e dinota, moglie de vn a nobilitimo Caualiero, effendo detto fuo marito affentato da cafa, e stimando ella chemer pat recchi giorni non douesse ritornare, richiesta co istanza da va pouero Jepreso di essere preso in casa subito la riceuè, & addimandando di effere posto in qualche buon letto; ne giudicando ella tronarsi miglion letto in casa di quello del marito, lo ripole in esso. Ma eeco che d'improuiso tornando it prefato Caualiero, e volendo entrar in camera, la diuota donna lo pregaua, che volesse aspettar vn poco fin tanto che ella. l'accommodasse, volendone cauare il leproso; ma il marito impatiente, e forfe sospettando che non vi fosse alouno a volle fenz'altro indugio entrarui ; ilche fatto vidde d'invernoiil leta to tutto coperto di rose. Onde maranigliandosi del miracolo, dimandò la moglie del fatto occorso, e conoscendo che Christo nostro Signore in forma di leproso si era degnato d'entrac nella sua casa, & in camera sua, e nel suo letto, amendue insieme con lacrime di dinotione, ne refero gratie à fua Maestà Augustinus: [Si aliquis ita panper chent non habra rounde Auguste.

tribuat

## 250c Del dar bospitio à pellegritise poueri bisognoss.

tribuat pauperi ribum, vel in vno angulo domus fuz praparet loctulum: Quid nos ad hæc dicturi fumus, quam excufarionem habebimus, qui amplas , & spatiosas domos habentes vix aliquando dignamur excibere peregrinum? ignorantes into non credentesoquod in omnibus peregrinisi Christus excipitur ( fi-Matt. 35. cut iple dicit: Holpes eram, & colleviftis mel Laboriofum, & fa stidiosum nobis est in pauperibus recipere Christum in patria nostra, timeo ne mobis ille vicem reddat in coelo; & non nos recipiat in beatitudinem suam: contemnimus illum in mundo, timeo ne nos ille iterum contemnat in cœlo, & dicat : Ite maledici in ignem erernum, qui parasus est diabolo, & angelis, eius : efurlui enim & non dediftis mihi manducare . hospes eram, & hon collegiftis me. & quamidia non feceriris vni ex minimis istis, necembi fecistis. ] cioè : Se alcuno è tanto pouero, che non habbia donde dia cibo al pouero, almeno in vn cantone della fua cafa apparecchi vn l'etticciuolo al pellegrino. Che diremo à queste cose noi ? o che scusa haueremo ? i quati hauendo grandi, e spatiole cale, à pena ci degnamo qualche volta di riccuere va pellegrino, non fapendo, anzi non credendo che in tutti i pellegrini è ticebuto Christo, sicome egli dice : lo era foraltiero, e voi miriceuelte ? Ci è cofa faticofa, è noiosa il riceuere ne i poueri Christo nella patria nostra, temo che egli parimente non ci renda in ciclo il guiderdone , & il cambio, é non ci riceua nella fua bearitudine . lo dispregiamo noi in questo mondo, temo che egli non dispreggi ancora noi in cielo, e non dica: Andate maladetti nel fuoco eterno, il quale è apparecchiato al Demonio, & à gli angioli suoi ; percioche hò hauuta fame, e non mi hauete dato da mangiare: fono stato forastiero, e non mi hauere raccolto, e quanto non hauete fatto ad vno di questi minimi, ne manco l'hauete fatto à me stesso.

Confide- Senza verun timore la pietofa, e spiritual Donna nel proratione. prio, & cornato letto con non picciola carità, & amorosa prontezza diede albergo al pouero pellegrino, per la cui prontezza, e pietà su fatta degna dal Re de cieli dar albergo al suo unico Figlio maniscito segno della sutura, e sempiterna gloriaci; volendo per questo ammaestrarti à sare con ogni prontezzas.

delle delle

delle limofine, & altre opere di pietà alli poueri di Christo, affinche siamo ancor noi nel numero di quelli misericordiosi, de' quali il Signor dice in San Matteo : Beati i misericordiosi, cap.s. impercioche dal Re di giustitia gli sarà vsata misericordia. Ambrofius: [In tantum nos humanos & mifericordes vult effe Sup.epit. Apostolus, vt & debitores nos dicat circa eleemosyna largien- ad Rom. dam, & bonis operibus exercendum cum alacritate cordis, quia qui misericordiam à Deo sperat, debet esse misericors, vt probet le recte hanc sperare : Quia si homo miseretur, quantò magis Deus? ] In tanto noi ci vuole l'Apostolo cortesi, e misericordiosi, che ci chiama debitori circa il dar la limosina, & effercitarci nelle opere buone con prontezza di cuore, percioche colui che spera da Dio misericordia, deue essere misericordioso, affinche dimostri che spera bene : perche se l'huomo vsa misericordia, quanto più Iddio? Poiche questa è ricompensa, ouero mercede, che quei che riceuono misericordia la faccino ancor'essi. Onde dice il Signore: Beati i misericordiosi perche di loro haurà Dio parimente misericordia.

## COME VNA CERTA PIA PERSONA

per hauer' vsata hospitalità prima à S. Francesco, e doppo à tutti i suoi compagni, al fine di sua vita su fatto degno di sedici coppie d'Angeli in forma di quei buoni Religiofi, i quali gli fecero l'officio funerale. Cap. X I.



Itornando il glorioso S. Francesco di Spagna in Italia, poiche hebbe visitato il Sepolero di San Giacopo Apostolo in Galitia, auuenne che in vn certo luogo di Catalogna detto Santo Celonio posto tra Barcellona, e Girona; vno de' suoi

compagni sentendosi molto assetato, e per tal conto entrato in vna vigna per corre certo grappolo d'vua, fu in vn fubito fopragiunto dal vignarolo, che in vero hebbe dello scortese, poiche gli tolse il pegno, che era vn pouero mantello, quale

forle

### 2) 4 Del dar hospitio a pellegrini, e poueri bisognosi.

forse non valeua tanto, quanto quell'vua, sebene per essere vestimeto di così sacra Religione doueua molto stimarsi. Tentò San Francesco có la sua solita humiltà di rihauere detto pegno tolto al suo copagno, ma non lo volendo rendere il Guardiano della vigna, senza prima farne consapeuole il padrone, fù sforzato il Santo d'entrare nella terra per accomodare detto negotio. Venuto dunque alla presenza del padrone di detta vigna, trouò tata gratia nel cospetto suo, che non solo rihebbe il mantello, ma fu costretto dalla santa hospitalità à mandare per gli altri fuoi compagni, che erano rimasti fuori della Terra, e fargli venir tutti alla sua casa, doue poi gli accarezzò quanto à lui fu possibile, e tali furono le cose, che osseruò egli in quel gran Santo, mentre che mangiauano insieme all'istessa tauola, che si offerì à riceuere sempre, mentre viueua tutti li Frati di quell'ordine nella fua casa: e così per molt'anni tutti i Frati Minori che andauano in Spagna, alloggiauano in cafa di così benigno hospite. Hora auuenne che doppo certo tempo il caritatiuo huomo alla fine di sua vita hauerebbe voluto qualcuno delli predetti Religiosi il quale l'hauesse aiutato in. quell'importantissimo passaggio, & anche si fusse trouato alla sepoltura: Ma non hauendo detta Sacra Religione alcun Conuento in tutto quel paese, non potè essere in ciò consolato appieno, mà si bene in parte : imperoche sù l'hora della sepoltura comparuero sedici coppie di Frati di quell'ordine, e gli cantorno diuotissimamente, e con molta solemnità l'essequie, & offitio funerale, il quale finito, tutti in vn tratto disparuero: Onde fù fenza dubbio copreso che fussero Angeli, che per merito del Seruo d'Iddio Francesco fussero venuti ad honorare colui che con tanta carità lui prima e poscia tutti i suoi Frati; che in quelle parti capitauano haueua sempre alloggiati, & Orig. lib. accarezzati.Origene: [Qua dignè dices hospitalitate sectantes 9.033.12. magnificentiam vno sermone comprehendit? Dicens enim sectandam esse hospitalitatem, non illud solum ostendit, vt venientem ad nos hospitem, & præcipuè servos Christi libentiffimè suscipiamus, sed & requiramus, & solliciti simus, & sectemur, ac perquiramus vbique hospites, ne forte in plateis se-

deant, ne extra tectum iaceant. Recordare Loth, & inuenies Gen. ro.

quòd

guod non illum hospites, sed ipse quæsierit hospites. Et hoe erat hospitalitatem sectari. ] cioè: Quanto degnamente con. dire, seguitando l'hospitalità in una parola comprende la magnificenza? Poiche dicendo che si deue seguitare l'hospitalità, non solo ci dimostra quel particolare, che noi douemo riceuere di bonissima voglia il forastiero che viene da noi, e particolarmente i Serui di Christo: ma che li douemo cercare, e seguitare procacciandoli per tutto, accioche non giaccino nelle piazze, e non stiano fuori di casa in alloggiamento. Ricordati di Loth, e trouerai che non cercorno lui i forastieri, ma egli cercò loro. E questo volcua significare il seguire l'ho-

spitalità.

Se desideri non solo ne'tuoi sinistri accidenti esser'essaudito Considedalla diuina Maestà, ma ancora d'esser fatto degno dell'Angelica custodia sa delle limosine à poueri di Christo, e con ogni prontezza, & allegro voto riceui al tuo hospitio i pellegrini, & altri poueri simile al sopradetto pio hospite. Origene così dice di Iob: [Non propter os suum tantu, sed vt multos esurie- lib. t. in Iob to. .. tes saturaret, atque plurimos nudos vestiret, & multis miserabilibus atque infœlicibus refrigeraret, & ministerium eius nimis copiofum, quod ministrabat hospitibus, & infirmis, miserabilibus, destitutis, peregrinis & pauperibus: Pro horum ergò omnium susceptione nimium copiosum habuit ministerium. Puto quod in cœlo, & in excelsis nimis copiosum habuerit ministerium. Plurimi ministrauerunt ei super terram pro miserorum susceptione : sed plures ministrabant ei in Cœlis cœlestes Angeli incorruptibiles eleemosynas, atque bona operaeius in memoriam cora Deo in cœlum deferentes : Sicut dictu est ad Cornelium: Orationes tux, & eleemosynx ascenderunt fursum coram Deo. Attestatur autem Angeli non soli Iob, sed & omnibus qui similiter vt Iob eleemosynas miseris, ac beneficia infœlicibus impertiut. Hæc Iob opera hic funt perfecta, incœlo verò demonstrata : hic seminata, illic verò messa: hic dispersa, illic autem collecta: hic Deo scenerara, illic verò cum gloria à Deo fœnerantibus reddita: Qui enim miseretur paupe- Prouse. ri sceneratur Deo: secundum aute datum illius retribuet illi Dominus.] cioè: Non per la bocca sua solamente, ma per sa-

#### 256 Del dar hospitio a pellegrini, e poueri bisognosi.

tiare molti affamati, e per vestire molti ignudi e per refocillare molti miserabili, & infelici, e per il ministerio suo molto copioso col quale seruiua à gli hospiti e pellegrini, & infermi, e miserabili, & abbandonati e poueri. Per lo riceuimento loro dunque troppo copioso numero di serui egli hebbe. Penso io che ancora in Cielo, & in quelle sublime parti habbia hauuto copioso, & abbondante ministerio. Moltissimi gli ministrarono sopra la terra per riceuere li miseri: mà più Angeli celesti gli mi nistrauano e seruiuano in Cielo portado innazi à Dio nel Cielo per memoria le sue limosine, & opere buone: Sicome su detto à Cornelio: Le tue orationi, & limosine sono salite sù innanzi à Dio.E fanno gli Angeli testimonianza non solo à Giob.ma ancora a tutti quelli che similmente come Giob fanno parte delle limofine à miseri, e de benefitij a gl'infelici. Queste sante operationi di Giob furono fatte quiui, mà dimostrate in Cielo: qui seminate, ma iui mietute : qui disperse, & iui raccolte: qui date come ad vsura à Dio, & iui rese da sua diuina Maestà con gloria à coloro che le diedero: Percioche chiunque hà compassione de poueri, dà ad vsura à Dio, e secondo che lui haurà dato, à lui ancora il Signore renderà.

## COME I CITTADINI DI

Bertinoro, per esser dediti alla santa hospitalità, il Signore daua loro abbondantemente ogni bene
e frutti della terra..
Cap. XII.



L Padre frà Leandro di Bologna dell'ordine de Predicatori nella descrittione ch'egli sa d'Italia, scriue, che in vna città della Romagna detta. Bertinoro erano già li habitatori e cittadini di quella tanto dediti all'hospitalità, che per fugire le contentioni che tal'hora nasceuano, sopra di

ciò infra di loro drizzarono in piazza vna colonna con tanti-

anelli di ferro intorno, quanti erano li padri di famiglia,e qua-, do veniua yn forastiero, se haueua cauallo, smontando lo legaua ad vno de predetti anelli, e se era pedone lo toccaua, e subito era condotto all'hospitio in casa di colui, di cui era l'anello tocco. E Bertinoro vna picciola città lótana da Forlì verso i monti Appennini fette miglia, edificata fopra vn vago, & ameno colle, abondante d'acque viue, e di perfettissima aria, di bellissima veduta: conciosia cosa che dalla Rocca di lei si vede Cesena lontana non più di cinque miglia, e Forlì, Faenza, Ceruia, Rauenna, e la marina per molto spatio. Il paese oltre all'amenità è molto fertile, producendo grano, vino, e pomi in... gran quantità. E non è merauiglia, che il Signor'Iddio la teghi sì fertile, e d'ogni bene abondante, poiche è madre d'ho-Spiti . San Girolamo : [ În ista vita que lachrimis plena est, In P 52. quid seminabimus? Opera bona, opera misericordia semina. nostra sunt. De quibus seminibus ait Apostolus: Bonum autem Gal. facientes, non deficiamus: tempore enim suo metemus bona: Itaque dum tempus habemus operemur bonú ad omnes, maxime auté ad domesticos fidei. Loquens auté de ipsis elcemosynis quid ait? Hoc auté dico: Qui parcè seminat, parcè & metet. 1. Cor. 9. Ergò qui multum seminat, multum metet, & qui nihil seminat, nihil metet . ] cioè: In questa vita la quale è piena di lagrime, che cosa seminaremo noi? L'opere buone; l'opere di misericordia fono i semi nostri, de quali semi parla l'Apostolo: Facendo bene non manchiamo, perche al suo tempo mieteremo bene: Siche mentre habbiamo tempo operiamo bene verso tutti, e massime verso i domestici della fede. Ma parlado delle limosine che cosa dice? Per certo che chi parcamente semina, parcamente mieterà: Dunque chi molto semina, molto mieterà, e chi niente semina, parimente niente è per mietere.

Confidera quanto sia grata alla diuina Maestà la limosina, e Confidel'hospitalità, rimunerando così largamente quelli, che all'opere ratione, di pietà attedono per il suo diuino amore: sicome à questa pietofa città ornandola di pane, vino oglio, frutti, nel modo che di sopra habbiamo detto, & intenderai quanto sia grata à Dio l'hospitalità, acciò l'abbracci, la segua, & ami di vero amore. con le buone operationi verso i poueri Religiosi, & altri poueri

## 258 Del dar hospitio a pellegrini e poueri bisognoss.

di Christo. Et affinche da douero intenda questa importantissima verità, leggi quì Origene, e vedrai i suoi diuini effetti così in custodire, come in castigare; il quale scriue, in tal modo: mil.s.cap. [ Miffi Angeli ad subuersionem Sodomorum, cum iniunctum... cuperent maturare negotium, curam prius gerut hospitis Loth,! vt eum de imminenti ignis excidio contemplatione hospitalitatis eripiant. Audite hæc qui peregrinis clauditis domum, audite hæ qui hospitem velut hostem vitatis. Loth in Sodomis habitabat: Alia eius bene gesta no legimus: hospitalitas in eo fola ex vsu venies memoratur: Euadit ignes, euadit incendia ob hoc folum, quòd domu fuam patefecit hospitibus . Hospitalem domű Angeli ingressi sunt: clausas hospitibus domos ignis ingressus est. ] Essendo stati mandati gli Angeli alla sounersione di Sodoma, defiderando presto spedire il negotio commesfoli, hanno prima cura dell'albergatore Loth per liberarlo dalla ruina del fuoco, che soprastaua, e tutto à contemplatione della fua hospitalità. Vdite queste cose voi che chiudete la casa à pellegrini. Vdite voi che fuggite l'hospite come nemico. Loth? habitana in Sodoma, e non leggiamo altre opere buone sue, solo che l'hospitalità, e pure scappa il fuoco, scappa l'incendio, folo perche aprì la fua cafa à gli hospiti,nella quale entrarono ancora gli Angeli: ma dentro à quelle case, che erano chiuse all'hospitalità non vi entrò altro che fuoco . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## COME VN CERTO PIO ROMANO

hauendo consumato gran parte delle sue facoltà per vío della fanta hospitalità, il Signore co fingolar modo gli rese il centuplo, e poi alla fine la vita eterna. Cap. XIII.



19. Gen.

tom. 5.

EGGIAMO nel libro dell'Api come fuin. Roma vn'huomo di gran pietà, il quale indifferentemente riceueua i Religiosi, & i poueri al suo hospitio, trattandoli con molta, e singolare arità per l'amor di Dio.

Hora gli auuenne che per diuina permissione, & per mostrare Dio à gli huomini con la sua diuina providenza quanto

gli piaccia l'offitio della santa carità in da se, & albergare i po ueri, egli cadde in pouertà, essendo assai ben'aggrauato da gli anni. Di che sentiua il buono e pio huomo pena, e molestia, no tanto per la necessità sua, quanto per non poter'essercitare la. fanta hospitalità. Ma ecco che vna notte vdì vna voce, la quale gli diffe: qualmente haucua veduta la sua molta carità vsata à gli hospiti, e che essendo perciò diuenuto pouero voleua. ristorarlo, e rendergli il centuplo non solamente nell'altra vita, ma ancora in questo presente mondo, e che perciò egli andasse à ritrouare il tale ricco, e lo ricercasse di far baratto, e scambio seco di vna vigna che gli era rimasta assai buona, con vna di quello ricco di peggiore conditione, e cheegli farebbe tal cambio volontieri, essendo la sua più cattiua e men buona: & aggiunse, che hauuta detta vigna cauasse vna certa maceria di fassi, ouero monticello incolto, che era nel mezzo di lei:imperoche vi trouerebbe certo teforo. Non prestò fede il buono, e pio huomo di Dio per la prima volta à questa voce, temendo di qualche illusione Diabolica: ma tornando la feconda e terza notte gli credette : fauellò con quel ricco e volétierissimo lui acconsentì allo scabio: anzi voleua dargli cer ta giunta: ma egli non la volse. Hauuta la vigna, riuelò il segreto ad vn figliuolo, & à due figliuole che haueua, e così mettendosi à cauare nel detto luogo tronarono vn vaso di marmo pieno d'acqua, e nella bocca del vaso vna petola di vetro piena di balsamo con yn vasetto di terra piccolo in cui erano tre pietre pretiole, cioè vno smeraldo, vn saffiro, & vn carbochio di no picciola grandezza. Le quali cofe ritrouate, stimando che l'acqua non fusse buona la sparsero fuora, & ecco roccando quei ferri che haueuano adoperati per far la fossa, e cauare detto te foro, diuentorono come oro: Onde conobbero che cotal'acqua era stata fatta delle carni, e del sangue del Basilisco, come si fà l'acqua rosa, e simili, la qual'acqua adoperano gli Alchimisti per far l'oro apparente, e perciò Nostro Signore permesse che la buttaffero via, acciò per mezzo di lei non si macchiasse l'innocenza di quel buon seruo di Dio. Per tanto portò a casa il ballamo con quelle gemme pretiofe, & ongendofi con detto balfamo gli occhi parecchie mattine, ricuperò la vista, la quale

### 260 Del dar hospitio a pellegrini, e poueri bisognosi.

molto gli s'era debilitata, e macata, e vendè il rimanente grandissimo prezzo, e così le pietre pretiose; Onde diuenne molto ricco, e glorioso, e doppo lui i suoi figliuoli e nipoti. Agostino: Depieta Fratres mei charissimi . Nunquam recordor me legisse, mala

te,& cha-

rit, & ho. morte perijsse illű, qui libenter in hac vita opera charitatis, vel spital. & pietatis voluit exercere. Habet enim multos intercessores pius opere mi homo, & ille qui opera charitatis exercet hilariter; Quid enim de pijs hominibus dicere poterimus nisi id quod frequéter le-Apoc. 14. gimus? Opera enim illoru fequutur illos: Quare? Nisi quia mul-

tos habet intercessores,ideò impossibile est,vt preces multorum non exaudiantur. Fratelli, jo non mi ricordo d'hauer mai letto che di mala morte sia morto colui, che essercita l'opre di carità volotieri in questa vita. Hà in vero molti intercessori l'huomo pio, e che effercita volontieri l'opere di carità : Et in vero qual cosa possiamo dire de gl'huomini pij se no quello che leggiamo spesso: Le opere loro li seguitano? Perche questo? Per certo non per altro se non perche hanno molti intercessori: però è imposfibile che le preghiere di molti non fiano effaudite.

Confide. Impariamo da questo buono, e pio Christiano à dare co ogni rațione. Tiberalità albergo à poueri prouedendo loro con prontezza per -amore di Dio, senza temere di cosa alcuna, sì in terra come in -Cielo, poiche no manca sua divina Maestà con la sua somma, & incredibile prouidenza di darti quanto à te,& à tua famiglia bisognerà: anzi co molto auantaggio, quando haurai per suo a--more dato à poueri . Et affinche intéda questa Christiana Filofofia; leggi San Leone Papa, il quale dice in questa maniera: Ser. 6. de [Qui suum ab inope non auertit animu, citò ad se Domini con-

cimi mel wertit auditu, dicete Domino: Estote misericordes, sicut & pater & collect vester misericors est . Dimittite & dimittetur vobis. Quid hac ¿iustitia benignius?quid hac retributione clementius, vbi sentertia iudicaturi in potestate ponitur iudicandi? Date inquit, & dabitur vobis. Qua citò dissidétie sollicitudo, & auaritie est amputata cuctatio, ve quod redditura fe promittit veritas, fecura expe - dat humanitas? Constás esto Christiane largitor: Da quod accipias, sere quod metas, sparge quod colligas. Noli metuere dispedin, noli de dubio suspirare prouetu. Substătia tua cu bene eroga tur, augetur, & cocupilcere iustu misericordia lucru eterni que-

stus est sectari commercium. Munerator tuus vult te esse munificum, & qui dat, vt habeas, mandat, vt tribuas dicens: Date & dabitur vobis.] Colui che non lieua il suo animo dal pouero, presto riuolta à se l'orecchie del Signore, poiche esso dice : Siate misericordiosi, sicome il Padre vostro è misericordioso: Perdonate, e vi sarà perdonato. Che cosa è più benigna di questa giustitia, che cosa più clemente di questa ricompensa: doue la sentenza di colui che hà da giudicare, è posta in poter di quello che hà da esser giudicato? Date dice, e vi sarà dato: Quanto presto vien troncata la sollecitudine della diffidenza, e la dimora dell'auaritia, à fine che quanto promette di rendere la verità, venghi speso sicuramente dalla benignità. Procura di essere costante ò Christiano nel dare. Dà quello che sei per riceuere: semina quello che sei per mietere : spargi quello, che fei per raccorre : non hauer paura di danno, e nonsospirare della raccolta dubbia: La tua sostaza s'accresce, mentre si spende bene, & il desiderare il guadagno giusto della misericordia, è seguire la mercantia d'eterno guadagno. Il tuo donatore vuole che tu sia facile a donare : e chi ti dà, ciò che tu hai ti comanda che tu dia, dicendo: Date, e vi sarà dato.

#### COME VN SANTO VESCOVO

hauendo appresso di se alloggiato vn'altro Religiosissimo Vescouo, e non hauendo da dargli da magiare, il Signore lo prouedde miracolosamente conforme alle sue preghiere. Cap. XIV.

CRIVE il Cardinal Pietro Damiano, che ripiù trouandosi vn Vescouo in viaggio nelle parti di
Germania con vn'altro santo Vescouo di quel
paese, & essendo già vicina l'hora del desinare,
molto sì angustiaua il venerando Vescouo di no

hauer con che riceuere decentemente il Vescouo suo hospite,e così da vna banda stringendolo la necessità, dall'altra dilatandolo la carità, si ritrouaua in gran pensiero, ne sapeua, che par-

R 2 tito

#### Del dar bospitio a pellegrini e poueri bisognosi.

tito pigliare: Ma ecco che apparendo subito sopra del capo loro nell'aria vna turma di grue fotto vna guida, e con ordinanza, il santo Vescouo eleuato nel feruore della fede con ferma speranza di potere per mezzo loro prouedere all'hospite. orò in questa maniera al Signore: Pregoti fignor mio, che ti degni di commandare ad vna delle grue, che fopra di noi volano con tant'ordine, vestigio della tua sapienza, e prudenza, che si butti giù dauanti noi, accioche il tuo seruo sodisfacci del dono della tua benedittione alla carità. Appena il Vescono hebbe detto queste poche parole, che si vidde caduta innanzi vna delle predette grue di no picciola gradezza. Et in cotal guifa il Signore prouidde alla necessità de suoi Serui. Chriso-

Epift. ad ftomo: [Eleemosyna charitatis est mater . Nostrorum scelerii Tità c. 4 hac optima est medicina : hac anima nostra sordes emundat : hac fcala, que in cœlum víque porrigitur : hæc Christi conne-

In cap. 6. ctit corpus.] Et sopra San Matteo : [Sicut oleum accendit lu--men lucernæ, ita & bona opera excitant fidem cordis, & dant maximam confidentiam anima apud Deum oradis ex quo ma-

ximas plurimasque gratias fideles ferui ipfius Dei percipiunt 2 Jucioè: La limofina è madre della carità : questa è ortima medicina delle nostre sceleraggini: questa monda le bruttezze dell'anima nostra : questa è la scala che si stende sino, al cielo: questa congionge insieme il corpo di Christo. E Tistesso Santo sopra San Matteo! Sicome l'olió accende il lume della lucerna così anco le buone opere eccitano la fede del cuore, e danno grandissima confidenza all'anime d'orare appresso Iddio, da che cauano li fedeli Serui d'Iddio grandissime,

e moltissime gratie .

Confideratione.

Con viuo, e miracolofo essempio il buono, e Santo Vescouo c'insegna ad abbracciare con ogni carità i poueri di Chisto, e la fanta hospitalità con procurare d'imitarlo, quando nulla hauiamo, effendoche tanto la diuina providenza si compiace dell'opere di misericordia. Gregorio Nazianzeno: [ Charitas prima inter mandata, & maxima tamquam caput legis, & Prophetarum est censenda. At huius partes potissimas esse inuenio curam pauperum, & erga cognatos misericordiam ac cópassionem . Nulla ex omnibus re Deus perinde ac misericordia

colitur:

Nazianzen. crat. 16. de pauper. touen.

colitur, quoniam nil aliud tam peculiare est Deo quàm illa, ante quem misericordia, & veritas gradiuntur, & apud quem mifericordia iustitia preponderat: Clementia enim nulli rei magis quam clementie retribuitur ab eo, qui iuste iudicat,& misericordiam in statera ponderat. Quapropter omnibus pauperibus misericordia viscera sunt aperienda, ob quamcunque etia causam affligantur, iuxta mandatum, quod gaudere iubet cum Rom ts. gaudentibus, & flere cum flentibus. Ac cum homines simus, hominibus quoque probitatis symbolum exhibere tenemur: si vel propter viduitatem indigeant; aut parentum desolationem fine patriæ expulsionem, vel dominorum crudelitatem, seu bonorum publicationem, aut naufragium: Omnes enim commiferatione funt digniac non fecus ad manus nostras respiciunt; quam nos, cum quid indigemus ad manus Dei . 7 cioè : La carità deue effere giudicata la prima e maggiore trà li comandamenti come capo della legge, e de Profeti. E di questa l'offitio principale trouo che è la cura de pouerise la misericordia. e compassione verso di loro. Con niun'altra cosa tanto, quanto con la misericordia è honorato Dio:percioche niente è tanto proprio à Dio, quanto quella, & innanzi à lui caminano la misericordia, e la verità, & appresso di lui la misericordia pesa più che il giuditio. Perche non è ricompensata alcuna cosa. più che la clemenza con la clemenza da esso, il quale giudica giustamére e pesa la misericordia nella statera. Perische à tutti i poueri s'hanno da aprire le viscere della misericordia per qualfiuoglia occasione ancora che s'affligghino, conforme al comandamento che ordina di rallegrarsi con quelli che s'allegrano, e piangere con quei che piangono: Et essendo noi huomini siamo ancora obligati di dare à gli huomini segno di bontà, se loro hauranno bisogno, ò per la vedouanza, ò per essere abbandonati da parenti, ò per essere scacciati della patria, ò per la crudeltà de'padroni, o per la publicatione de beni, ò per naufragio: Imperoche tutti questi sono degni di compassione, e risguardano alle nostre mani non altrimenti che noi alle mani di Dio, quando habbiamo qualche bisogno.

## COME ALCVNI PADRI DI SAN

Francesco passando per certe terre s'incontrorno in alcuni ladroni, i quali per diuina volontà ridussero à fanta vita. Cap. XV.

Lib 10. Cap.7.

.12



che vna volta due Frati nuoui, mà veri figli uoli di San Francesco, andando per alcune terre che ne essi conosceuano i Terrazzani, ne erano da loro conosciuti, arriuarono ad vn Castello doue

si riduceuano certi ladroni, essendo in esso per Signore vn gran Tiranno di sangue nobile, ma di vita pessimo, quale era capo loro, doue arrivati molto deboli, e poco meno che morti di fame, e di freddo, ne potendo passare più auanti, se ne restorno quiui fenza penfare, che altro male gli potesse auuenire, e mãdorno à pregare quel Signore, che per amore di Giesù Christo gli facesse per quella notte raccogliere, & alloggiare con far loro anco qualche limofina; Et il Tirano toccatogli il cuore da Dio gli riceuette di buona voglia in casa, & ordinò subito, che fosse loro fatto vn buon fuoco. Facendoli poi mettere à tauola col resto della famiglia, alla qual mensa stando vno di detti Frati, il quale era Sacerdote, & haueua gratia spetiale da Dio di predicare, vedendo che nessuno di quelli ch'erano alla mensa parlaua se non di robberie, & ammazzamenti, lodando ciascuno i suoi misfatti, e gloriandosi nella loro maluagità, si deliberò il servo di Dio co'l maggior servore ch'egli hebbe per compassione di quelle pouere anime, finita la cena di far loro alcuna ammonitione da parte di Giesù Christo Saluatore:Onde rendute le gratie non potendo più ritenere lo spirito, voltatofi al Tiranno, gli disse: Signore hauendoci voi fatta tanta. carità per amor di Dio; farémo troppo ingrati, se non dimandassimo gratie al Signore che per noi ve le paghi, e non ci affaticassimo di sodisfare con alcuni ricordi secondo la nostrapouertà,

pouertà, che fossero gioueuoli alle vostre anime, e di tutti li vostri seguaci insieme con la vostra famiglia, la quale vi prehiamo che vi compiacciate hora far congregare insieme, perchevogliamo dare à tutti vna refettione spirituale per quella corporale, che voi hauete dato à noi. Et à questa guisa il Frate cominciò a ragionare con gran feruore della gloria del Paradiso dicendo: Fratelli amati da me in Giesù Christo. Se da. noi fussero conosciuti, e ci ricordassimo di quei eterni beni, per i-quali Dio ci hà creati, quanto più cercarémo di seruirlo, e di non mai offenderlo, per non perdere per vna sì vil cosa, come è il mondo, quell'allegrezza e gloria senza fine, quella soaue copagnia de gli Angioli, quella vita, e ficurezza de beati, quella suprema luce senza notte, e senza tenebre, quella perpetua pace, & amicitia senza alcun timore ò turbatione, e tutto quel bene che noi potiamo desiderare libero,e sicuro da tutti i mali insieme con quel fonte diuino della presenza, e communicatione gloriosa di Dio eterno? Poiche per così bassa e puzzolente cosa, così breue e di nessun valore, come è il peccato, viene à perdere il cieco, e miserabil'huomo così innumerabili, & infiniti beni, e precipitarsi nell'inferno, doue hà per sempre à patire fame, e sete, freddo, fuoco, dolori, & vn perpetuo trauaglio in compagnia de crudelissimi Diauoli, di Serpenti, e Dragoni: doue è vaa continua morte senza fine, e senza speranza di vita con tenebre palpabili, & in fomma maggiore miseria di quello che noi potiamo prefumere, effendo jui ogni cosa lagrime, piati,& eterni tormeti,e senza bene alcuno tutti i mali. Ne i quali voi/fratelli così precipitolamente, e senza hauere consideratione alcuna della diuina giustitia hauete meritato per vostra colpa, e volontà effer posti, secondo che vien compreso chiaramente dalle vostre parole, che danno testimonio della peruersa, & empia vita, poiche in esse mostrate di non hauer alcun timor di Dio, ne tener conto de'suoi comandamenti, ne far'opera buona. Per tanto ò carissimi vi consiglio, e da parte di Giesù Christo Signor Nostro (che per noi si pose su'l duro legno della Croce, e perdonò al ladrone per darci confidanza della sua misericordia) vi ammonisco, che per riuerenza dell'onnipotéza del Creatore di tutte le cose non vogliate perder' i beni

#### 200 Del dar hospitio a pellegrini, e poueri bisognosi.

i beni celesti, & eterni per il breue diletto de peccati, i quali; come vedete passano come ombra, ma con somma diligenza ritornar'à Dio, accioche non vi cacci nell'inferno, troncandoui il tempo, e spatio di fare penitenza, essendo scorsi già tanti, e tant'anni, che egli v'aspetta con gran patienza, ancora, che voi non mostriate farne conto alcuno. Queste, e molte altre cose disse il Frate,e con tanta efficacia,e zelo di quell'anime, che intenerirono il cuore del Tiranno, il quale compunto, e tocco dallo Spirito Santo si gittò à terra, e con esso tutti i suoi piangendo amaramente le loro colpe si mostrorono pentiti. E doppo molte lagrime il tiranno con molta instanza dimandò al Frate, che doppo, che il Signore l'haueua qui madato per la salute loro, li volesse anco mettere per la strada sicura di saluarfi. Al quale diede il Frate per configlio, che facesse seco vna confessione generale di tutti i suoi peccati. Così facendo con. molta diuotione, e contritione; finito ch'egli hebbe di confessarsi, gli disse il Frate : Hora è necessario che per penitenza de i vostri peccati, i quali sono molti, e graui : ve ne andiate in peregrinaggio à visitare i luoghi santi, e che mortifichiate la vostra carne con digiuni, e vigilie, & orationi, facendo molte limosine,& altre opre pie: ma prima vi conuiene restituire quato hauete d'altri. Al qual'egli rispose: Padre io sodisfarò à tutto quello, che sono obligato: Ma perche non sono stato mai fuori di questa terra, ne sò ne leggere, ne scriuere, ne anco il Pater noster; ne potrò mai digiunare; Però vi chieggo per l'amor di Iddio, che voi mi diate vn'altra penitenza, ch'io possa, e fappia farla. Allhora il Frate come prudente gli diffe; Io voglio per l'amor di Dio far penitenza, e pregare per i vostri peccati Giesù Christo, accioche la vostra anima non si perda, ne per hora vi voglio dare altra penitenza, se non che per mortificatione voi con le vostre mani ci portiate vn poco di paglia, sù la quale possiamo riposarci. Il Tiranno diuentato vn'agnello, andò subito, e portò della paglia oue haueuano à riposare i Frati, e ve l'accomodò con le sue mani. Poscia considerando fra se stesso le sante parole detteli dal Religioso, e quanto presto l'haueua conuertito à penitenza, lo tenne per Santo, e si rifolse di volere stare tutta quella notte vigilante per vedere ciò

che

che egli hauerebbe fatto. Il quale venuta l'hora conueniente andatosene à riposare; quando à lui parue, che tutti dormissero, fileuò, & vscì di casa; & andò à far oratione per i peccati di quel penitente, si come gli haueua promesso, doue leuate le mani al Cielo con molte lagrime dimandana à Dio perdono per quel peccatore : Et orando con grandissimo fetuore, fu leuato il suo corpo dalla terra tanto alto, quanto è alta vna torreje così stando piangea amaramente l'anima di quel Signore, dimandando à Giesu Christo perdono de suoi misfatti, & inital modo,e có tal'affetto di varità, che merito di effet effaudito. Poscia che tutte le suderte cose surno vedute, e sensite dal pe--nitente non fenza tremore di contritione, e lagrime accompaagnate da confolatione, vedendo con quanto feruore quel feruo di Dio offerse le sue orazioni al Signore per salure della fua anima; la mattina per tempo se gli gittò a piedi, dimandandoli con molta compuntione, che l'inuiasse per la strada della isalute, che egli eta apparecchiato à fare quanto gli comman--darebbe . E così configliato da lui, vendè quanto haueua , reflituendo al meglio che potè quanto egli era obligato, e diede l'auanzo a poueri secondo il configlio Euangelico, e poi offerse se stesso à Dio, facendosi Frate Minore, e perseuerò in virtù, viuendo la sua vita santamente con tutta la sua famiglia. Et à questo modo fece maraviglioso frutto la santa simplicità di quel Frate, non predicando alte materie, ne sottili, ne meno co eleganti parole, ma folo delle pene dell'Inferno , e della gloria del Paradifo, nel modo, che gli era stato infegnato dal Padre San Francesco suo Maestro . Agostino : Qui producit in Pal. 146. montibus fœnum,& herbam seruituti hominum. De diuitibus intelligit, quibus Deus dat fœnum, & paleam, bona scilicet tëporalia seruituti hominum pauperum, quos eleemosyna subleuare debent. Exime aliquam partem redditium tuorum : Decimas vis?decimas exime,quamquam parum fit : dictum est enim quia Pharifæi decimas dabant: Iciuno bis in fabbatho: de- Luc. 18: cimas do omnium quæ possideo. Et quid ait Dominus? Niss Matt.s. abundauerit iustitia vestra plusquam Scribarum, & Phariszorum, non intrabitis in regnum cœlorum. ] Parlando Santo Agostino sopra quelle parole del Salmo: Il quale produce ne'

## 268 Del dar hospitio a pellegrini, e poueri bisognosi.

monti fieno, & herba per seruitio de gli huomini. l'esplica delli ricchi, à quali Dio dà fieno, e paglia, cioè beni temporali per seruitio de gli huomini poueri, i quali deuono solleuare con le limosine. Metti da banda qualche cosa delle tue entrate. Vuoi le decime? Metti da bada le decime, ancora, che poco sia : però che s'è detto perche li Farisei dauano le decime ; Digiuno due volte tra'l sabato, dò le decime di tutto quello, che possiedo. E che dice il Signore? Se nó abonderà la vostra giustitia più, che quella de' Scribi, e Farisei, non entrarete nel regno de Cieli.

Confide. Se per fieno, e paglia non pure la diuina giustitia si placò

la sua famiglia, mà con singolare lume della sua diuina gratia lo chiamò al diuino seruitio; che conto credi tu che sia per tenere quella suprema maestà de i benigni hospitij somministrati largamente à poueri bisognosse pellegrini, anzi spesse volte allo stesso Saluatore in persona di pouero, poiche si larga mercede promette per ogni minimo, che si darà a suoi poueri in questa vita per suo amore? Ambrossus: [Dominus in E-Abrah.

Patriar.c. coelestium afferit præmiorum non exortem sutrum. Denique (1.0.1.).

Marc. 9. cioè: Il Signore nello Euangelio dice, che qualunque darà all' hospite vn bicchiero d'acqua fredda, colui sarà non senza pre-

mio celeste: E finalmente che sai tu che non raccogli Dio, quado pensi di riceuere l'hospite?

Il buon seruo di Dio non si deue sigomentare nell'acquisto dell'anime quando s'imbatte in persone perside, e scelerate in procurare la salute di quelle per mezzo del diuin verbo có san te essortationi, e predicationi, poiche le parole del Signore sono ottimo rimedio, anzi acutissime saette per serire il cuore del peccatore, e ridurlo à penitenza, come si è visto nelle letta historia: Ma per maggior sede, si può anco vedere quì quel che dice Origene: [Sermo Domini sagittis est similis. Denique, & Saluator dixit: Posuit me sicut sagittam electam, & in pharetra sua abscondit me. Qui ergò loquitur sermonem Domini, sagittas iaculatur, & cum loquitur corripiens, & castigans, correptionis iaculo cor persona audientis. Qui ergò ita susce-

Mom. i.in Pfal.37. Bfa.49.

1. ...

pit verba Domini, vt ex his, quos audit, sermonibus cor suum. configatur,& per stimulum corum quæ dicta sunt, ad poenitentiam suscitetur:certum est quoniam in illum in vanum no abijt fermonis Dei iaculum, neque transuolauit, sed in ipso omnes illæ sermonum Dei defixe sunt sagittæ.]Il parlare di Dio è simile alle saette. Finalmente ancora il Saluatore disse: Mi hà posto à guisa di saetta scielta, e mi hà nascosto nella sua faretra. Chi dunque parla ragionamento di Dio, lancia faette, e quando parla correggendo, e gastigado, trapassa con la faetta della correttione il cuore di chi ascolta. Chi dunque talmente riceue le parole del Signore, che è trapassato il suo cuore da ragionamenti, che ascolta, e per lo stimolo delle cose, che gli sono dette è mosso à penitenza, è cosa certa, che in lui non và in vano la frezza del parlar di Dio, ne trapassa in. darno: ma sono conficcate in lui tutte quelle saette delle parole di Dio.

Il buono, e zelante Confessore della salute de'fedeli doue- Considerà hauer'imparato da quel santo Frate, e seruo di Dio à gua-ratione. dagnare al Signore l'anime de peccatori, riducendole (mercè la diuina gratia) à penitenza. Et affin che sia intesa questa salutifera dottrina, aggiungerò quello che scriue San-Bernardo. [Oportet Confessorem non minus esse litteratum Serm. de quam religiosum, vt zelum Dei habeat, & secundum scien- Apost. tiam, cum indiscreta religio magis obesse soleat quam pro- Rom. 10. desse. Litteratum ideò vt sciat, quid iniungat, cui parcat, & quandò parcere debeat, quàm consolationem proferat de scripturis: Religiosum verò idcircò, vt puras manus leuct ad Deum, & pro peccatoribus fiducialiter intercedat. Caueat ne 1. Tima. vilescat in conspectu eius, qui ei suam vilitatem ostendit, nec sit suspectus, nec de præterita futuram vitam æstimet peccatoris: Habeat in voluntate compati, & liberare eum, & nitatur aliquid detrahere seueritati.] cioè; Bisogna, che il Confessore non meno sia litterato, che buono, e diuoto, di modo che habbi zelo di Dio, e l'habbia fecondo la scienza, poiche l'indifereta cura de serupoli più tosto suole nocere, che giouare: Sia dunque litterato, acciò sappia che cosa comandi, à chi perdoni, e quando debbia perdonare, e qual consolatione

Vist . I

appor-

Del vestir'i poueri ignudi.

2.70

apporti dalle scritture: sia diuoto, affine, che inalzi à Dio lemani pure, & interceda conficurezza per i peccatori. Guardis, che non auuilischi nel cospetto di colui, che gli dimostra la sua vittà, ne porga sospetto, come ancora non stimi dalla vita passata la stutura del peccatore. Habbi nella volontà l'hauer compassione, & il liberare il penitente,& si sforzi di leuar qualche pochino della seuerità.

Il Fine del Libro Quinto.



## LIBRO SESTO DEL VESTIR' I POVERI-Ignudi.

Come si deuono vestir'i poueri ignudi, & altri miserabili.

Cap. I.



'è detto di sopra à bastanza della santa hospitalità, ch'è la terza dell'opere, che ci afficurano nel finale giuditio : fegue hora di trattare con ogni breuità possibile del vestire i poueri nudi, che è la quarta opera di misericordia. corporale, che ci afficura nel giorno del final

giuditio: Alla cui frequenza per due cagioni douemo commouerci, ricoprendo con ogni affetto le nude carni loro. E prima. dal testimonio, & auttorità della diuina Scrittura siamo grademente esortati à sì misericordiosa operatione:Onde in Tobia al capitolo quarto si leggono queste parole: [De vestimentis tuis nudos tege : ] De tuoi vestimenti cuopri gli ignudi . E quel gran Profeta d'Iddio Isaia con queste parole non solo ti esorta, ma ti comanda questa stessa opera pia : [Cum videris Isaia 18. nudum, operi eum. ] Quando vedrai l'ignudo, ricuoprilo, E'l. Sole di giustitia Christo Saluatore nostro, per l'Euangelista. San Luca così comanda à Fedeli l'istesso: [ Qui habet duas tunicas, det non habenti, & qui habet escas similiter faciat Chi hà (dice egli) due toniche, diane vna a quel, che non ne hà, e colui, che hà de cibi faccia il simile. Sopra queste sacre, & Euangeliche parole il penitente Girolamo hà scritto divinamete con questa espositione : [ Quicquid vsui humano est necesfarium, pro vna tunica habendum est, & totum residuum superfluum est, & pauperibus erogandum. ] Ciò che è necessario all'vso humano si hà da intendere per vna tonica, si come all'incontro tutto il residuo è superfluo, & hà da donarsi à poueri . E questa è la dottrina di San Girolamo, si come anco più diffusamente si leggerà à suo luogo. Secondo ci deuono con ardentissima carità spingere, & aiutare à questa si salutare opera di misericordia e Christiana carità i santi essempi de Santi. Atteso, che il grande Architetto Iddio, essendo Adamo, & Eua incorsi nella sua disgratia per la loro disubidienza, e dallo stato dell'innocenza caduti in quello della miseria, e calamità, loro vestì d'vna certa tonica di pelle, il che si legge nella facra Genesi. Et al Deutoronomio è registrato: [Dominus amat peregrinos.] Il Signore ama i pellegrini: E per dichiaratione di ciò, ci seruiremo del testimonio di San Gregorio Papa dou egli dice: [Omnis Christi actio nostra est instructio.] cioè: Ogn'attione di Christo è nostro ammaestramento. E poi siegue sopra le medesime parole dicendo: [ Quod in prædictis verbis etiam instruimur pauperes in hac mortali, & transitoria vita peregrinos diligere, & eis victum dare, & vestitum . ] Nelle predette parole siamo ancora ammaestrati in questa mortale, e transitoria vita ad amare i poueri pellegrini, & ad essi dare il vitto, e vestito conforme à quato nel precedete libro della fanta hospitalità haurai inteso: Il che ancora si conferma in Tobia il quale con viua, & ardentissima carità essercitaua questa Angelica operatione: [Tobias nudis vestimenta præbebat] Et il patientissimo Giob ci hà benissimo insegnato con il suo: viuo, e verace esempio à vestire i poueri ignudi, e bisognosi il quale con queste parole scriue, & esorta insieme i fedeli: [Si, despexi percuntem, eo quòd non habuerit. indumentum, & absque operimento pauperem: si non benedixerunt mihi latera, eius; & de velleribus ouium mearum calefactus est, humerus meus de junctura sua cadat, & brachiŭ meum cum ossibus suis conteratur. ] Se mai disprezzai huomo che moriua di freddo per non hauer con che coprirsi,& il pouero ignudo: se non mi benedirono i suoi mebri, e non venne riscaldato dalle lane del-, le mie pecore, caschi la mia spalla dal suo luogo, e sia fracassa-; to il mio braccio con le sue ossa. E cosa più che certa, che chiunque veste il pouero ignudo per amor del Saluatore,& gli hà misericordia, l'istesso Christo veste, & hà misericordia di lui. Il che benitsimo s'intende dall'immensa carità di quel glorio-,

fo,e

Gen.3. Deut. 10.

Tob.1.

Iob. 31.

so, e pietolo S. Martino, del quale nella sua historia si scriuo che vna volta il Santo s'abbatè in certo pouero ignudo, dal quale sendoli chiesto da vestire, egli commosso à misericordia, tagliara parte del fuo mantello, la diede al pouero: perilche in vn subito in presenza d'vna gran moltitudine di Angioli sentì dirsi dal Saluatore: Martino per ancora Catecumeno mi hà ricoperto con questa veste. Se il Beato Martino tanto perfettamente adempì quest'opera di misericordia corporale, essendo ancora fuori del grembo di fanta Chiefa; con quanto maggiore perfettione si deue adempire questa stessa santa opera da i Christiani del nostro tempo che fanno professione di qual che perfettione nella Cattolica religione, hauendone ananti gli occhi tanti diuersi essempi, & in particolare in S. Giouanni Io.13. doue il Saluatore dice: Exemplum enim dedi vobis, vt queadmodum ego feci vobis, ità & vos faciatis: ]Imperoche io vi hò dato l'essempio, che si come io hò fatto à voi, così ancora voi facciate. In tal maniera ci hà dato viuo esempio à questa opera di misericordia corporale quel gran Patriarca Alesandrino S. Giouanni limofiniero, del quale fi legge, che perseuerando vna notte in oratione vidde vna bellissima donzella, il cui capo era ornato di vna bellissima corona d'oliua: & al santo Patriarca, che pieno di stupore, dimadandoli chi ella fosse, così rispose: lo sono la misericordia, la quale tirò il Figliuolo d'Iddio dal Cielo; Per tua sposa riceuemi, e sarai felice, e beato: Perilche il buono e santo Patriarca, intendendo per la misericordia la santa limofina, da quel giorno in tal maniera diuentò misericordioso, che meritò il nome di limosiniero solendo chiamare i poueri suoi Signori, & in souuenire à quelli per amor di Christo vsò tanta liberalità che egli stesso diuentò pouero, come scriue il venerabile Vescouo Leontio, dicendo: Il Santo Patriarca soleua dormire sopra vn pouero, e basso letto nel quale haucua vili,e poucre coperte: Perilche vn ricco, e nobile cittadino della sua città, venendo à visitar'il Santo, e trouando nella fua cella coperta di lana, e tutta tarlata gliene mandò vn' altra bellissima di drappo, la quale valeua molti scudi pregandolo che si douesse degnar d'accettarla. Il santo Patriarca violentato da molti prieghi, l'accettò coprendofi con essa vna sola

notte, la quale come i suoi Camerieri referiuano, quasi tutta. passò in continua consideratione di se stesso dicendo: Chi crederebbe che il vil Giouanni (così era suo costume chiamarsi) si cuopra con coperta di tanto prezzo; & i fratelli di Christo, e miei Signori fi muoiano di freddo? Quanti hora fono,i quali per il gran freddo, che patiscono tremano, e battono i denti? Quanti sono quelli, che hauendo sotto vn mezzo letto si cuoprono similmente con vna mezza coperta, e non potendo stendere affatto i freddi, e gelati piedi, fi ritirano in vn groppo, e tremando si affaticano per dormire? Quanti senza hauer gustato cibo, e senza lucerna hauendo doppia afflittione, e dal freddo, e dalla fame, fi sono posti à dormire nelle motagne? Quanti desiderano satiarsi delle foglie, che si gettano dalla mia cucina? Quati-vorrebbono intingere il duro pane nel bruodo, che gettano i miei cuochi ? Quanti bramano odorare folamente il vino, che si sparge nella mia cantina? Et quanti poueri pellegrini hora fono in questa città, i quali non hauendo albergo veruno, dormono nelle piazze, e nelle strade forsi bagnati dalla pioggia ? Quanti sono quelli, che hanno passato rutto il mese senza gustar'oglio?Quanti sono quelli,i quali non hanno se non vn solo,e pouero vestito,e quello loro serue per l'estate, e per l'inuerno, così sono dalla loro gran pouertà afflitti, e trauagliati?E tu ò Giouanni, che aspetti conseguire l'eterna beatitudine, e la celefte allegrezza beni il vino, magi grandi, e buoniffimi pesci, & habiti nelle addobbate stanze, & hora ti riscaldi coperto di vna coperta di valuta di trentasei scudi? Veramete viuendo in questa maniera con tante delicatezze non deui aspettare di godere quell'allegrezze eterne, mà più tosto d'vdire ciò che vdi quel ricco, il quale mentre era in questa mortale, e fallace vita hauena tutte le sue consolationi : E soggiunse: Benedetto sia il Signore Dio, che certo il vil Giouanni vn'altra notte non si cuoprirà più di tale coperta. E cosa giusta e più accetta à Dio che fi cuoprino cento quaranta quattro fratelli di Christo, e tuoi padroni, che tu intelice (poiche si danno quattro coperte per va scudo ) Per tanto la mattina seguente ordinò che fosse venduta detta coperta : ma auuenne, che quell'istesso Signore che glie l'haueua presentata, la coprò medesimamete col prezzo di

zo di trentasei scudi, e di nuovo la mandò à donate al santo Patriarca, il quale il seguente giorno mandandola vn'altra volta à vendere, per diuina providenza il medesimo Signore s'abbatte, il quale per il medesimo prezzo vn'altra volta la ricomprò rimandandola al santo Patriarca à presentate, pregandolo con non picciola instanza à volerla tenere nel suo letto. Hora il buono Signore doppò hauere satto questo tre volte, andò di persona à supplicare il santo Patriarca, che tenesse quella coperta per suo vso, il quale con allegro, e giocondo volto gli rispose: Vedremo chi prima si stancherà, ò tu in ricomprarla, ò io in siuenderla.

Se i ricchi, e facoltofi de nostri tempi vna sola volta la settimana si occupassero in cotal consideratione, hauerebbono à schiuo da douero le superssuità che sono cagione della loro dannatione, essendo quella robba delli poueri di Christo, per il che auuiene loro quello, che scriue l'Apostolo S. Giacomo nellà sua Canonica il quale così parla con i ricchi. [Agite nunc diutes, plorate vultantes in miserijs vestris, qua aduenient vobis: Dinitia vestre qualitantes in miserijs vestris, qua aduenient vobis: Dinitia vestre qualitantes in miserijs vestris, qua aduenient vobis: Dinitia vestre qualitantes in miserijs vestrimenta vestra à tineis comesta sunt: Aurum; & argentum vestrum aruginauit; & arugo eorum erit vobis in testimonium, & manducabit carnes vestras sicut ignis: Thesaurizastis vobis iram in nouissimis diebus: ] cioè: Su ricchi piangete vrlando per le miserie, che vi soprauerranno: Le vostre ticchezze sono marcite: i vostri drappi sono stati consumati dalle tignuole: l'argento, e l'oro vostro, è dissatto dalla ruggine, e questa ruggine

le vostre carni come il fuoco; Voi vi resaurizzaste, ouero raccoglieste l'ira

- ... (av b c'er b giorni.

COME CHRISTO NOSTRO SIGNORE apparue à Santa Caterina di Siena in forma di pouero pellegrino, e chiedendoli da vestirsi, ella si spogliò vna veste d'addosso, e glie la diede, perilche la feguente notte il medesimo Christo stando lei in oratione, visibilmente gli apparue mostrandogli la predetta veste bellisima tutta piena di pretiose gioie, doue gli concesse molte altre gratieion Capilon II, iduiri a

lib t.c.q.



Ella vita di Santa Caterina di Siena fi legge che tornado questa vergine dalla Chiesa à cafa, Christo se gli fece incontro in forma d'vn pouero giouine pellegrino d'età intorno à trét' anni, & le domandò vna veste. Esfatornando in sisnit norta dietro alla cappella, onde era partità, fi canò

destraméte la veste esteriore, e la diede al pouero non sapendo: ella che quel pouero fusse Christo . Allhora il medesimo pouero perseuerando li chiese alcun vestimento di tela; Al che rispose la Vergine ch'egli la seguisse insino à casa: oue giunti gli diede vna camicia, & vn paro di calzoni : Ma il suderto popero: non contento di ciò tornò à dimandargli, per fan pruoua di lei nuoua limofina dicendo: Che hò io da fare di questa veste fenza maniche? dammi di gratia le maniche ancora: Onde cercando per casa, e vedendo vna veste nuova della sua. ferua, ne leuò le maniche, e gli le diede. Doppo questo il pouero disse di nuouo alla Vergine, ch'egli si trouaua vn compagno all'hospedale tutto ignudo e bisognoso di veste: Alhora la fanta Vergine vedendo che non li restaua nient'altro da dargli fuori che la propria veste di cui ella copriua. la fua vita, della quale non conueniua spogliarsi, non volendo andar nuda tra le genti con sua vergogna, e scandalo di tutti, rispose: Veramente ò carissimo se io hauessi modo da. sodisfarti io darei volontieri alcuna cosa à cotesto tuo

compagno. Allhora quello forridendo replicò: Veggo la tua buona e pronta volonta e ciò basta à Dio. E come che questa santa Vergine nel partir del pouer huomo congietturasfe à certi segni, che colui era Giesù Christo, nondimeno riputandosi ella indegnissima di vna tanta gratia, tornò di nuono à soliti suoi esercitis. E stando ella la notte seguente in oratione, gli apparue manifestamente il Signore in forma del medefimo pouero, il quale tenena in mano la veste, che essa gli haueua data, ma tutta di perle, e di gemme marauigliosamente rifplendente, e gli disse, ch'egli era per dargli vna veite inuifibile, la quale la difenderia da ogni humano nocumento dell'vno, e dell'altro tempo: Il che su poi confermato con gli effetti: Imperoche nel tempo auuenire, ella. portò sempre tanto l'estate, quanto l'inuerno i medesimi vestimenti con che si trouò allhora, quando gli mostrò la detta veste, senza mai sentire nocumento di stagione alcuna: onde ella veniua ben'afficurata d'hauere poi à godere in eccellente grado l'eterna gloria del Paradiso. Chri- Chris. softomo. [Non potes omnem ex parte pecuniam cijcere ? hom. 46. Offeras partem egentibus. Graue videtur onus æqualiter cum in Matth. Christo partiri? Qui habes vestes vnam petenti tradas, & quoniam ad medieratem præstare grauaris, tertiam saltem. partem concedas: Frater tuus est atque cohares in regno ccelorum; fac etiam hic coharedem; prasertim cum omnia , quæ ei præstas, ad te ipsum refundantur . Audi Prophe- Efa . 8. tam dicentem: Carnem tuam, vel propinguos feminis tui, ne despexeris. Deus te coelorum haredem statuit : tu nec ex issis terrenis quidquam ipsi concedis. ] Non puoi del tutto dar via il denaro?Danne parte à poueretti. Ti par gran peso spartire vgualmente con Christo quel, che tu hai? Dà vna veste à chi la chiede: già che ti pare duro dargliene la metà, dà almeno la terza, attefo, che è tuo fratello, & è compagno tuo nell'heredità del cielo: Fà che ti fia quì ancora copagno nell'heredità, massimamete ritornado in tua vtilità ciò che a lui darai. Odi il Profeta, che dice: Non disprezzare la carne tua, ne i più Aretti parenti del tuo sangue. Dio ti ha fatto hrede del cielo e tu ingrato non gli concedi cosa alcuna di queste della terra.

Confide-

- Se noi vedessimo il Creatore di tutte le cose ignudo, e mendico, e chiedesse da coprirsi le sacratissime carni; non ci priueremmo delle proprie vesti, che in dosso ci trouiamo per coprire quelle? Certo che sì per molto peccatori che fussimo. Duque se tal volotà hauiamo al presente verso quella bontà infinita; perche vien permesso, che la tigniuola ci consumi le vesti, & i poueri ignudi, anzi il medemo Christo in persona di quelli chiede da vestire e noi stiamo del tutto sordi? Et affinche tu inteda questa vera Filosofia, leggi Chrisostomo. [Vestes quoq; no sinamus à vermibus rodi, & absq; vsu in arculis putrescere, cum tot fint qui indigent, & obambulant nudi. Sed veneremur, honoreq; demus nudo Christo potiusquam tineis, & induamus eum, qui propter nostram salutem nudus obambulare vult, vt cum ipsum induerimus, audiamus in die illa. Nudus eram, & vestistis me.] Non lasciamo che le vesti siano da vermi consumate, e si marciscano senza prò nelle casse, essendo tati, che ne hanno bisogno e vanno nudi : honoriamoli, e diamo questo honore al nudo Christo più tosto che alle tignole . Vestiamo lui, che per nostra falute volse farsi pouero, & andar'ignudo, accioche vestendolo

Matt. 25

Hom. 33. in Genes.

tom.i.

## COME IL CONTE TEOBALDO

vdiamo in quel giorno: Io era ignudo. & mi ricopriste .

andando per viaggio di mezzo inuerno s'incontrò in vn pouero nudo dal quale gli fù dimandato i panni che haueua iu dosso. Cap.ll.

Eggesi nel libro dell'Api, come in Francia su già vu nobilissimo, e potentissimo Barone, e Conte dimandato Teobaldo, il quale altresì ananzaua nella pietà ogu'altro Barone di quel tempo. Hora gli auuenne, che caualcando con molti

altri nel mezzo dell'inuerno più aspro etiandio quell'anno del solito, s'incontrarono in vn pouero nudo, & addimandandogli la limosina, gli disse il Conte, che cosa egli voleua ? Alhora il pouero soggiunse: La cappa. Onde subito cauatessa

glie

glie la diede : & interrogandolo se altro voleua, gli chiese ancora il saione, e poco appresso il giubone, e tutto hebbe, in... maniera che Teobaldo rimase in camicia, & al fine ardì di chiedere ancora il cappello: Alla quale richiesta vergognandosi vn poco il Conte essendo caluo; Hora, disse, carissimo voi troppo chiedete: peroche di questo non posso priuarmi. Ciò detto il pouero sparendo in vn subito lassò quiui tutte le riceutte vestimenta, & il Conte in vn tratto buttatosi giù da cauallo, fece vn lamenteuole pianto fenza mai più negare cosa alcuna. à poueri : ma sempre diede loro ciò che chiesero purche fusse stato nella sua porestà. Augustinus. [Considera ergò o homo quis est ille, qui tibi in via occurrit : animaduerte quòd; homo est ad imaginem Dei factus, & tam pauper est nudus mifer, mendicus, orphanus, & pupillus : Caue tamen ne eum. despicias, caue ne eum percutias, ne eum expellas : Nam liceo pauper, licet nudus, licet famelicus, licet mifer appareat, licet doleat, licer erubescat, non tamen expelledus est pauper. Nolite igitur fratres mei eos expellere, nec etiam importune fi pe- Pfal.71. tierint.nolite de eis aliquando murmurare, quia pauperes, & inopes non ceffant laudare nomen Domini.

Considera dunque huomo chi è quello, che ti si fa innanzi per strada: attendi, e vedi, che egli è vn'huomo satto ad imagine di Dio, e pure egli è tanto pouero, nudo, misero, mendico, orsano, pupillo: Guardati di sprezzarlo, guardati di scacciarlo, guardati di licentiarlo senza vn'intiera carità, perche se bene egli è pouero, se ben nudo, se ben morto di same, se bene misero, se bene dolente, se bene vergognoso: non si deue ributtare il pouerello. Non vogliate dunque fratelli miei scacciarli via, & ancorche dimandino con importunità non vogliate mai mormorare, ne negargli la limosina, perche i poueri, e bisognosi non cessano di lodare il nome del Signore, e molte volte in

loro è il Signore istesso.

Se per così poca cosa Christo Signor Nostro in personadi quel pouero nudo si sdegnò contro il pietoso Barone che è per hauerli denegato il cappello, che egli in testa teneua con hauergli dato quanto esso portana in dosso suori di quello; in che maniera credi, che sia per sdegnatsi contro di te nel giorno

Confide

14.

feuerissimo del giuditio, per esferti egli più volte stato innanzi in questa fallace vita, e tu non solo non gli hai coperte le nude carni,mà có cera brusca ributtato? Perilche ti vien'insegnato se desideri honorare l'istesso corpo sacratissimo di Christo ti bifogna riuerire e vestire i poueri nudi, come scriue S. Giouanni; Chrisostomo con queste parole. [Vis corpus Christi honorare] Non despicias ipsum nudum, nec hic quidem in ecclesia sericis in Matth, pannis induas; foris autem frigore ac nuditate confici negligas: Qui enim dixit:Hoc est corpus meum.Idem dixit:Nudum me vidiftis,& non me cooperuiftis: Quicquid benigne in fratrem. feceris, nec Diabolus ipse poterit vnquam eripere, sed manet thesauris eternis reconditum. Wuoi honorare il corpo di Chri-Ro,non lo disprezzare mentre egli è nudo:ne voler vestirlo qui in chiesa di seta, e suori lasciarlo morir di freddo: Perche quel, che disse: Questo è il mio corpo, quello stesso disse ancora:Mi vedesti nudo, e non mi copristi, Quel che con charità farai verso il fratello; non potrà robbarti ne anco l'istesso demonio,ma resta riposto ne gli eterni tesori.

> COME S SERAPIONE ABBATE donò il suo mantello, e tonica per amor di Christo, & vn'altra volta vendette il libro de gli Euangeli, il cui prezzo diede parimente per amor di Dio, e ricercato da vna Vedoua limosina, per non hauer'altro, diede se stesso acciò lo vendesse à gl'Infedeli,i quali con la sua santa conuersatione fece fra poco diuenire Christia-Cap. IV. ni.



Ndando vn giorno San Serapione per via, e ritrouando vn pouero gli donò il suo mantello, e più oltre procedendo, donò ad vn'altro bisognoso la tonica. DopDoppo essendosi posto à sedere così ignudo col Vangelo in mano fu interrogato da vno che passaua chi giamai l'hauesse così fpogliaro? Rispose che per vbidire al santo Vangelo di Christo. celi haueua donato il mantello, e la tonica à quei poueri che

pariuano freddo e ne gli haueano chiesto.

Vn'altra volta hauedo venduto l'istesso libro de Vangeli . e dato il prezzo a i poueri per limofina, & effendo richiesto da vn suo discepolo, che cosa egli haueua fatto del libro de Vangeli disse : Io hò vbidito à colui che mi comanda : Và vendi le cose, che tu hai e dalle à poueri, perciò il Vangelo scritto io hò venduto, e dato loro, affinche nel giorno del giuditio habbiamo più abondante confidenza in Dio.L'ifteffo Beato Serapione in altro tempo, ricerco di limofina da vna Vedoua, che non haueua da poter fostentar'i suoi figliuoli, e non tenendo cofa alcuna da darle, diede se stesso, acciò lo vendesse à certi Infideli;i quali etiamdio con la fua fanta connerfatione, e predicationi fece frà pochi giorni diuenire Christiani . Questi fono essempi di rara perfertione . Ezechiele . [ Vir si fuerit iu- Bzech. 18. ftus, & panem suum esurienti dederit, & nudum operuerit vestimento, vira viuet, ait Dominus Deux ... ] Et Saluator in Euan- Luc, 13. gelio: Vendite quæ possidetis & date eleemosynam: facite vobis facculos, qui non veterascunt thesaurum non deficientem in coelis, quò fur non appropiat, neque tinea gorrumpit.

L'huomo fe sarà giusto, e darà il suo pane all'affamaro, e coprirà lo nudo, viuerà di vera vita, dice il Signore ! Mendet quelche possedete, e datelo à poueri fateui I sacchettische non s'inuecchino, & vn tesoro, che non mancherà mai in Cielo, doue i ladri non s'accostano, ne guasta la tigniuola. La Contrata

· Quelli i quali non fono capaci di quella dottrina Euangelica, veramente gli pare durissima l'obedienza di quella ; ma coloro che vna volta hanno gustato il celeste amore, e considérano il futuro premio, niente per certo gli pare di fare in aiuto alle miserie de poueri-per l'amor di Dio à similicudine di questo sopradetto Santo, il quale doniamo con ogni cura imitare hauendo compassione de poueri sbandendo da noi l'auaritia: Et affinche da douero potiamo darci à tal virtu, non mancheremo di leggere il Padre Chrisostomo, il quale divina-Lyogo mente

Confide-

Chrif. In mente c'infegna questa dottrina : [Qui egenorum misereri co-Ioan.cap. gitat, statim auaritiam exuet : Qui in dandi operibus perseuerat,mox iram deponet, & superbiam : Quemadmodum enim vulneratos frequenter curando, medicus facilè in aliorum calamitatibus commouetur, cum humanam intelligat naturam; ità & nos si ad opitulandum inopes conveniemus, philosophabimur, neque divitias admirabimur, neque magnum aliquid præfentia bona ducemus, sed omnia contenemus diuino Euangelio obedientes, & magno animo ad cœlfi intenti facilè sempirerna bona consequemur. ] Quel che impiega il pensiero in hauer compassione de bisognosi, subito si spoglierà dell'auaritia, e chi perseuera in dare, poco doppo lascierà l'ira,e la superbia; Imperoche sicome il medico medicando spesso i feriti, facilmente si commuoue nell'altrui sciagure, sapendo la qualità dell'humana conditione, così se c'accordaremo d'aiutar'i poueri, entraremo in pensieri di vera sapienza, ne ci marauigliaremo delle ricchezze, ne stimaremo molto i beni presenti, ma ogni cosa spreggiaremo obedendo al diuin' Euangelio, e stando ogn'hora con animo grande intenti al Cielo, facilmente arrivaremo a beni eterni .

## COME S. MARTINO VESCOVO

essendo richiesto da vn pouero nudo di vna velte, spogliò se stesso, e glie la donò: perloche celebrando la fanta Messa, il popolo vidde d'intorno al collo,e capo del Santo vn marauiglioso splendore, che illuminaua tutti gli astanti. Cap. V.

I legge nella vita di S. Martino Vescouo, che vn pouero mezzo nudo si fece innanzi al Santo mentre andaua alla Chiefa, e lo pregò gli donasse alcuna veste per coprirsi : A che il Santo chiamato l'Archidiacono, gli ordinò che senza indugio facesse riuestire quel pouero: E ciò detto si ritirò al-

luogo

luogo folito delle fue orationi . Ma differendo l'Archidiacono il fargli limofina, il pouero offeruato il luogo oue era entrato il Santo Vescouo, se ne passò dentro, dolendosi d'essere burlato dal Chierico, e di morirsi di freddo. All'hora il Santo in vn subito senza ch'altri vedesse, ritiratosi in vn luogo appartato della Sagristia, si canò di nascosto la tonica, e datala al pouero lo mandò con Dio. Poco dapoi tornato l'Archidiacono à sollecitar'il Vescouo à gir'à dir Messa, perche il popolo l'aspettaua; rispose il Santo, ch'era di bisogno di vestir'il pouero (intendendo di se stesso) prima che gir'alla Chiesa. L'Archidiacono non intefe il fenio delle sue parole, non fapendo per vederlo vestito della sua veste lunga, che fusse di sotto restato ignudo per la tonica data al pouero: & incolpando il pouero che non veniua per la veste. Disse il Santo: Horsù mi si porti la veste che si è apparecchiata per il pouero, che non mancherà à chi darla. Ma il Chierico finalmente non sapendo come più scusarsi, leuato in colera, andò à comprar in fretta ad vna bottega vicina vna veste nera, corta, ruuida, per cinque denari d'argento, e così sdegnato com era, la gettò auanti al Santo, dicendo: Ecco la veste, ma non v'è il pouero. Et il Santo non altrimenti punto per ciò, fè andar fuori della porta il Chierico, e tra tanto segretamente spogliatosi, si vesti detta vesticciola, affatigandosi al possibile per far ciò che niuno s'accorgesse : Ma tal'attioni de'Santi quanto da loro più si vanno occultando, ranto più si scuoprono al mondo; Perche andato S. Martino con questa veste à celebrare, e stando solennemente all'altare, ecco ( ò miracolo grande ) che si vidde apparire intorno al capo, & al collo vna splendidissima fiamma, che l'illuminaua zutto. Chrisostomo: [Pacifice & mansuete pauperi responde- Hom. 26. te, qui certe inuitus ità impudens est ; non est enim homo, qui in Matth-nisi inuitus impudentia crimine velit cofundi. Audianus Dominum, qui iubet omni petenti dare . Et alibi ait : Estote misericordes ficut Pater vester. Ità cu pleraque alia dixit, de nullo id præterquam de misericordia dixit : Sitis misericordes , sicut & Pater vester : Nihil enim certè nos vsque ad similitudinem Dei fic effert, quemadmodum libera, benefica, & copiosa col-Jatio.7 1 2

Rispondete pacificamente, e con modelha al pouero il quate per certo contra sua voglia è così sfacciato, perche non è
huomo alcuno, che vogli esfere sfacciato se non contro suo votere. Vdiamo il Signore il quale comanda che si dia ad ognuno che dimandis e che si vesta il findo: & altroue dice: Siate
misericordiosi come il Padre vostro. Così dicendo altre cose
moste per altro non disse che per la misericordia: Siate miseticordiosi come il padre vostro. Perche in verità ressuma così
così c'inalza alla similitudine di Dio, come il libero, largo, e
copioso dar'ad'altri.

Confide-

Se desideri d'essere glorioso in terra, & in Cielo in compagnia de Boari à similitudine del glorioso, e santo Vescouo Martino, rista bisogno imitare i suoi vestigi, spogliando re stesso puina d'ogni sensual'appetito, e vestendo i poueri di Christo di vestimeti, che à te soprauanzano con ogni carità, e per amor di quello che può vestirri di gloria annouerandoti nel numero de Reati nella celeste patria; liche te lo promette l'istesso Christo per San Matteo, doue ti chiamacon queste parole: [Venite benedicii patris mel possidere paratum vobis regnum à constitutione mundi, nudus eram, & operusitis mel J Venite benedetti dal mio padre, e possedette il Regno preparatoni dal principio del mondo, impercioche lo ero nudo, e mi copriste.

Matth.c.

di Fiorenza richielto da vi pouero di limolina, gli diede vi mantello che portaua indollo, ma subito per la diuina prouidenza glie ne su reso vi altro, senza sapere da chi. Cap. VI.

i com grand and the control of the c



E G G E S I nella vita di Sant'Antonino Arciuescono di Fiorenza, che egli andando à Romamandato Ambasciatore dalla Republica Fiorentina al Papa per rallegrarsi della sua assonioneal Pontificato, aunicinandosi alla Città, diedead yn

ad vn pouero, che gli chiese limosina, la cappa che portaua indosso, auanzando in ciò Santo Martino, che donò per Dio la metà del suo mantello: Ma ecco'l miracolo, che prima che arriuasse il buon Prelato alle porte di Roma, li fu data. vn'altra cappa, senza sapersi come ella venisse, e chi glie la portasse. Chrisostomo: [ Qui multa bona fecerunt, non- Hom 16folum eos, quibus benefecerunt; fed etiam eos quibus nullum. in act. A. beneficium impenderunt, inueniunt laudatores. Quid dicam., poft. liberos ab inuidia, & infidiatoribus, & latronibus, & parietum effractoribus? No hoc folum bonum habent, sed adhuc cum eo quod non imminuuntur, crescunt etiam opes, & multiplicatur. ] Coloro che hanno fatto molti beni, si ritrouano hauere laudatori, non folo quelli à quali han fatto beni, ma anco quelli à quali non han conferito benefitio alcuno. Che accade ch'io dica come essi diuengono liberi dall'inuidia, dall'insidiatori, da ladri, e da quelli che rompono le mura? Non hanno questo ben solo; ma con esso anco di più, di quelli che mai vengono meno: gli si augumentano ancora le facoltà, e si moltiplicano senza sapere donde siano somministrate.

- Fà delle buone opere, & in particolare delle limofine verso i poueri di Christo, che ti prometto, che non solo non sono ratione. per mancare i tuoi beni di fortuna, ma più presto di logo s'accresceranno, sicome ti dice il medesimo Chrisostomo, esortando à far limofina : [ Da eleemofynam, & tunc pecunia non cófumetur : quodque est amplius, non modò non consumetur ip in Matth,

sa, verum etiam maiora incrementa suscipiet.]

Dà pur la limofina : & all'hora non folo non ti fi confumerà il denaro : ma quello che è

più , s'accrescerà tuttauia maggiormente.

#### COME SAN BONIFATIO NELLA

fua tenera età soleua ben spesso ritornare à casa senza pani indosso per hauerli dati à poueri, ancorche dalla madre gli susse stato prohibito; e come vna volta la madre accorgendosi che il Santo haueua dato tutto il grano à poueri incomincio à gridare, & il grano moltiplicò per l'orationi del Santo. Cap. VII.

Gregor. dial.lib.t. cap.9.

AN Gregorio ne'suoi Dialogi scriue che vn certo vecchio Prete gli raccontò ch'essendo esso tornato dal paese del beato Bonifatio più volte l'haueua visto in puerile età, mentre habitaua in compagnia della madre tornarsene à casa senza calzoni, senza camiscia, e senza veste, perche subito ch'egli vedeua vn pouero molto stracciato, ò nudo, lo riuestiva con speranza che da Dio onnipotente fosse per esser resa à lui similei mercede: Perciò sua madre spesso lo riprendeua dicendogli, che non era cola giusta ch'egli ch'era in bisogno grande si spogliasse de suoi panni per dargli à poueri. Hor accade che di nuouo vn giorno sua madre se ne andò nel granaio:e trouò che quel poco di grano ch'ella haueua proueduto per il vitto di vn'anno intiero, il fanto fanciullino à poco, à poco l'haueua. dato à poueri, e così la madre molto sconsolata, battendosi la faccia con pugni, e con le mani per hauer perduto il vitto di quell'anno, auuenne che sopragiunse il fanciullo di Dio Bonifatio, e la cominciò à consolare co le sue dolci paroline il meglio che sapeua, e poteua: la quale non potendo perciò pigliare alcuna consolatione, la pregò che li piacesse vscire alquato dal granaio, nel quale era ancora rimasto vn poco di grano, e quini il Santo fanciullo gettato à terra in oratione, e non molto dipoi vscito fuori, ricondusse la madre nel granaio, il quale ritrouorno pieno di grano di sorte, che mai ve n'era stato tanto: peril-

Perilche la madre sua tutta contenta, si allegrana di tronarsi si buona provisione di grano, che hauesse à bastare per tutto l'anno. Visto poi, e considerato bene la madre questo grande miracolo con purità nel luo cuore, cominciò à confegliare il fuo figliuolo, che largamente ne desse, hauendo conosciuto che In Genil figliuolo potè con prestezza ottenere da Dio tutto quello, c.30. hoche egli dimandasse. Chrisostomo: [Essundamus facultates mil. 55. nostras in indigos mente liberali ex his, quæ nobis Dominus dedit, & quæ ab eo data sunt, ipsi iterum demus, vt sic iterum... nostra cum lucro fiant : Tata enim eius est liberalitas, quòd licet accipiat de his que ipse dedit, non putet tamen propria se accipere, sed magna munificentia nobis ea se redditurum pollicetur.tantum nos ea que nostra sunt, pauperű facere velimus, & sic pauperibus erogemus, quasi ca deponentes in manibus Domini, scientes quòd quacuque acceperit manus eius, ea non solum reddit, sed multiplicatiora nobis iteru largitur suæ liberalitatis gloriam declarans: Et quid inquam quod ea reddat multiplicata manus illa? Non enim illa folum reddit, fed cum illis regnum Cœlorum donat, & celebrat, & coronat, & innumera bona largitur; modò ex datis paruum quiddam inferre voluerimus: Num graue aliquid,& onerosum requirit? Ea que abundant, & superuacanea sunt nobis, necessaria facere vult, & quæ frustrà, & in vanum reposita sunt, ea vult benè distribui, vt occasione accepta hinc nos coronet : Anhelat enim ac vrget . & omnia facit, vt dignos faciat his quæ ille promisit. Ne igitur nos iplos priuemus tantis bonis: Nam si agricolæ penu suum. euacuant, & semina terræ concredunt, idque cum voluptate faciunt spe maiora recipiendi se solantes. Et quamuis sciant, quòd aëris intemperies, nonnunquam, & sterilitas terra, & alia multa accidentia (vt locustarum exercitus, & rubiginis insidiæ) spe excidere faciant: attamen bona spe sele atentes, ea. quæ in promptuarijs collecta habent, terræ concredunt: multò magis nos quæ absque vsu recodita sunt dispergere in pauperu vsus, & educationem conuenit. Hic nunqua spes eluditur,neque timenda aliqua terræ sterilitas: dicit enim : Dispersit, dedit Palui. pauperibus, iustitia eius manet in sæculum seculi: Breui tempore distribuit, & perpetuo saculo iustitia eius permanet . ]

Spargiamo pure liberalmente sopra de poueri di quelle facoltà, che il Signore ci hà dato: e rendiamogli le cose, che da. esso ci sono state donate, acciò così vn'altra volta si faccino noftre con guadagno; perche è tanta la sua liberalità, che se bene riceue delle cose che ci hà dato; con tutto ciò non pensa di riceuere cosa sua propria: ma ci promette di renderla con grande munificenza, purche noi tale vogliamo far concetto di noi, e delle cose nostre, e talmente scompartiamo alli poueri come se le deponessimo nelle mani di Dio, sapendo, che nonsolo ci rende qualunque cosa riceue la sua mano; ma le dona di nuouo più moltiplicate, dichiarando la gloria della sua liberalità: Se bene, che stò io à dire che le rende moltiplicate? poiche non folo rende quelle:ma con esse dona di più il Reeno de Cieli, celebra, corona e da beni innumerabili, purche noi vogliamo metterui vn poco delle cose donate. Ma che ricerca egli per questo? forse cosa graue? non già, mà vuole farci necessarie le cose che ci abbondano, e che sia distribuito quello che in vano habbiamo riposto, acciò di quà hauuta l'occasione, ci coroni: Impercioche brama, e sa ogni cosa per farci degni delle cose che ci hà promesso. Non vogliamo dunque priuare noi stessi di tanti beni. Percioche se gli agricoltori votano il loro magazzino, e fidano la femeza alla terra volon-. tieri sperando di raccogliere molto maggiori cose, e benche sappiano che alle volte l'intemperie dell'aria, e la sterilità della terra, & altre cose simili fanno perdere la speranza, pur tuttauia confidando, alla terra comettono le semenze; molto maggiormente noi douemo scompartire sopra de poueri,& in lor'vso le cose che si tengono riposte senza vso alcuno perche così non è mai burlata la speranza, ne deue temersi alcuna sterilità di terra essendo che la scrittura dice: Distribuì, diede à poueri, la giustitia d'esso durerà nel secolo de secoli: In breue tempo distribuisce, e per sempre stà salda la sua giustitia .

Confide.

Il santo fanciullo Bonisatio di tenera età cominciò ad vbidire alle parole della verità Christo, che per l'Euagelista dice: Chi mi vuole seguire, venda tutto quello che possiede, e dia il prezzo à poueri, e poi abbracci la sua Croce strettamente, e mi seguiti. Dando prima il tutto sino i proprij vestiti che indosso

portaua,

portaua, e poi di buona voglia, e di perfetto cuore con profonda patientia, & humiltà abbracciò, e portò la sua croce, cioè sopportando li stridi, e gridi della madre, de parenti, & altri simili, da quali per esser'egli deditissimo all'opere di pietà veniua ad effer perseguitato: Ma poi al fine per diuina prouidenza dall'istessi era fauorito, & essortato all'opere di pietà, li quali per l'adietro l'impediuano: tutto per nostro particolaraiuto all'acquisto di questa nobilissima virtù, per la quale diuentiamo simili allo stesso Christo có far heroiche, e miracolose attioni. Chrisostomo: [ Magna res homo, & pretiosa vir misericors: ad pop. Hæc maior est gratia, quam mortuos resuscitare: Multò namq. Antiqen. maius est, quam in nomine Ielu mortuos suscitare, esurientem pascere Christum : Nam hic quidé tu de Christo benè mereris. illic autem ipse de te : hic enim, in signis inqua, ipse Deo debes; in eleemosyna verò Deum habes debitorem. Vbi quxso vtilis erit qui eleemofynam non facit? Ieiunas quotidie? Verum & tuc Virgines illa, sed nihil eis profecit. At oras? Et quid Matt. 19. hoc? Absque eleemosyna sterilis oratio:omnia immunda absq: hac, omnia inutilia: maior virtutis pars est amputata. ] Gran cosa l'huomo, e pretiosa cosa è il misericordioso: Quest'è gratia maggiore, che suscitare li morti; Imperoche è cosa molto maggiore che suscitare i morti in nome di Giesù, dar'à mangiare à Christo morto di fame, atteso che quì fai seruitio tu à Christo, mà lì egli fà benefitio à te : Impercioche ne'miracoli sei debitore d'Iddio, ma nella limofina hai Iddio per debitore. Ma di gratia, douc sarà buono colui il quale non fà limosina? Digiuni ogni giorno? E vero, ma questo lo fecero all'hora quelle ver-

gini pazze,mà non li giouò: Forse fai oratione? Che cosa è questa? Senza la limosina l'oratione è sterile, e senza frutto: senza questa ogni cosa è immonda, ogni cosa è inutile, e troncata via la maggior parte della virtù.

C O M E SANT' E L I SABETTA figliuola del Rè d'Vngaria hauendo dato vna foprauesta ad vn pouero; dimadata dal marito che cosa hauesse fatto di quella; gli la mostro col dito, la quale miracolosamente il marito co gli altri vidde appesa ad vna stanga. Cap. VIII.



ELLA vita di Santa Elifabetta figliuola del Rè d'Vngaria fi legge, che hauédo vna volta vifitato il Prencipe Langrauio alcuni Signori, e nobili personaggi; venuta l'hora di mangiare, essendo tutti gli altri posti à tauola, su mandata à chiamare Elisabetta sua moglie, e sollecitan-

dola quel, che l'andò à dimandare à venir prestamente, perche tutti quei Signori la stauano aspettando, e caminando ella in fretta: al montar della scala che conduceua al luogo del mangiare, subito se le sè incontro vn pouero che con gran voce gli chiedeua limofina; A cui ella riuolta non se ne essendo accorta prima, gli disse che si fermasse alquanto che gli manderia tosto la limosina, non potendo all'hora per non hauer cosa alcuna appresso: Ma il pouero non si quietando punto anzi tuttauia più forte gridando la pregaua à non passar più oltre senza dargli limofina: All'hora fermandofi la Santa, gli mandò à donare vna foprauesta ch'ella portaua di non picciolo valore; il quale pigliandola allegrissimamente subito se ne andò via; E raccontando questo fatto il messo non senza sua colera, ch'era ito per lei, il Prencipe ridedosi di ciò, partitosi di tauola, andò incontro la fanta moglie, dicendole : Sorella mia, perche ti fai tato aspettare? A cui ella rispose: Ecco fratel mio che io m'affretto: Et il Prencipe foggiunse: E doue hai lasciato il tuo máto?Et ella alzando il dito gliel mostrò che staua sopra la stanga delle vesti: Egli lo vidde, s'auicina, il tocca, il riuolta, e conosce in soma che è quello stesso che diceuano lei hauer donato al po uero. Onde stupefattto di ciò staua dubbioso, qual cosa doueua più lodare, ò vn miracolo così manifesto, ò la merauigliosa fe-

de della sua donna . Chrisostomo : [ Ego, Christus inquit, non Christotatum postulo quatum dedi. Pretiosam vestem glorix te indui, mil 46.in & tu pauperi dedisti parté vestis: Ego gloriosum te feci in cœlistu à nuditate deformitate frigore ipsum eripe: Angeloru te conciuem feci, & tu corporalem vestem tantum dedisti. Magis accepisti, quàm dedisti. I Io (parla Christo) non dimando tato, quanto t'hò dato. Ti hò vestito di pretiosa veste di gloria, e tu hai dato al pouero vna parte della veste: lo ti hò fatto glorioso in cielo, tu togli lui dalla nudità, dalla bruttezza, e dal freddo: Ti hò fatto cittadino de gli Angioli, e tu hai dato solo vna ve-

ste corporale: Più tosto hai riceuuto che dato.

La pietosa santa Elisabetta per no trouarsi altro co che confolar potesse il pouero bisognoso gli diede la propria veste: per ratione. la qual carità meritò effergli etiamdio in questa presente vita restituita. Perilche fratello imparerai à far delle limosine largamente, & hauer fede in Dio, il qual ti renderà doppia pariglia ancora in questa presente vita, e poi nell'altra la gloria. eterna: Ilche benissimo Chrisostomo Santo ce lo conferma conqueste parole: [Vera eleemosyna est sic dare, vt gaudeas te dare, putesq; te accipere magis quam dare: No enim ta pauperibus quam nobis profumus plura accipietes, quam dantes. La vera limofina è dare in tal maniera, che ti rallegri di dare, e che pensi più tosto di riceuere che dare, perche non tanto à poueri quanto à noi giouiamo, più riceuendo che dando.

Se desideri fare cosa che à Dio molto piaccia, & etiadio di Consideguadagno in questa presente vita, fa delle limosine alli poueri ratione. di Christo che no è niente meno del sopraletto miracolo della veste data per l'amor di Dio da quella Santa, e poi miracolosamente ritrouata ne gli occhi del proprio marito, e farai fatto degno d'effer fimile à questa Santa. Et acciò intenda l'importăza di questa operatione, leggi Chrisostomo, il quale così descriue l'eccellenza di quella : [ Sicut mortuos excitare, & Dx- De elecmones effugare, & leprolos mundare, gratiz opus est; sic etiam mos. & collat. in pauperes iuuare, & indigis manu porrigere: Imò multo magis Sanctos. hoc qua illud. Sicome rifuscitar morti, cacciar Demoni, mondar leprofi è opera della gratia, così anco l'aiutar'i poueri, e steder la inano à bisognosi: anzi molto più questo che quello .

COME

di Gabella, hauendo dato per l'amor di Dio ad vn pouero marinaro la miglior veste, che hauesse, di lì à poco la vidde, che si vendeua, per il che ritornò in casa piangendo: onde addormentato, li apparue vn'huomo bellissimo come il Sole vestito di quella. Cap. IX.

Criue Leontio Vescouo di Pietro riscuotitor di gabella, al quale accadè vna volta secondo il suo costume di andar molto à buon'hora al luogo della gabella: e per la strada s'incontrò in vn marinaro, che s'era per fortuna di mare sal-

uato ignudo, il quale gettatosi auanti à lui, lo pregò che hauesse compassione d'esso: Il riscuotitore pensando che quello. fosse vn pouero come appariua, si spogliò la miglior veste che hauesse indosso, e glie la diede, pregandolo, che si vestisse di quella. Esso riceuendola si parti, e vergognandosi di vestirsi. di sì nobil veste, la diede ad vno che glie la vendesse : E tornado poi il riscuotitore verso casa, vidde in vna bottega detta vefte attaccata per vendersi; Di che si contristò in maniera, che giunto che fu à casa per il gran dispiacere non volse gustar'il cibo, ma ferrandofi in camera, fedea piangendo, e fra fe steffo dicea: Misero me, che non sono stato degno, che vestendosi il pouero di quella veste, egli hauesse nelle sue orationi memoria di me; E mentre staua così afflitto, addormentandosi, gli apparue vn'huomo bellissimo come il Sole, il quale haueua. vna Croce sopra il capo, e seco la veste, ch'egli hauea data al marinaro,e gli disse: Perche piangi Pietro ? A cui rispose, quasi disputando con Dio : Piango, Signore, perche di quel bene, che dalla infinita tua liberalità ci vien dato, facendo parte a poueri,quei,che'l riceuono, lo conuertono in mal'vso, e vituperoso guadagno. Allhora colui che gli apparue così bello gli disse: Conosci tu questa ò Pietro?(e gli mostrò la veste, dellaqual'esso mostrò esserne sotto vestito) soggiongedo: Ecco che mi sono veflito

vestito d'essa, perche me l'hai data, e di questa tua buona volotà ti rendo gratie, poiche il freddo mi cruciaua, e tu mi hai coperto. Per la qual cosa Pietro ritornato in se stesso, ne rimase molto attonito e cominciò subito à benedir'i poueri, & à dire : Per certo che se i poueri sono il mio Christo, io no morrò ch'io sarò ancora vno di quelli . Augustinus: [ Ne eligatis cui mi- Aug. de sericordiam faciatis, ne forte prætereatis eum, qui meretur ac- rectitud. cipere : Scitote quia qui pauperi vestem datis, vel peregrino, Cathol. fedenti in cœlis datis, qui dixit: Qui vos recipit me recipit, & quandiù fecistis vni ex minimis meis, mihi fecistis . ] Non sta- Matt. 10. te à scegliere à chi debbiate fare la misericordia, accioche per &: 5. auuentura non lasciate da canto colui che merita di riceuerla. Sappiate che il dare la veste à poueri, ò al pellegrino, è vn darla à quel che fiede in cielo, il quale disse: Chi riceue voi, riceue me: e quel che faceste ad vn de'miei minimi, lo faceste à me medesimo.

Pietro riscuotitor di gabella di molta religione, e pietà me- Confideritò di cuoprire l'ignude carni del Saluator del mondo, & effere ratione, da quello consolato etiádio in questa presente vita: Laonde ti essorto ad esser imitatore di questo religioso, e caritativo huomo, il quale t'infegna con chiaro essempio, quando vn pouero ignudo ti si farà incontro à vestirlo có ogni pietà, e misericordia, se non della miglior veste che tu habbi, almeno di vna di quelle che tieni in casa, e sarai ancor degno della diuina consolatione in questa vita, & in cielo poi dell'eterna gloria: Il che ti dimostra chiaramente Sant'Agostino: [ Qui in tribulatione oppressos consolando, vel compatiendo eis subuenit; Aug. de hic verè pius est, verè misericors est, amicus Dei est, nec eum\_ sericor. mala morte periturum vllus dicere audeat : O misericordia falutis præsidium, sidei ornamentum, propitiatio peccatorum: Tu iustos probas, tu Sanctos approbas, malos ad bonu perducis: & qui fine te cunctis bonis abundare videtur, vel castitate apparet decoratus, omninò dicere non desistat: Seruus inutilis sum. ] cioè: Colui ilquale consolando gli oppressi nel- Luc.17 la tribulatione, ò compatendoli li founiene; questo è veramere pio, e misericordioso, & amico di Dio, ne alcuno habbi ardire di dire, che questo tale sia per morire di mala morte. O misericor-

ELECTION R

dia

Serm. 4

nentu.

dia sostegno della salute, ornamento della sede, adintrice de peccatori: Tu proui li giusti, ap proui i Santi, riduci i tristi alla strada buona: e quel tale che senza te pare che abbondi di tutte le cose, ò che appasa ornato di castità, dica pur sempre: Io sono seruo inutile.

Il pouero riceuitor della ricca veste si vegognò di portarla indosso, paredogli cosa scoueneuole al suo stato, per dar'essepio à quelli, i quali fanno professione della vita Euangelica viuendo in vosotaria pouertà per particolar voto fatto à Dio, che deuono no solo dispreggiare molli, & delicate vesti, ma giorno, e notte hauer innanzi à gli occhi Christo ignudo, quale deuono imitare. Bernardus: [Magna quidem penna est paupertatis, qua ta citò vosatur in regnum cœlorum. Videmus autem pauperes aliquos, qui si veram haberent paupertatem, non adeò pusillanimes inuenirentur, vtpote reges, & reges cœli: Sed hi sunt qui pauperes esse volunt; eo tamen pacto vt nihil eis dessit, & sic diligunt paupertatem, vt nullam inopiam patiantur.

Certo è grande la penna della pouertà, con la quale presto si vola al Cielo: Ma vediamo che si trouano alcuni poueri, quali se hauessero la vera pouertà, non sarebbono d'animo così basso, essendo essi Rè, e Rè del Cielo: ma questi sono quelli, i quali vogliono esser poueri, con questo però, che loro non manchi niente, & amano la pouertà, purche non patitischino bisogno di cosa.

Il Fine del Libro Sesto.



## 295

# LIBRO SETTIMO DEL VISITAR' E CONSOLAR'

i poueri infermi.

Come si deuono visitare, consolare, & aiutare i poueri infermi. Cap. I.

AVEN DO parlato fin'hora della quarta dell'opere,che afficurano i fedeli nel final giuditio, che è il vestire i poueri ignudi, cóuiene qui cóforme al nostro ordine proposto dimostrare la grandezza, & eccellenza della quarta, che è il

visitare, aiutare, e consolare i poueri infermi: Allaquale buona, e Christiana operatione l'Ecclesiastico ci essorta có queste parole: [Non te pigeat visitare infirmum.] Non ti rincresca il Ecclia. visitar l'infermo. Alla cui santa operatione più cose deuono commouere gli huomini, & huomini Christiani, ma due in particolare deuono tirare. Primieramete perche questa misericordiosa opera è gratissima à Dio: secondo perche à te bene operando n'è per ridondare non picciolo giouamento, & vtilità.

Quanto al primo, cioè, che questa santa operatione molto piaccia, e sia gratissima alla diuina Maestà, chiarissimo testimonio ce ne dà l'Apostolo Santo Giacomo nella sua Canonica, doue dice: Religio munda & immaculata apud Deum, & Pa-Iac., trem hæc est: visitare pupillos, & viduas in tribulatione corū.] La Religion monda, & immacolata appresso à Dio, & il Padre è questa di visitar'i pupilli, e le vedoue nelle loro tribulationi. Perilche questa tanto pia, e religiosa opera di misericordia, e Christiana pietà ci viene raccomandata dalla stessa bontà Christo con viuo, e salutare essempio della sua carità infinita communicato all'humana generatione, la quale giaceua si grauemete nel tenebroso letto del peccato, si come accena San Zaccaria appresso San Luca co queste parole: [Visitauit nos ories Luc.], ex alto.] cioè: Egli ci hà visitato nascendo da alto. Et il Pa-

dre

#### 296 Del visitar'e consolar'i poueri infermi.

dre Sant'Agostino: [Magnus de cœlo descendit medicus, quia magnus in terris iacebat ægrotus. ] Dal Cielo è sceso vn gran medico, perche in terra ci era vn grand'infermo. In oltre deue fpingere, & incitare tutti gli huomini alla frequenza, e perfettione di questa si falutare opera di misericordia corporale il proprio interesse della vtilità propria, no solo appresso gli huomini, ma anco appresso alla divina giustitia, cioè, che quando vn'huomo,ò donna s'occupa in questo santo essercitio, e có debiti modi visira il fratello infermo, sì in questa vita, come nell'altra acquista molto appresso Dio. Perilche si deuono notare alcune particolarità necessarie per instruttione de'fedeli alla visita de'poueri infermi: ma noi à tre particolarméte l'habbiamo ridotte. Primo, conforto: fecondo, confeglio: terzo, aiuto. Quanto al coforto, si deue l'infermo cofortare intorno alla sua infermità, disponedolo à ringratiar d'ogni cosa la diuina prouideza, alla quale così è piaciuto, & ab eterno l'hà ordinato; perilche co infiniti rendimeti di gratie da Dio Signor nostro autto re del tutto si deueno riceuere l'infermità in questa mortale, e trasitoria vita, essendo che sappiamo per cosa certissima secodo la dottrina de'sati Padri, che l'infermità corporali che Dio suole madare a'viuenti in terra, recano seco ricchi acquisti, e tesori di gratie, e beni spirituali, e celesti; e spetialmente quando con patienza per amor di Dio quelle sopportano, accettandole volontieri; Ilche si mostra apertamente con molte, e varie ragioni fenza la dottrina de fanti Padri. E prima la corporale infermità è vn legame, ouero cocatenatione d'vna pretiofa arca: poiche quado vn'arca è legata con ficuri legami, e doppie ferrature, tato più è atta à conservare pretiosi tesori, e gemme ricchissime : In cotal guisa appunto suole auuenire quado gli huomini corporalmente s'infermano, perche allhora sono cinti strettamente con diuin legame, dal quale nessun mortale può liberargli, sol che la diuina misericordia, e prouidenza. Quanto dunque più forte fretto è l'humano corpo per diuino, e celeste legame; tanto maggiormente è più atto, e buono à conservare il pretiofissimo tesoro della propria sua anima, quale è veramete diuina, e celeste gemma, coforme à quel che dice il B. Bernardo co queste parole: [Thesauru seruandu accepi, pro quo mercator no infi-

insipiens sanguinem suum dedit. ] cioè: Io hò riceuuto da conservare vn tesoro, per il quale vn mercadante non sciocco hà dato il suo sangue. In tal maniera ancora l'Apostolo San Paolo scriue alla Chiesa de Corintij; [Habemus thesaurum\_ 2, Cor. 4 istum in vasis sictilibus; 7 Noi habbiamo questo tesoro in vasi di creta. Per tanto quando Dio si compiace di visitarci con. qualche legame d'infermità, non solo dobbiamo con patienza, & allegramente sopportare, ma dobbiamo più volte ciò desiderare, acciòche viuiamo più vniti có Christo Signor nostro:Perilche dice l'Ecclesiastico parlando della diuina sapiéza: [Inijce Eccl.& pedem tuum in copedes illius, & in torques illius collu tuum: lubijce tuli humerum, & porta illam, & ne acedieris vinculis eius:In omni animo tuo accede ad illam, & in omni virtute tua conserva vias eius. 7 Metti il tuo piede ne ceppi suoi, & il tuo collo nella fua collana: mettigli fotto le spalle, e portala, e non diuentare accidioso ne'suoi legami: Accostati à lei con tutto il cuore, e con tutta la tua forza conserva le sue strade. E poi siegue dicendo, per inanimire i Fedeli, con queste parole: [Decor enim vitæ est in illa, & vincula illius alligatura falutaris. Icioè: Perche è la bellezza della vita in lei, & i suoi legami legatura 2. Cor.12. falutifera. E l'Apostolo S. Paolo scriue à Corintij, [Libéter glo riabor in infirmitatibus meis, vt inhabitet in me virtus Christi.] Voletieri mi gloriarò nelle mie infermità, accioche habiti in me la virtù di Christo: Si che ci viene chiaramente insegnato, che quando l'huomo è auuinto, e ben stretto con la fune, e catena della corporale infermità, allhora egli è a guifa d'vna ben ferrata cesta, bastante a serbare, e custodire qualunque ricchissimo tesoro, e gioia. E però diceua San Paolo: Propter quod pla- 2. Cor. 12. ceo mihi in infirmitatibus meis, in contumelijs, in necessitatibus, in persequutionibus, in angustijs pro Christo: Cum enim infirmor, tunc potens sum . ] Io mi compiaccio nelle mie infermità, nelli disprezzi, nelle necessità, nelle persecutioni, nelle angustie per Christo, perche quando indebolisco, allhora sono farro gagliardo.

Secondo, è ancora l'infermità corporale à foggia d'vna perfona scelerata, quale doppo hauer commessi infiniti delitti, è satta dalla giustitia prigione insieme con i complici, e fiera-

mente

mente tormentata, e processata con aspre, e dure pene, affinchè confessi il vero, & i commessi falli, & assassinij, e riueli per forza de tormenti al Giudice competente. La carne nostra è molto rubbela, & auuerfa dallo spirito, & i suoi copagni sono i sensuali, e carnali appetiti del corpo, li quali bene spesso spogliano, e priuano l'anima de suoi più ricchi arnesi, & adobbamenti spirituali delle virtu acquistate, che vagamente la freggiano, & adornano: Onde il seuerissimo Giudice de viui, e de morti Iddio lo prende, e lega ben stretto, e lo códuce in carcere, doue aspramente lo tormenta per diuerse maniere, e ciò auuiene quado manda all'huomo vna gagliarda febre, ò mal di fianchi, ò dolor de denti, ò altro somigliante male. E questo fà perche altrimente non si confesserebbe la verità, ne anco i compagni sarebbono chiamati in colpa parteggiani, e complici al delitto, e l'esperienza quanto hò detto chiaramente l'insegna alla giornata, doue vediamo quasi per il più quelli i quali con ottima. sanità si ritrouano ricordarsi di rado della diuina bontà e loro Creatore, & appena vna volta l'anno fi confessano, e Dio volesse, che ciò fedelmente facessero. Ma quando l'huomo è preso dalla diuina giustitia, e fatto prigione con vna repentina, e gagliarda febre ouero con altra infermità fubito ricorre a fua diuina Maestà co humili prieghi, e voci, e sà chiamare il Cosessore al quale con molta riverenza e fiducia se stesso di tutti i fuoi peccati accusa, e si confessa con gran considenza. Perilche il real Profeta dice : [ Multiplicatæ sunt infirmitates eorum\_: posteà accelerauerunt. Si sono moltiplicate le loro infermità,

Pal.15. il real Profeta dice: [Multiplicatæ sunt infirmitates eorum\_:
posteà accelerauerunt.] Si sono moltiplicate le loro infermità,
e poi s'affrettarono. Laonde alla giornata si vedono molti,
che nella medema infermità spesse volte sanno à Dio humili
prieghi promettendo mutatione della loro vita, simili à quel,
che si legge nel sacro testo dell'Euangelo per San Matteo con

Matt. 18. queste parole: [Patientiam habe in me,& omnia reddam tibi.]
Ma passata la burasca della tempestosa infermità, questi tali
diuentano taluolta peggiori di prima. I quali sono à guisa di
polcini, quali vedendo vna repentina pioggia addosso à loro,
ouero passando sopra loro qualche nibbio, volano à ricourarsi
sotto le materne piume per schiuar l'artigli del rapace vcello:
Ouero simili à quelli che communemente si chiamano cornac-

chie

chie di campanile, lequali mentre sentono qualche repentino fcoppio, e tuono d'archibugio, fubito crocciggiando da campanili fuggono via à gl'alti ricetti e merli: Ma passata di già la pauentosa tempesta, e burasca, ritornano alli consueti luochi di prima:mà souente auuiene à questi miserabili polli, che da vna soprauegnente pioggia e repentina tempesta, ò da qualche astuto, e veloce nibbio, ò da nascosta, e violenta imboscata d'archibugiate soprafatti, & accolti in mezzo al volo, anzi fieramente percossi cadono à terra prima, che ritrouino al mortal rischio scampo, e saluezza: Non altrimente auuiene à molti,i quali temendo la subità tempesta ò fraudolente imboscata dell'infernal nemico velocissimamente ricorrono alla santa Madre Chiesa porto di salute, e speranza de peccatori có molta humiltà, e deuotione per riconciliarli con essa per mezzo de santissimi Sacrameti, & ad alta voce gridando verso la diuina mifericordia dicono: [Sub vmbra alarum tuarum protege me . ] Pfal. 16-Ricuoprimi fotto l'ombra delle tue ali. Ma poscia suanita la pericolofa, e graue infermità ritornano questi tali alle solite vanità del mondo; all'antiche, & inuecchiate prattiche più volte dal discreto Cofessore proibite; quando inopinatamente asfaliti d'improuiso accidente e pontura esalano ostinati l'anima fenza poterfi confessare, e chicdere de suoi peccati dall'alto Rè perdono. Testimonio siane l'empio, e maluaggio rè d'Egitto Faraone, il quale più, e più volte ammonito dalla diuina giustitia per mezzo de celesti flagelli prometteua l'emendatione, pauentando la sferza, che gli soprastaua à gastigarlo:ma appena cessauano le percosse, ch'egli imperuersando via più, e peggiorando nel mal fare ritornaua alla primiera rabbia, & ostinatione : la onde in mezzo al corfo, e tragetto del mar rosso assorto dall'onde irate, e védicatrici andò giù à piombo nel centro dell'infernal'abisso, co'l fior di tutto l'Egitto seguace dell'empio ardire, & offinatione.

Terzo, la corporal'infermità è vn'abbattimento di qualunque gagliardo, e possente nemico, poiche la carne, e sensualità de gli huomini, guerreggiando notte, e giorno contro lo spirito fieramente, & alla scoperta più sortiti, & affalti sentono, e viene da chi preuale indebolito l'auuerfario: se preuale, & è superiore lo spirito, la carne indebolisce, e vien meno, e la debolez-

za di costei ingagliardisce, e rinfranca la forza, e brauura di colui.Il che dimostra benissimo l'Apostolo scriuendo alla Chiesa de Galati, mentre dice: [Caro concupiscit aduersus spiri-

tum. ] La carne appetisce contro lo spirito:Perilche lo Spirito

Bect. 31. santo dice per l'Ecclessastico: [Insirmitas grauis sobriam facit animam.] cioè: L'insermità graue sa l'anima sobria. Laonde il Beato Bernardo seruendosi delle parole di San Paolo scri-

a.Con in e : [ Quando infirmor tunc fortior sum, & potens .] Quando io m'infermo, allhora sono più gagliardo, e potente . Che marauiglia dunque se il giustissimo giudice Dio, conoscendo la continua battaglia, e scambieuole combattimento, che essa carne con il senso fraudolentemente sanno contro lo spirito, habbia con la sua prouidenza dato rimedio à tanta ingiustitia contro il pouero, & abbandonato spirito vsata da i lusinghieri,

e mi cidiali nemici ?

Quarto, rassembra l'infermità corporale vn'aspra, e dura sferza del grand'Iddio, con la quale gastiga tutti quelli, che alla sua Diuina maestà sono disubidienti e rubelli. Il che vien'accennato dal Profeta quando dice: [Visitabo in virga iniquitates eorum, & in verberibus peccata eorum. ] Io visiterò con la verga le loro iniquità, e con battiture i loro peccati: Per tanto si deue notare che ciò dobbiamo intendere di molti altri peccatori,i quali non sono dissimili ad vn certo vcello chiamato Apopiniaue, delle cui qualità scriuono i naturali ch'egli è vn' vccello, che préde l'humana disciplina, & ammaestramento, formando e voce, & atteggiamento infegnatili, ma è di duriffimo capo, e quando il maestro gli insegna à fauellare, gli dà primieramente pian piano con vna leggierissima verga su'l capo : mà accorto ch'egli desto dalla leggiera percossa non apprende ciò che se gli insegna, si vale d'a ltra più seuera, e nodosa, e con più feuera percossa lo colpisce sù'l ceruello: ma egli per il duro capo che la natura gli hà dato, ne anche fà stima di quella; Perilche il suo mastro piglia vna verga di ferro, e con quella percuote fortemente il duro capo del scempio vcellaccio, il quale in vn subito intende la dottrina del suo maestro: In tal maniera. appunto il nostro Saluatore, & vniuersal mastro e Signore di tutti Christo sà con esso noi, assinche impariamo la sua viua, e falutifera dottrina, si come egli stesso ammonisce in San Mat-

PG1.88.

teo . [ Discite à me quia mitis sum, & humilis corde, & inue-Matt. 11. nietis requiem animabus vestris. Imparate da me, che sono masueto, & humile di cuore, e trouerete riposo per l'anime vostre. Mà (come dice vn Dottore) se gli huomini peccatori non vogliono accettare la falutifera, & Euangelica dottrina dall'Apostoliche trombe diuolgata in tutte le parti, e confini del módo, Iddio adopera primieramete dolce, e faluteuole percossa di leggier male, affinche si ricordino per quella della propria anima con la emendatione della propria vita: Ma perche sono molti di duro ceruello, che poco ò niente si curano della diuina ammonitione per mezzo di quella leggiera, e picciola infermità, per questo quel sourano e sommo Padre amatore di quelli alle volte li percuote grauemente: e questo auuiene. quando loro manda insopportabile infermità, e rabbiose schiere di sciagure, e tribolationi : hor vibra vna tagliente spada di contagiosa peste: hor'adopra la sferza di grauissima carestia. e fame delle cose necessarie all'humano vitto: Ma se con questi opportunissimi, e salutari rimedij lenitivi essi non si emendano de peccati con fuggire, & abborrire il vitio, e seguitare, & abbracciare le virtù, allhora egli con la sua diuina giustitia mette mano all'incifiui, e corrofiui: dà di piglio à fuochi, e ferri di feuerità grandissima, e non più vdita, ne isperimentata per mezzo di quella ferrata verga, della quale scriue il real Profeta: [Confringes eos in virga ferrea .] Li fracasserai con verga di ferro. Con la medesima verga durissima, & pesante percuoterà; anzi priuerà di vita eterna quell'infelici, quando dirà le durissime, e tremede parole publicate per S.Matteo: [Ite male- Matt. 29; dicti in ignem æternum, qui paratus est Diabolo & Angelis eius : ] Andate maladetti nel fuoco eterno, che è apparecchiato al diauolo, & à gli seguaci suoi. Il che considerando quel non men nobile, che potente, & valoroso caualiero, del quale diuinamente parla Linconiense: il quale hauendo per seruitio del . suo Rèmilitato molt'anni có grauissimo pericolo della propria par 3.6.3. vita, fu vna volta repentinamente da vn'acuta, e repentina fe- & 12. bre affaltato, dalla quale era continuamente cruciato: Vn gior no duque il grato Rè l'andò à visitare per cosolarlo con queste larghe, & amoreuoli parole : Domanda tutto quello, che desideri, e comanda, ch'io farò tutto conforme al tuo desio. Egli

giacendo, infermo e molto dalla continua & ardente febre trauagliato, rispose: lo non voglio altro da vostra altezza ò re per quella feruitù, che tant'anni hò fatta presso la tua real persona sol chemi liberi da questa acuta febre. Il rè rispose al soldato di cendo: lo questo non ti posso fare: Allhora egli in se raunistosi, disse: Adoque à che gioua seruir'i Prencipi, e gradi della terra? Certo, che per l'auuenire seruirò solo à quel rè supremo il quale mi potrà liberare, e dalla febre e da ogn'altro finistro, e pericoloso accidente, e darmi la sanità corporale, & anche quella della mente, e dell'anima. Et ecco per la bacchetta dell'infermità il Signore tirò à se il buon soldato, quale à scauezzacollo col mondo anch'egli sfrenatamente, e precipitofamente correua, e verso l'infernal baratro a guisa di sfrenato cauallo se ne giua precipitando, e per la salutifera infermità, acquistò la cognitione di se stesso, e tutto doppo humiliato ricorfe al Signore confessando il suo niente, e suoi misfatti per il passato commessi in seruire gli huomini e Prencipi della terra, i quali non di rado molto promettono e nulla attendono: dallaquale seruitu si riportano infinite, e varie miserie, peccati, fastidi. Dal che deui per te intendere quato importa attaccarti al Signore, e Rè dell'vniuerfo, dal quale potrai riceuere quì giù in terra, e la sù in Cielo inesausti tesori, e ricchissimi premij di felicità, e gloria, e non collocare le tue speranze ne'stipendij, e fauori mondani, e così facendo, farai corretto fimile à questo buono, & illuminato foldato, si come anco t'insegna l'Ecclesiastico con queste parole: [Vir prudens non murmurat correprus.] cioè: L'huomo prudente non brontola quando è corretto. Sopra le quali parole scriue diuinamente Gulielmo Parisiense dicendo: [ Prudens est qui futura præuidet, & præmia, & tormenta, & talis non murmurat de flagello. I cioè: Prudente è chi preuede le cose future, & i premi, & i tormenti: e questo tale non mormora de flagelli: mà ben si con somma sofferenza, e profonda humiltà lietamente quelli riceue dalla diuina mano per suo bene, rendendo à sua diuina Maestà infinite gratie; poiche per quelle pene temporali in questa vita viene liberato dall'eterne, & infernali fiamme con guadagn o della celeste patria.

Quinto, la corporale infermità è anco vn flagello da Dio

Weet to

mandato all'huomo per mondarlo, e purgarlo dal peccato, essendo egli stato creato per il Cielo, nel quale non può entrare chi prima nó è netto, e purgato da ogni bruttezza del peccato; si come appunto si purga, si trita, e netta il grano da gl' agricoltori d'ogni- bruttezza, e paglia per mezzo de' flagelli nell'aia per portarlo al granaio; Ilche S. Paolo disse benissimo scriuendo alla Chiesa de gli Hebrei : [Quem enim diligit Do- Hebr.13. minus castigat:stagellat auté omné filiu quem recipit. ] Colui, che il Signore ama, lo castiga:e batte ogni figliuolo che riceue. Perilche s'intende chiaramente quato di sopra habbiamo detto, che si come il grano prima che sia riceuuto nel granaio, molto bene lo battono, e tritano, e dalla paglia, & altra sporcitia lo purgano; così appunto gli eletti del celeste Rè prima che siano ascritti, e riposti nel granaio del cielo in compagnia de Beati, si purgano, e tritano con la diuina scossa, e percossa dalla paglia, & immoditia de peccati, per mezzo dell'infermità, delle persecutioni, ingiurie, e d'ogni sorte di tribolatione temporale. La qual cosa divinamente ci mostra il beato Chrisostomo con queste parole : [ Granum tritici inclusum in palea foras non- Operime egreditur, nisi fuerit trituratum: Sic & homo de impedimentis perf. homundanis,& de rebus carnalibus quasi in palea inuclutus, dif- mil.4ficilè egreditur, nisi fuerit aliqua tribulatione flagellatus. Nam ficut plenum granum, mox vt percussum fuerit leuiter, de palea. sua exilit; si verò subtile fuerit, tardius egreditur: Quod & si vacuum fuerit, numquam egreditur : led illic cum fua conteritur palea. Sic omnes quidem homines in rebus carnalibus delectantur, & detinentur, ficut grana in palea sua, sed qui fidelis eft, habet medullam: mox vt leuiter tribulatus fuerit, negans quæ sunt carnalia, currit ad Deum : si autem modicè insidelior vix recedit, & vadit ad Deum . Qui autem infidelis est, & vacuus quamuis contritus fuerit, ficut granum vacuum de palea non egreditur; Sic nec ille carnalibus de rebus,& de impedimentis mundanis vmquam egreditur, nec transit ad Deum. sed illic in malis constitutus conteritur, & cum infidelibus tanquam cum palea, foras tandem in ignem proijcitur ad comburendum.] cioè: Si come il grano rinchiuso nella. paglia non esce fuori se non è battuto; in tal maniera. il mi-

304

il milero, & infelice huomo inuolto, e sepolto nelle fensualità, & ogn'altra attione carnale di quelta fallace, e momentanea vita, difficilmente si può da quelle spogliare, se non li soprauiene qualche gran tribulatione, per mezzo della quale grauemente fia flagellaro : Imperciò che se il grano farai pieno, leggiermente sbattuto dalla paglia sua scapparà fuori: mà se sarà sottile più tardi vscirà dalla sua spoglia, e paglia: ma se sara voto mai se n'esce, ma si amacca insieme con. quella: In tal maniera tutti gli huomini fensuali, e carnali nelli medesimi affetti di carnalità, e sensualità non solo sono inpolti: ma in quelli grandemente si dilettano, e non essendo ben flagellati, si marciscono, e putrefanno in quelli, sicome il grano si corrompe nella sua spaglia, ouero paglia, non essendo fortemente battuto. Ma quello, il quale è con verità fedele alla diuina bontà, hà sempre in se vn certo timore, e quasi tremore, che in vna minima tibulatione lassa in vn subito tutte le sensualità, e carnalità di questo secolo, ponendosele sotto i piedi, e ricorrendo al viuo fonte di gratie Christo Signor Noftro con ogni fede, e religiosa pietà : ma se questi tali saranno poco fedeli verso la diuina Maestà, saranno vacui, ancorche abbondino di buona volontà, ficome il grano vacuo della fua paglia non n'esce se non per violenza de flagelli; in tal maniera quell'huomini carnali, e sensuali giamai sanno partirsi dall'impediméti mondani, e carnali, ne anco inuocano la divina botà, ne s'vniscono per mezzo della santissima penitenza, e fuggono da quelli, perilche sono degni al fine d'essere vna volta à guisa di paglia nell'ardente fiamma buttati, per iui dimorare in eterno, sicome Chrisostomo Santo coferma e prima il gra Battista appresso San Matteo con queste parole: [ Permundabit Deus aream suam, & congregabit triticum in horreum suum: paleas auté comburet igni inextinguibili. ] cioè : Nettarà Dio la sua aia,e codurrà il grano nel fuo granaio:ma la paglia l'abbrugiarà nella fiamma inestinguibile. E San Gregorio Papa sopra gli Eangelii sciue: Quisquis igitur appetit plenè vitia vincere, studeat humiliter purgationis suæ flagella tolerare, vt tantò post ante iudicem mundior veniat, quanto nunc eius rubiginem.

Matt.3.

Hom.t 5.

ignis tribulationis purgat.] Chiunque brama picnamente

d'abbattete le nemiche schiere de vitij, procuri di tolerare humilmente i flagelli della sua purgatione, acciò venghi tanto più mondo dal giudice, quanto più qui lo purga, & affina il fuoco della tribulatione. Et à consolatione dell'infermi scriue il medesimo Santo dell'inuitta patienza del Beato Seruulo.

· Sesto l'infermità corporale è quasi vn battesmo, col quale delle sue macchie, e sozzure il Signore purga li peccatori, e suoi eletti: Onde S. Giouan Chrisostomo scriue: Omnis aduersitas, Hom. 4. quæ nos fine nostra occasione cruciat in hoc mundo, baptismus oper. imignis est: quam si magnanimiter substinueris nihil murmurando contra Deu, imputatur tibi ipsi carnalis afflictio pro peccato quod commissiti : Si autem nec peccasti(quod est difficile) & ignis ille tentationis circa animam tuam non inuenit fordem peccatorum, quam comedat; ipsam animam tuam facit splendidiorem, & quanto grauior fuerit tentatio, tanto magis facit clarescere animam.] And a second a second as the second

Ogni auuersità che ci tormenta senza nostra occasione in questo mondo, è battesmo di fuoco, la quale se sosteriai francamente senza mormorar niente cotra Dio, ti s'imputerà l'istessa carnale afflittione per il peccato, che hai fatto : ma se ne pure hai peccato(il che è difficile)e quel fuoco di tétatione no troua bruttezza de peccati, la quale emendi intorno la tua anima; allhora la fà più splendente, e bella, e quato più graue sarà la tétatione, tato più farà lapeggiare l'anima: Et il glorioso S. Grego rio propone vn bellissimo essépio per ristoro de gl'infermi, doue Hom. 4. narra di vna certa fanta donna chiamata Redeta, la quale hebbe vna discepola che adottò per sua figliuola chiamata Romula. E perche nel cap. 2. che feguirà del medesimo libro se ne par lera à bastaza, qui si tace quasi tutta l'historia, e solo si descriue il felice trassito di detta Romula con queste parole : Mà l'odore che feguitò, doppo la visione vi restò, e così si stette il primo, e fecondo giorno, & il terzo si partì. La quarta notte dapoi chiamò la medefima sua maestra, la quale venendo dimandò il fantissimo viatico, quale riceuette có molta diuotione. Ne ancora l'istessa Redéta con l'altra suo discepola si erano partite, che eccó in vn subito nella piazza auanti la porta dell'istessa camera vennero due Cori de musici, che dolcemente cominciorno à

cantare, e cătando costoro le celesti essequie di quella santa, e beata anima, quella se ne volò dalla spoglia di carne mortale al Cielo in compagnia de gli Angioli, doue si vedeuano scendere incotro à quella diverse schiere d'Angioli. Da questa santa in terra coperta dell'humana spoglia impareranno gli huomini à sopportare con patienza trauagli, tribulationi, & ogn'altra sorte d'infermità per amore del Signore, e poi al fine saranno fatti degni della celeste habitatione in compagnia de beati spiriti simili à questa santa giouinetta Romola. O voi (esclama qui San Gregorio.) li quali sete in questo mondo ricchi, ouero credete di effere, ma non è vero, perche fono false ricchezze, e transitorie : ma quelle di Romola sono le vere, & eterne : Voi con le vostre proprie ricchezze finite in vn medesimo tempo, ma Romola senza fine goderà la. celeste patria. Voi in questa vita allegramente viuete, ma con ragione temete della futura morte: ma Romola da questa maluaggia, e dolorofa vira, che qui visse se ne passò alla lieta morte anzi lietissima vita. Voi à tempo cercate gli osfegui, & honori da gli huomini ; lei dispreggiata da gli huomini , trouò per compagni li cori de gli Angioli: Imparate dunque ricchi della terra a disprezzare le ricchezze,& honori transitorij, & amare l'eterna gloria. Voi, che dispreggiate i poueri, li quali vedete per le piazze humili, e mendichi, pensiate che sono amici di Dio, e con loro cerchiamo di partecipare, se vogliamo essere partecipi della diuina gloria. Et in questa guisa se gli farete parte delle vostre facoltà, le quali in terra possedete, da essi sarete benignamete fatti coeredi,e partecipi della celeste patria. 2. Cor. 8. Considerate quello, che dice il maestro delle genti. In hoc

tempore vestra abundantia eorum inopiam subleuet, vt & illorum abundantia vestra inopie sit supplementum.]In questo tepo la vostra abodanza solleui la loro necessità, accioche altresì la lor abondanza fia della necessità vostra sopplemento, e ristoro. Considera in oltre con pietosa, e religiosa attentione verfo te stesso quelche l'istessa verità Christo Sig. N. dice co questo

Matt. 15. parole [.Quod feciftis vni ex his meis minimis mihi feciftis .] cioè; Quello che voi hauete fatto ad vno di queiti miei minimi l'hauete fatto a me. A si larga retributione dunque perche sei

così

così pigro, e negligente? Poiche il pouero infermo giace in terra, e tu porgi aiuto allo stesso Christo, che stà nel Cielo E questo c'insegna San Gregorio Papa. Onde si conosce chiaramente, che la fanità non deue effere souerchio affettata, ne l'infermità corporale deue effere cotanto schiuata. Mà il buono; e perfetto Christiano in tutte le sue attioni deue essere indifferente conforme al diuin volere, altrettanto ne fortuneuoli, e lieti, come ne i finistri, e torbidi auuenimenti, lodando sempre d'ogni cosa il diuin volere; poiche così nelle tue prosperità non peccherai giamai di vanagloria non attribuendo cosa alcuna à te stesso : ma il tutto verrai à riconoscere dalla diuina gratia e nelle finistre & auuerse fortune conoscerai, che tutto viene adoperato dal diuin volere, e così t'andrai confolando da te stesso con il Santo Giob il quale essendo grauemete afflitto di diuerfe, e varie calamità molte volte rendeua allegraméte gratie al Signore: [Dominus dedit, Dns abstulit; sicut lob. t. Domino placuit, ita factum est: sit nomen Domini benedictu. cioè: Il Signore l'hà dato, & egli l'hà tolto: come è piaciuto al Signore, così si è fatto: sia il nome del Signore benedetto.

Si deue ancora qui auuertire, che la perdita della robba e cose di fortuna se si sopporta con patieza, doppiamete si meriterà appresso la diuina maestà, poiche il giusto perfettamete deue hauere volotà d'vbidire al diuin volere, essedo egli risegnato delli fuoi beni di fortuna come del resto:solo è di lui il premio dell' offeruanza, e conformatione della diuina volontà. E questa è

dottrina del Linconiense.

Ouanto alla debita visitatione dell'infermo, sicome di sopra è stato detto, il saggio, e religioso conseglio è d'effortarlo alla perseueranza della patienza, & à sopportare allegramète quell'infermità, ouero altra auuersità, e sopra tutto che si guardi come dal fuoco mormorare nella fua infermità contro la diuina Maestà . Imperoche Sant'Agostino c'insegna : [ Si contra Deum presumpseris murmurare, & morbum velis nolis sub- Aug. de stinebis, nec murmurando fanaberis, imò in anima debilitabe- par. I. ris, dum contra Deum tuum, patrem tuum, magistrum tuu, medicum tuum agis, mansuetissimű, tranquillissimű, in ipso slagello placatissimu, qui cum iratus est minime recordatur murmura-

Vo. 2 ... tio-

tionis: Meis igitur confilijs acquiesce, & quando murmurando duo mala substines, pacificus esto, & grauamé corporale fac tibi spirituale antidotu. Si in flagello non vis Deum cognosceres corpore & anima flagellaberis: O quam iucundo pectore, quam læto corde visitatione diuinam debes præoptare: Certe si corpore totus præualeres, infirmitaté medicinalem à Deo debueras votis omnibus expetere, & ne sanitas corporis infirmitas esfet anima metuere. ] Se presumerai mormorare contra Dio, ò vogli, ò nò, hauerai la malattia, e non ti sanerai per mormorare: anzi t'indebolirai nell'anima, mentre lo fai contro'l tuo Dio, il quale t'è Padre, Maestro, e Medico mansuetissimo, tranquillissimo, e pacifico nell'istesso slagellarti, e ch'essendo scorucciato. non si ricorda della mormoratione: Dunque piglia il mio coseglio : E poiche mormorando sopporti due mali; stà quieto, e sa che il male corporale diueti antidoto, e medicina spirituale: Se no vuoi riconoscere Dio nel flagello, sarai nel corpo, e nell'anima trauagliato:O con che giocondo animo, con che lieto cuore deui più presto preuenire con il desiderio la diuina visitatione? Certo se tu fosti tutto sano del corpo; doueresti con tutto l'affetto desiderare da Dio l'infermità medicinale, e douresti temere che la fanità del corpo non fosse malattia dell'anima. Perilche mi souuiene hauer letto nelle vite de'Santi Padri d'vn certo vecchio dinoto, ilquale spesse volte si soleua infermare; nondimeno vna volta stette da vn'anno senza infermità, & egli per ciò ne pianse grandemete, dicendo: O Signor mio perche causa quest'anno non m'hai visitato, ma più tosto abbandonato? Meritamente si può dire à questo Santo vecchio, ch'egli benissimo con molta diligenza, & attétione haueua studiato, ò per dir meglio, meditato quel che scriue l'Apostolo à gl'Ebrei: [Qué diligit Dominus castigat : flagellat auté omnem filiu que recipit.] Quello che Dio ama, lo castiga: e flagella ogni figliuolo che riceue. Ma molti sono ignorati, & incapaci di questa verità:percioche hauendo loro la diuina Maestà creati poueri, e percotedoli alle volte d'alcuna infermità per maggior loro bene, vededo alcuniricchi sani,e gagliardi, prosperosi, & in questa vita ho norati per le loro ricchezze, mormorano cotro il celeste Dispefatore, lametadofi perche causa non hà creati ancor loro ricchi, e nó hà dato loro la fanità corporale, & altre prosperità in que-

Hebrets.

sta vita, si come à quelli ricchi di cose temporali; massime quando alcuni d'essi sono empi, de quali dice il Profeta Gie- Ierem 13 remia: [ Quare via impiorum prosperatur: benè est omnibus, qui prægaricătur, & inique agunt?] E di queste e simili consolationi si deuono recare alli poueri infermi ; per le quali verrà ad'allegerire, & annichilare l'infermità: anzi per mezzo di quel la acquistare la perfettione Christiana: Et acciò sia ben'istrutto in consolare gl'infermi, leggi San Chrisostomo, il quale Hom. 4: eccellentemente t'insegna doue dice. [Fidelis Christianus pro- oper impter opus, quòd fecerit hic bonum mercedem recipiet in futu- Matth. ro. Infidelis verò propter opus, quod fecerit hic bonum. recipiet mercedem temporalem pro opere suo bono, & in alio seculo nihil sibi directè prodest.] Il fedele Christiano per l'opera buona, che quì harà fatta riceuerà la mercede dipoi nell'altra vita. mà l'infedele per l'opera buona fatta quì, riceuerà mercede temporale, e non li giouerà poi niente nell'altro mondo . Mà deui tù communicar questo all'infermi, da quali si deue sopportare l'infermità, & altre auuersità con patienza, che così fe li promette la celeste gloria, affinche non mormorino contro la diuina maestà, & incorrino in peccato d'impatienza discorrendo fra loro stessi come è solito farsi da alcuni empiamente; Che cosa hò io fatto à Dio, che non mi manda altro ch' infermità, e cose auuerse? Et à quel ricco sano, e gagliardo succede il tutto con felicità? Ma tu metterai innazi à gli occhi all' infermo confoladolo, che sarà conteto all'vltimo giorno di sua vita, quado per mezzo dell'infermità harà fatta vn'intiera penitenza de suoi peccati, e quando haurà reso lo spirito à Dio, sene volerà alla celeste Gierusalemme in compagnia de Beati. Deui anche (& è vna delle cose principali da farsi in consolatione dell'infermo)essortarlo alla santa Cofessione, la quale spesse volte è purga, e medicina dell'anima, e del corpo ancora: & ad vnirsi à Dio per mezzo de santissimi, e salutiferi Sacramenti, & alla dispositione di ciò si deue essortare à maggior gloria, & honore della diuina Maestà, e salute dell'anima sua à distribuire i suoi beni temporali conforme alla giustitia, e pietà Christiana, rimettendosi in tutto conforme al diuin volere, stando preparato à quel che sua divina Maestà dispone d'esso. E questo conseglio sì alla salute dell'anima, come del corpo

corpo spero nel Signore molto li giouerà, hauendone l'essempio di ciò del re Ezechia, il quale haueua peccato contro Dio in questo, che non haueua reso gratie à Dio per la nobilisfima vittoria, la quale gli haueua concessa, quado l'Angelo del Signore in vna notte ammazzò nell'essercito di Sennacherib rè de gli Assirij cento ottanta cinque mila huomini. Offeso duque il Signore contro Ezechia, mandogli vna grauissima infermità, della quale s'ammalò à morte, e mandò il medesimo Signore Esaia Profeta à dirli, che prouedesse, e disponesse le cose di casa sua perche era per morir in breue : Ma questo vdendo Ezechia, riuoltato subito verso il muro, si conuertì al Signore, al quale prieghi deuotissimi offerse, e subito vscito Esaia dal palazzo regio, prima che hauesse passaro la metà dell'atrio, li fù detto dal Signore: Ritorna, e di ad Ezechia capitano del popolo mio: Io hò fentito la tua oratione, & hò viste le tue lagrime, e t'ho fanato, il quale Ezechia, come racconta la facra scrittura, ne ringratio Dio. E di quà conosecrai quanto gioui all'ammalato la tua visita sì nelle cose temporali, come anche nelle spirituali, poiche si è visto, quanto giouasse ad Ezechia la visita d'Esaia Profeta: Impercioche per quella ottenne tre benefitij da Dio, cioè la propria vita temporale, l'augumentatione, e potestà contro i nemici, e la liberatione, e protettione della diuina giustitia.

Secondo alla debita requisitione della visita de i poueri ammalati si conuiene solleuarli, & aiutarli delle cose à loro necessarie, conforme à tempi, alla qualità, e necessità della persona bisognosa, & ammalata. E così, adempirai doppiamente l' opere spirituali con il buon conseglio, e l'opera di misericordia corporale con somministrare conforme al bisogno de poueri delle tue facoltà, il che benissimo t'insegna S. Giouanni. [ Qui 1. Ioan .. habuerit substantiam huius mundi, & viderit fratrem suum. necessitate habere, & clauserit viscera sua ab eo, quomodo charitas Dei manet in eo? cioè: Colui che hauerà robba di questo mondo, e vedrà, che il suo fratello stà in necessità, e nondimeno chiuderà da esso le sue viscere; come stà con esso lui la ca-

rità di Dio?

Terzo, deui per tuo proprio interesse abbracciare questa santa operatione di visitar'i poueri infermi vna dell'opere di mifericor-

sericordia corporali, poiche facendo questa santa operatione, riceuerai grandissima vrilità, e molto merito dalla diuina giustitia: Onde l'huomo infermo, e leproso deue quasi essere il tuo specchio, nel quale potrai te stesso considerare, e particolarmente si deuono di continuo specchiar'e considerare i ricchi, e potenti della terra,i quali possiedono prosperamente molti beni di fortuna, acciò conoschino la miseria, fragilità, & infermità della propria natura.

# COME VN CERTO SERVENDO IL

suo padre spirituale infermo, su tentato di lasciar l'impresa: ma per vincer se stesso, e perseuerare in quel santo offitio, gli lauaua le piaghe, conseruando l'acqua per quando haueua sete:per il cui atto di perfettione il Signore commuto quella puzzolente acqua in christallina, e guari l'infermo Monaco. Cap. II.



Eruiua vn discepolo ad vn suo padre spirituale infermo có molta follecitudine, e dopo certo te po esfendo venutagli certa apostema, e buttado materia puzzolente, incominciò il giouine ad essere tentato di lasciare l'opera di carità: Ma

preualendo in lui la diuotione, & amore diuino per cui seruiua à quel suo padre Monaco vecchio, per meglio mortificarsi, e più forte rendere à quel santo seruitio, andò, e lauò molto bene quella piaga, e ponendo quella lauatura in vna catinella per berla quando gli faceua sete, la gustò, e beuè più volte. Ma veggendo nostro Signore la gran carità cangiò quella lauatura in acqua mondissima, e con vn'inuisibil medicamento sanò la piaga del vecchio. Chrisostomo : [Si hic domi accipie mus infirmum, multa nobis in regno suo habitacula præparabit: si in ipso infirmo operam cum misericordia præstabimus, quaprimum nostras curabit infirmitates.] cioè: Se noi riceuere-

mo qui in casa l'infermo, molte stanze egli(cioè Iddio) ci apparecchierà nel cielo; ma se faremo ancora opera di misericordia verso l'infermo, quanto prima curerà le nostre infermità.

Confideratione.

Si debbe con ogni cura, & ansierà aiutare li poueri infermi, etiamdio che siano aggrauati d'incurabil morbo, non solo per la grande vtilità, che à te ne ridonda di cotal feruitù, e vifita, poiche potrai confiderare, che il tutto fai in persona di Christo Matt 35. Saluatore, il quale dice queste stesse parole : [Quod vni ex mi-

nimis meis fecistis, mihi fecistis. 7 Quello che voi hauete fatto ad vno de miei minimi, l'hauete fatto à me. Ma ancora perche di quella infermità, ò incurabil morbo ti potrai seruire per vno specchio, nel quale contempli te stesso. Impercioche qual natura è tale, che da se stessa non sia suddita all'infermità, & incurabili morbi? Niuna per certo: Ma nella rua fanità, e prosperità deui sempre seruirti d'vi cotale specchio, rendendo gratie del tutto al Signore, e Creatore Iddio, e così conoscerai chiaramente la miseria, e fragilità della tua propria natura, Lib.4. de come t'insegna benissimo Agostino Santo, doue dice : [Lauda-

Trinit. c. bilior est animus, cui nota est propria infirmitas, quam qui ea. non respecta vias syderum, motus planetarum, & naturas elemetoru scrutaretur. TE più lodeuole l'animo che conosce la sua. infermità, di quello che disprezzandola và cercando le strade: delle stelle, e mouimenti de'pianeti, e le nature de gl'elementi . Perilche imiterai il buono e fanto Oddo Vescouo di Parigi, del quale scriue il Dottor Parisiense: [Quod semper in mensa ante-Parif. de se despectos pauperes infirmos, ac deformes consueuit habere: vitijs par. Requisitus auté à quodam delicato, quomodo posset hoc tol-

lerare ? Respondit dicens: Quod quidam nobilis eum istud docuit, scilicet S. Iob dicens: Visitans speciem tua non peccabis.] Iob s. cioè: Che vsò sempre d'hauere in tauola dinanzi à se, disprezzati, poueri, infermi, e brutti: & essendo ricercato da vna persona delicata in che modo potesse si fatto spettacolo soffrire: Rispose così, dicedo, che vn certo nobile glie l'hauea insegnaro, il qual'era S. Giob metre dice: Visitado la tua spetie no peccarai.

## COME ALQVIRINO MONACO

Chiarauallense di singolar virtù, e peritissimo nella medicina, amatissimo da Laici, i quali sugiua seruendo à suoi Monachi infermi con diligenza, perciò dalla diuina gratia era bendesso fauorito, e nel fine di sua vita Chisto Signor Nostro gli apparue mostrandoli le santissime sue piaghe, annuntiandoli che gli erano stati rimessi i peccati per hauer più volte quelle lauate per suo amore, & accarezzate. Cap. III.



EL Monastero di Chiaraualle su già vn Monaco chiamato Alquirino sobrio nel vitto, humile nel vestire, e seuero castigatore del suo corpo, & essendo perito nell'arte della medicina, era da i nobili, e grandi della terra desiderata l'opera sua: ma egli più volontieri at-

tendeua à seruire à suoi Padri, e massimamente s'assatigaua con ogni amore attorno à gli insermi impiagati, i quali maneggiaua così diligentemente, come se hauesse hauuto à maneggiare e toccare le piaghe di Christo Nostro Signore. Onde la maestà sua gli diede perciò in vita molti cotenti, e souente lo visitaua con molte consolationi, ma molto più nella morte: Siche narrano che venuto doppo certo tempo al fine della sua vita, e visitato, & addimandato da i fratelli come la faceua, rispose che
bene, e che tutte le cose à lui erano tranquille, e liete, peroche
dal Signore era stato preuenuto nelle sue benedittioni, se quali
haucuano tolto da sui ogni dolore corporale, & ogni tristezza
dell'animo; E comandandogli l'Abbate ch'egli narrasse à loro
edificatione se gli era stata riuelata diuinamente cosa alcuna;
Hora (disse) prima che voi quà entrasse apparue à me misero

& indegno il Nostro Signore Giesù Christo, e riguardandomi con sereno, e propitio volto, e dimostrandomi i segni della sua fantissima passione; Ecco, mi disse, che i peccati tuoi sono cancellati dalla faccia mia . Vieni dunque ficuro, vieni , e vedi, e bacia le mie piaghe, le quali tanto amasti, e con tanto amore. e tante volte ne miei membri nutristi, e curasti, Si che confermato da tal promessa non temo di morire: e sappiate che questa prossima notte auanti la vigilia di S. Martino, io mi morrò, e partirò da questo secolo, mentre che la Sacra Messa, & il diuino offitio si căterà nellaChiesa. Et à tal'hora poi si riposò nel Signore: [Omnia ostendi vobis(inquit Apostolus) quonia sic laborates oportet suscipere infirmos, ac meminisse verbi Domini Ielu, quonia iple dixit: Beatius est magis dare, quàm accipere.] cioè: lo vi hò dimostrato il tutto, perche quelli che così si trauagliano bisogna che riceuino l'infermi, e si ricordino delle parole del Signore che disse: E cosa più beata il dare che'l riceuere. Felice è colui il quale con viua carità aiuta, e visita per a-

Confideratione.

ACT. 20.

mor del Signore li poueri infermi, poiche serue l'in Signore, dal quale è fatto degno nelle sue infermità tiamo o in questa vita con la sua diuina presenza esser conscato, e poi nell'altra coronato di gloria: Et acciò ponghi ad effetto offrut tuosa e pia operatione seruendo, e visitando gli peneri-afermi potrai leggere Ambrogio Santo il quale così ti dice : [ Non-Offic.lib. mediocris ista gratia: Corporalia seminas, & recipis spiritualia : Miraris judicium Domini de sancto Iob? Mirare virtutem eius qui poterat dicere: Oculus eram cœcorum, pes claudorum. ego eram infirmorum pater: velleribus agnorum meorum calefacti funt humeri eorum: Foris non habitabat peregrinus ostiŭ

autem meum omni venienti patebat. Beatus planè cuius do-

Iob 19. 8631.

> mo nunquam vacuo finu pauper exiuit; Neque enim quifquam magis beatus, quam qui intelligit super pauperis necessitatem, & infirmi atque inopis ærumnam. In die iudicii habebit salu-

Matth. s. tem à Domino, quem habebit suæ debitorem misericordiæ. ] Non è mediocre gratia questa: Semini le cose corporali, e raccogli le spirituali. Ti merauigli del giuditio di Dio sopra il fanto Giob? Marauigliati della fua virtu, che poteua dire: Io ero occhio de ciechi, e piede de zoppi . Io ero padre de gli in-

fermi:

fermi: con la lana de miei agnelli sono stati loro riscaldati: non habitaua di fuori il pellegrino, e la mia casa era aperta à ciascheduno che veniua: Beato in vero dalla cui casa non vscì mai il pouero con il suo seno voto; perche nessuno è più beato di quello, che stà attento sopra la necessità del pouero, e sopra l'afflittione dell'infermo, e bisognoso. Haurà nel giorno del giuditio salute dal Signore, il quale hauerà debitore della suamisericordia.

### COME TEODORO MONACO

trauagliato di dolor di capo prego l'Abbate Pacomio, affinche volesse orare al Signore, & il Santo Abbate lo confolò dicendo che si vnisse con il diuin volere che il Signore non gli haurebbe mai mancato conforme al fuo bifogno. Cap. IV.



Itrouandosi Teodoro Monaco grandemente afflitto dal dolor della testa, pregaua l'Abbate Pacomio che volesse con le sue orationi liberarnelo: A cui il Santo padre rispodendo disse: Pesi tu figliuolo ch'ad alcuno doglia il capo, ò altro

membro corporale senza divina permissione? E però cotesto tuo dolore sopportalo con humiltà e patienza: e quando vorrà il Signore, ti sanerà: e se lungamente ti vorrà prouare, procura di esserne grato, come il parientissimo Giob, che nelle sue tribulationi sempre benediceua Iddio: E così per i dolori tuoi riceuerai maggiore riposo dal Signore, imperoche buona è l'astinenza, e la perseueranza nell'oratione, ma imperò maggior premio consegue vn'infermo che sia longanime, e patiente nel tolerare le proprie infermità San Paolo : [ Libenter gloriabor in in- 2. Cor.13. firmitatibus meis, vt inhabitet in me virtus Christi.] cioè: Volontieri io mi glorierò nelle mie infermità, acciò che habiti in me la virtù di Christo.

Benif-

Confide-

Benisimo il Beato risp ose all'infermo Monaco, che quella infermità à lui mandata dal Signore, portasse con patienza : moiche à niuno gli duole membro alcuno; che non ci sia il volere di sua diuina Macstà, & il tutto auuiene per nostro maggior bene. Di doue l'infermo imparerà, & il Visitatore de gl'infermi insegnerà all'infermo à sopportare có patienza per amore del suo Creatore, e suo maggior bene, consolandoli nelle loro afflittioni, e serundosi in questa santa, e quasi diuina pratica della dottrina del B. Bernardo: [Quid mirum si hoste debilitato fortior efficiaris? Nisi sorte illam insanissimam dicam, amicam, qua non cessa to concupiscere aduersus spiritum?] cioè: Che merauiglia è, se essendo indebolito il nemico (cioè la carne) sei fatto più forte? Se pure non chiamerò amica quella stoltissima, la quale non cessa di far guerra contro lo spirito.

## COME VNA BELLISSIMA

Gentildonna per diuina permissione incorsain vna infermità, e condotta in tal miseria, che si rese compassioneuole ad ogn'vno, ella di ciò si rideua: e la cagione del suo riso, & allegrezza dichiarò ad vn Vescouo. Cap. V.



I legge che vna certa Signora bella di faccia, ma più bella di fede, diuota à Dio, pietofa de poueri, e tutta piena d'opere buone; essendo da Dio visitata, e tutta piena di lepra, piangendo chiunque la conosceua, e l'haueua prima così

bella veduta; essa sola si rallegraua, e rendeua gratie al Signore: Et auuenne che visitandola vn giorno certo Vescouo, e piangendo per la compassione, che sosse tanto desormata da quella che prima era; ella dall'altro canto se ne rideua. Addimandata dal Vescouo della causa del suo 180. Se alcuno (rispose) Monsignore, sosse trattenuto in carcere con patto di non vscir giamai, sin tanto che le mura di detta carcere, e prigione non andassero per terra; non si rallegrarebbe egli vedendo à

poco

poco à poco le muraglie rouinare? Hora ecco che la mia anima è tenuta in questo corpo come in vna prigione : però veggendolo infermare, e mancare, come quella che perciò spera libertà, se ne rallegra, e ne gode sperando di presto peruenire al suo principio e fine & al suo Redentore Christo Giesù . Augustinus : [O quam jucundo pectore, quam læto corde visita- De visita infirm. tionem diuinam debes preoptare. Certè si corpore totus præualeres, infirmitatem medicinalem debueras votis omnibus expetere, & gratias maximas agere, & ne sanitas corporis infirmitas esfet anima, metuere.] O con quanto giocondo animo, e con quanto allegro cuore deui desiderare la visita di Dio. Certo se fussi tutto sano di corpo, doueresti caldissimamente desiderare da Dio l'infermità medicinale, e ringratiarlo sommamente, & hauer paura che la sanità del corpo non fosse infermità dell'anima.

Felice questa patiente e santa Donna, laquale co'l raggio di- Confideuino del celeste lume conobbe chiaraméte essere quella infermità à lei per diuin volere e purga dell'anima sua à guisa di vn secondo battesimo, acciò purificata, e limpida se ne volasse al Cielo in compagnia de'Beati doue senza fine goderebbe la diuina presenza di Christo Saluatore, per il cui amore ella patieteméte sopportò il tutto có allegro volto. Et acciò intéda questa verità, & impari sì ardua, e difficil dottrina, leggi il Padre Chrisostomo: [Omnis aduersitas quæ nos sine nostra occasio- Homil. 4. ne cruciat in hoc mundo, baptismus ignis est. Quam si magna- oper. imnimiter substinueris, nihil murmurando contra Deum, imputatur tibiipsi carnalis afflictio pro peccato quod commissiti. Si autemnec peccasti, (quod est difficile) & ignis ille tentationis circa animam tuam non inuenit fordes peccatorum, quas comedat, ipsam animam tuam facit splendidiorem, & quantò grauior fuerit tentatio, tantò magis facit clarescere animam. ] cioè: Ogni auuersità che ci tormenta senza nostra occasione in questo mondo, è battesmo di fuoco. E se generosamente l'huomo la fopporta non mormorando contra Dio, gli si conta l'istessa carnal'assittione in cambio del peccato che hà fatto. Mà se non hà peccato (ilche è difficile) e quel suoco di tentatione non troua intorno all'anima tua bruttezza de peccati

quali

### Del visitar'e consolar'i poueri infermi.

quali distrugga; fà più splendente l'anima istessa, e quanto più graue sarà la tentatione, tanto più farà risplendente l'anima.

#### COME VNA DONZELLA DI

patria Spoletina dedita alle pompe, e vanità di questo mondo, per diuina permissione incorsa in vna infermità, ostinata, e disperata ne morì. Cap. VI.

CRIVE Roberto da Lecci nel suo Quadragesimale, come nella città di Spoleti nell'Umbria fu vna fanciulla bellissima, la quale sendo tutta data alle vanità, niente pareua che pensasse giamai 🔊 della futura vita . Hora gli auuenne che essendo caduta inferma, e disprezzando le ammonitioni di salute, su asfai aggratiata dalla malattia; del che accorgendosi l'infelice, pregò la madre che la volesse vestire delle sue migliori vesti,& ornarla come se à nozze hauesse hauuto da comparire. Contétolla la madre, e fece quanto ella haueua chiesto: Ma (ò terribile spettacolo) così adorna cominciò la giouane à sopirare dicendo: Dunque, aimè, così giouane, e così bella hò da morire? io così gratiosa morirò?dunque in età così fiorita debbo ire. sotto terra? Et ammonendola gl'astanti che non dubitasse perche ad altra miglior vita passarebbe, e che si raccommandasse à Dio; ella con voce più lamenteuole lagnandosi, e cruciandosi, crudelmente biastémando diceua : Che hò io da fare con Dio? Vieni tu Demonio, e prendi la mia anima : E dette queste parole, morì disperata, e dannata. Augustinus: [Si contra-Deum prælumpferis murmurare, & morbum velis, nolis fubstinebis, nec murmurando fanaberis, imò in animo debilitaberis, dum contra Deum tuum, patrem tuum, magistrum tuum, medicum tuum agis mansuetissimum, tranquillissimum, in ipso slagello placatissimum, qui cum iratus est, minimè recordatur murmurationis. Meis igitur confilijs acquiesce, & quandò

murmurando duo mala substines, pacificus esto, & grauamen corporale fac tibi spirituale antidotum. Si in flagello non vis Deum cognoscere, corpore & anima flagellaberis. cioè: Se harai profontione di mormorare contro Dio, fosterrai il male, ò vogli, ò non vogli, e non ti fanerai con il mormorare, anzi ti ammalerai nell'anima, mentre fai contro Dio padre tuo, mastro tuo, medico tuo mansuetissimo, amoreuolissimo, anco nello stesso batterti tranquillissimo, il quale quando è adirato non si ricorda della mormoratione. Fà dunque à modo mio: e poiche mormorando patisci due mali, procura d'essere pacifico, e fa della grauezza corporale vno spirituale antidoro e medicina: mà fe nel flagello non vuoi riconoscere Dio, sarai

flagellato nel corpo, e nell'anima. "Guai à colui il quale nelle sue auuersità non sopporta quel- Conside. le con patienza, e non ringratia il Signore, poiche il tutto auuiene dalla sua diuina mano per nostro maggior bene, e particolarmente quelli che lui ama corregge,e castiga in questa vita ,acciò nell'altra gli dia la corona di gloria. Ilche San Paolo auuertisce con queste parole : [ Quem enim diligit Dominus Ad Heb. castigat:slagellat autem omnë filium quem recipit.] Percioche quello che Dio ama lo castiga, e slagella ogni figliuolo che raccoglie: Onde douiamo tutto sopportare con patienza, & animo grande per amor di quello che in questa vita ci vuol purgare per mezzo dell'infermità, & altre fimili tribulationi, affinche in Cielo ci doni l'eterna gloria: e così confiderando, e dalla fua diuina mano il tutto accertando, non incorreremo in disperatione à guisa di questa vana, & sfortunata giouane, come benissimo insegna il Padre Chisostomo. Santo con queste parole da noi di fopra riferite, quali hò giudicato non esser fuori di proposito qui di nuouo repetere per consolatione, & ammaestramento de fedeli: [Sicut granu tritici inclusum in palea,non Homil.4. egreditur nisi fuerit trituratum; sic & homo de impedimentis perf. mundanis, & de rebus carnalibus quasi in palea inuolutus, difficilè egreditur, nisi fuerit aliqua tribulatione flagellatus. Nam 🗇 ficut plenum granum, mox vt percussum fuerit, statim egreditur, si verò parum tardius egreditur : quod & si vacuum fuerit nunquam egreditur, sed illic cum sua conteritur palea, sic om-

nes quidem homines in rebus carnalibus delectantur ac detinentur ficut granu in palea sua: sed qui sidelis est, habet medullam; mox vt leuiter tribulatus fuerit, negans que sunt carnalia, currit ad Deum: Si autem modice insidelior; vix recedit; & vadit ad Deum: qui autem insidelis est; & vacuus, quamuis contritus fuerit, sicut granum vacuum de palea non egreditur, sic nec ille de carnalibus rebus, & de impedimentis mundanis vnquam egreditur, nec transit ad Deum, sed illic inmalis constitutus conteritur, & cum insidelibus tamquam cum palea foras tandem in ignem projectur ad comburendum.]

Sicome il grano chiuso nella paglia non esce se non è battuto, così l'huomo inuolto nella paglia de' piaceri, e sensualità non esce facilmente da gl'impedimenti mondani, e cose carnali, se non è trausgliato con qualche tribulatione. Perische sicome il grano pieno quando è percosso, subito esce dalla paglia: ma se è piccolo, esce più adagio: ma se è del tutto voto, non esce mai, ma si consuma si con la sua paglia; così tutti gli huomini si dilettano, e trattengono bene nellecose carnali, come grano nella paglia: ma chi è fedele, hà midolla, e subito che è battuto vn poco, lasciando le cose carnali, corre à Dio; e chi è infedele, e voto, benche sia simi-

nuzzato, come non esce il grano voto dalla paglia, così
ne meno lui dalle cose carnali,& impedimenti mondani, ne meno passa à Dio, ma li posto ne'
mali si consuma, & inseme con gli infedeli, come con la paglia, sinalmente si butta suori
ad esser abbrugiato.

### COME EVLOGIO ALESSANDRINO IN

vn stroppio s'imbattè, quale seruito quindici anni, lo stroppio diuenne per diabolica instigacione insopportabile: laonde Eulogio à Sant'Antonio Abbate lo condusse; Alla cui presenza arriuato l'vno, e l'altro, il Santo gl'ammonì, sì che di commun concordia à casa loro se ne ritornorno, doue fantamente fino al fine vissero co opinione di santità. Cap. VII.



Criue il Maffei nella vita di S. Antonio Abbate, Maff nelche vn certo Eulogio Alessandrino il quale era. la Vita come narra Palladio di molto buona volontà. Contell. hauendo già distribuito la maggior parte del suo per l'amor di Dio, con tutto ciò nó gli bastaua l'animo di viuere solitario, ne di stare

fotto obedienza: Onde trouado per forte à giacere nella strada vo miserabile abbandonato da tutti senza mani, e senza piedi, priuo dell'vso quasi di tutte le membra dalla lingua in poi, elesse per suo esfercitio, e mortificatione pigliare la cura di quel pouerello, tenerlo in casa, e seruirlo insino alla morte. Et acciò che l'opra fusse più meritoria tutto inferuorato, ne fece votiua promesia al Signore: Raccoltolo dunque, attese à gouernarlo, prouedergli di vitto, e vestito, bagni, medicine, e medici, & in fomma à servirgli come à qualche suo benefattore, e padrone: Nel qual ministerio essendo perseuerato ben quindici anni con sua eguale sollicitudine, e cura, e gratitudine dell'altro, vltimamente lo stroppio su assaltato da vna tentatione sì diabolica e strana, che incominciò à non lasciarsi più gouernare facendo grandissima resistenza. Maranigliossi Eulogio di talmutarione, e benche hauesse non picciola occasione di giusto sdegno, nondimeno vincendo l'animo, cercaua di far'a quel misero più carezze, che mai,dandoli cibi delicati, e procurandogli

### 322 Del visitar'e confolar'i poueri infer mi

gli buona, & allegra conversatione; ma tutto indarno, poiche quanto più questi s'affatigaua, tanto più quello perseueraua. mandando contro il suo buon padre, non altro che lamenti, rimbrotti, & ingiurie. Finalmente hauendolo il Demonio ridotto à tata rabbia e disperatione che staua quasi per ammazzar se medesmo. & essendo la cosa durata vn bezzo così dall'vn canto era intollerabile ad Eulogio questa molestia e stana giàquasi in procinto d'yscirne : dall'altro parenagli grande sciocchezza il perdere per impatienza gli stenti, e sudori di tanto tempo: & oltre ciò lo stimolaua l'osserta espressamente fatta al Signor Iddio. Tra queste perplessirà, & agitationi d'animo si rifoluè per altro ispediente di communicare il tutto con alcuni-Monachi; da quali fu confegliato poiche il grand'Antonio era ancor viuo, che à quel se ne andasse, e da lui riceuesse opportuno riinedio. Così fece Eulogio, e con fomma difficoltà, ridotto lo stroppiato à rimetterli in barca, lo condusse seco per fiume à monasterij del Santo: e quiui stette aspettando ch'egli venisse dal Romitorio à visitar'i fratelli, e gli hospiti come soleua: ne tardò molto, conciosia che la sera seguete comparue, e fatti radunare secondo l'vsanza i forastieri, chiamò subitamente Eulogio più volte per nome, senza hauerlo conosciuto giamai; il quale pensando che ci fosse qualche altro Eulogio, per all'hora si tacque. Vededosi poi chiamare di nuouo, mezzo impaurito rispose: Eccomi quà. Dimandogli Antonio la cagione del viaggio; Et Eulogio soggionse : Non accade Padre ch'io la racconti: chi vi hà manifestato il mio nome, ben vi harà anche scoperto la mia necessità. Molto ben la sò, replicò il Santo: ma per edificatione de circonstati, voglio che di tua bocca la narri. Vbedì Eulogio:e finito ch'hebbe d'esporla, drizzossi'l santo Abbate, e guardandolo in viso: Tu stai (disse) per abbandonar cotesto pouer'huomo, e ti sei lasciato vincere dalla perturbatione, e dal tedio?Hora fappi che fe tu l'abbadoni,Iddio lo riceuerà per mezzo d'vn'altro miglior di te. Dalle quali parole molto più sbigottito Eulogio, non osò d'aprir la bocca. Poscia volgendosi Antonio verso l'infermo con seuero sguardo, e co voce terribile e fuori d'ogni aspettatione gli disse: Peruerso e fetente, indegno. della terra, e del Cielo, su non cessi di stridere, e querelarti in offesa

offesa di Dio? No sai tu che quello che ti serue è Christo? Come tu hai osato parlare contra la diuina maestà? Non è forse chiaro che Eulogio per amor solamente di Christo hà preso tanto à curarti,& farti del bene? Ciò detto attese all'vdienze de gli altri: e fra poco ritornato à quei due con benigno parlare, auvifolli dicendo. Guardateui figliuoli di separarui da voi, ma lasciato ogni rancore, & amaritudine, ritornate doue sete vissuti tanto tépo infieme, perche tofto il Signore vi chiamerà: E sappiate che sì fiera tentatione no per altro vi è stata permessa, che per esser voi vicini al fine della vira, & al premio delle vostre fatighe, e guardateui di far'altrimére, percioche fe l'Angelo no vi ci troua; correte gran rischio di perdere le corone vostre. Hebbe appresso amendue il peso che douea si fatta riprensione, e senza indugio partiti, d'accordo si ridussero all'habitatione di prima, e non passorno ventiquattro giorni, ch'Eulogio si mo- in cap. 14 ri, e doppo tre giorni lo feguì il leprofo molto ben disposto nel- Eccles. l'interiore, e molto ben contrito: [ Hieronymus super illud Ecclesiastis: Mane semina semen tuum, & vespere ne cesset manus tua, quia nescis quid magis oriatur hoc aut illud, & si vtrumg; fimul, melius erit : Dicit : Cum benefeceris, nunquam à bono opere desistas: matutinam iustitiam vesper inueniat, & vesperi misericordiam Solis ortus accumulet : incertum est enim quod opus magis placeat Deo, ex quo tibi fructus iustitiæ præparetur. I cioè: Semina la mattina il tuo seme, e non cessi la fera la tua mano: perche non sai che cosa più presto nasca questo, ouero quello. E se l'vno, e l'altro insieme sarà meglio. Dice che quando farai bene, non cessi mai dalla buona opera, la sera ritroui la giustitia della mattina, & il nascer del Sole accreschi la misericordia della sera, perche non si sà qual' opera piaccia più à Dio ; della qualeti si prepari il frutto di giusticia.

Dal Santo Abbate Antonio doueresti hauer'imparato il mo- Confidedo di correggere, & aiutar'il tuo proffimo quando stà per cadere ne lacci, e perigliosi inganni orditi dall'antico serpente . Bafilius: [Rogatus cuiusmodi animi affectione increpare debet, qui In tract. alterum corripit? Respendeo: Quod quide ad Deum attinet ca, reg. breu.

qua habebat Dauid cu dixit. [Vidi preuaricantes, & tabesceba, Pialire.

### Del visitarie consolar'i pouer i infermi

quia eloquia tua non custodierunt . Quod verò ad cos qui increpantur, quali vterentur pater, & medicus cum misericordia. & lenitate si filium suum curaret, & maxime si adesset dolor, & fine cruciatu adhiberi curatio non posser. I cioè: Essendo io richiesto con qual'affetto d'animo deue riprendere chi corregge altri. Rispondo, che quanto tocca à Dio, si deue far come Dauid quando disse: Io viddi i trasgressori,e mi struggeuo, perche loro non custodiuano le tue parole. Ma quanto à quelli che si riprendono, come farebbe vn padre, e medico con misericota dia, e piaceuolezza, se curasse vn suo figliuolo, e massime se vi fosse dolore, e senza pena non si potesse far la cura.

Confide-

Felice farà quello, che fino all'yltimo fine de fuoi giorni cofumerà la fua vita nelle buone, e fante operationi, & in feruitio del Signore con'aiuto de' poueri, e particolarmente de gl'infermi, poiche al fine della sua vita sarà fatto degno della celeste patria in compagnia de Beati. Et affinche tu da douero intenda, & intendendo impari questa vera Filosofia della

Pfal. 14.

fanta perseueranza simile al buono Eulogio, leggi quiui il Beato Basilio, il quale così dice esplicando quelle parole del Salmo : [ Domine quis habitabit in tabernaculo tuo? aut quis requiescet in monte sancto tuo ? Qui ingreditur sine macula, & operatur iustitiam. Attende exactam dictionis vim: Nondixit : Qui ambulauit : sed; qui ambulat: neque; qui fecit iustitiam: fed; qui facit; neque enim ynus actus perficit studiosum virtutis operatorem, sed per omnem vitam prorogari, & extendi conuenit virtutis actiones, vt in bono perseueret homo víque in finemi& faluus fiat. ] cioè : Signore, chi habiterà nel vostro tabernacolo? ouero, chi riposera nel vostro santo monte ? Chi camina senza macchia , & opera la giustitia . Attendi l'effatta forza di dire : Non diffe : Chi camino, ma chi camina: ne meno disse: Chi hà fatta la giustitia, ma chi la fà: percioche non perfettiona l'huomo virtuofo vna fola attione, ma bisogna che queste operationi di virtù si stendino, e prolonghino per tutta la vita, affinche l'huomo duri nel bene fino alla morte, e sia saluo . La la mara in interiore

Quando per diuin volere ti trouassi oppresso da qualche graue infermità per maggior tuo bene ti bisogna quella.

riceuere dalla diuina mano, con ringratiar Iddio e gli huomini, che ti porgono aiuto, ò conseglio, e non ti lasciar vincere dall'impatienza con non picciola offesa di Dio simile à quello stroppiato, e peccatore, se bene poi patiente gratissimo, e penitente, che doppo la correttione di Sant'Antonio, si legge hauer fatto bonissimo fine con segno di viua penitenza: Ma ti specchierai a tutte l'hore nelle tue anuersità in quella patientissima, e santissima Romula della quale scriue San Gregorio Papa : [ Redempta habuit quandam discipula, quam sibi qua- Gregor. si in filiam adoptauit nomine Romulam. Hec enim illa infir- 4. mitate, quam Medici paralysim vocant, grauissimè percussa est, multisq. annis in lecto decubans, penè omnium iacebat membrorum officijs destituta: Nec tamen hæc eadem eius mentem ad impatientiam flagella perduxerant: nam ipsa detrimenta. membrorum fuerunt incrementa virtutum, quia in tanto folicita ad vsum orationis succreuerat, quanto aliud quodlibet agere non valebat. Nocte igitur quadam vocauit magistram. fuam Redempram, que eam loco filiz nutriebat dicens: Mater veni, Mater veni. Que mox cu altera eius discipula, quam quasi filiam educauerat surrexit, sicut verisque referentibus, & multis alijs res eadem claruit, & ego eodem tempore agnoui. Cumq. noctis medio lectulum iacentis appeteret, subitò cœlitus lux emissa omne illius cellulæ spatium impleuit, & in illa cellula splendor tam magnæ claritatis micuit, vt ipsa corda astantium inæstimabili pauore perstringeret, & in subito stupore remanerent; Quam lucem protinus miri odoris fragrantia subsequuta est, ita vt earum animum quem lux emissa terruerat, odoris fuauitas refoueret. Sed cum vim claritatis illius ferre non potuerunt, coepit eadem Romula affistentem, & trementem. Redemptam suorum morum magistram blanda voce consolari, dicens: Noli timere mater, no morior modò; Cumq. hoc crebrò. diceret, paulatim lux quæ fuerat emissa subtracta est, sed sic qui subsequutus est odor remansit, sicq. dies secundus, & tertius transijt, vt fragrātia odoris remaneret . Nocte igitur quarta, eadem magistram suam iterum vocauit, qua veniente viaticum petijt, & sibi allatum accepit : Necdum verò eadem Redempta,nec alia Discipula à lectulo iacentis abscesserant, & ec-

#### 326 Del confolar'e visitar'i poueri infermi.

ce subitò in platea ante eiusdem cellulæ ostium, duplex Chorus pfallentium constiterat, & ( ficut se dicebant sexus ex vocibus discreuisse psalmodix) cantus incipiebant viri,& fœmine respondebant. Cumq. ante fores cellulæ exhiberentur cœlestes exequiæ, illa fancta anima à carne foluta est, qua ad cœlum ducta, quantò Chori pfallentium altiùs ascendebant, tanto incoepit pfalmodia leuiùs audiri, donec pfalmodix fonitus, & odoris suauitas finiretur. 7 cioè: Redenta hebbe vna discepola per nome Romola, laquale l'adottò per figliuola, perche quelta in quella infermità, la quale chiamano li medici paralifia, cadde grauissimamente, e per molti anni stando in letto, giaceua attratta quafi di tutte le membra, ne però haueuano condotto la sua mente ad impatienza tali flagelli, perchel'ittesso danno de membri su accrescimento delle virtù, e tanto più era fatta follecita all'vso dell'oratione, quanto che noni poteua far'altra cofa. Vna notte adunque chiamò la fua maestra Redenta, che la nudriua come figliuola, dicendo: Vieni ò Madre, vieni ò Madre. La quale subito con vn'altra discepola, che haueua alleuata come figliuola si leuò, come l'istessa cosa s'è faputa per relatione dell'vna, e dell'altra di loro, e di molt' altri, & io lo seppi nell'istesso tempo. Et andando nella mezza notte dall'ammalata, fubito venuta vna luce dal Cielo riempì tutto lo spatio di quella cella, e vi su splendore così grande, che riempiua di timore mirabile li cuori dell'istessi circostanti, che li faceua restar come fuor di se. Doppo la qual luce in. vn tratto venne vna dolcezza marauigliosa d'odore, si che l'animo di quelle, che s'erano atterrite per la luce, si ricreaua per la soauità de gl'odori. Ma quando non poteuano sopportar più l'abbondanza della chiarezza, cominciò l'istessa Romola à consolare dolcemente Redenta, che staua li, e tremana, che era maestra delli suoi costumi, con dire: Non hauer paura ò Madre, io non muoro hora; e dicendo lei questo spesso, à poco à poco mancò quella luce, ch'era apparfa, ma restò l'odore ch'era venuto poi, e così passò il secondo, e terzo di con restare il buono odore. La quarta notre chiamò lei la Madre sua. di nuono, la quale venendo, chiefe il viatico,& esfendoli portato, lo prese: Ma non erano ancora partite dal letto dell'in-

ferma Redenta, e l'altra sua Discepola, & ecco subito nella piazza innanzi la porta della detta cella due Chori di Cantori si fermarono, e (sicome diceuano loro, dicendo d'hauer conosciuto la differenza del sesso dalle voci ) incominciauano gli huomini à cantare de' Salmi, e le donne rispondeuano. E facendosi innanzi la porta della celletta le celesti essequie, quella fanta anima si sciolse dal corpo, la qual'essendo condotta. al cielo, quanto più salivano, tanto meno si cominciò à sentir il canto loro, finche essendosi dilongati, il suono, e l'odore fini in tutto.

### COME S. TEODOSIO CENOBIARCA

con singolar carità accarezzaua, e gouernaua i poueri infermi, e feriti. Cap. VIII.

Criue il Padre Giouan Pietro Maffei nelle vite de' dicifette Confessori di Christo nella vita di S. Teodosio Cenobiarca, che quest huomo di Dio tra l'altre opere di misericordia hauea particolar cura de gl'ammalati,e poueri feriti, en-

trando giorno, e notte nelle stanze loro, e con particolar tenerezza confortando li stroppiati, impiagati, e leprofi, cibadoli di propria mano, e lauando, e purificado le ferite, & vlceri di quelli,& in fine con spessi baci, e có caritatiui, & amoreuoli abbracciamenti caramente stringendoli, & accarezzádoli, & à questa guisa trattaua, e gouernaua i poueri di Christo. S. Geronimo riferedo le lodi di Fabiola così dice: [Omnem censum que habere poterat (erat auté amplissimus, & respondens generi eius) vendidit,& pecuniam congregatam vfibus pauperum cogregauit,& prima omnium xenodochiŭ construxit,in quo egrotates colligeret de plateis, & cosumpta laguoribus, atque inedia miferorú membra foueret: Quoties morbo regio, & pædore cofectos humeris suis ipsa portauit ? Quoties lauit purulentam vulnerum saniem, quam alius aspicere no valebat? Præbebat cibos propria manu, & spiras cadauer sorbitiuculis irrigabat. Ille que despicimus, quem videre non possumus, ad cuius intuitu nobis vomitus

vomitus erumpüt, nobis fimilis de eodé nobifcum formatus est luto, ijsdem compactus elementis: quidquid patitur, & nos pati possumus: vulnera eius æstimemus propria, & omnis animi in alterum duritia clementiæ in nosmetipsos cogitatione frangetur. ] Fabiola vendè tutta l'entrata ch'ella poteua hauere, la quale era grandissima, e conforme alla nobiltà del suo sangue, & allo stato suo . Et i denari, che d'indi congregò, l'apparecchiò per vtile de poueri, e fù la prima à far'vn hospedale, done raccogliesse l'infermi dalle piazze, e ricreasse i corpi de' poueri consumati dal male, e dalla fame. Quante volte portò ella stessa nelle sue spalle persone infettate di brutto, e puzzolente male? Quante volte lauaua la marcia dalle piaghe, che alrri non voleua vedere ? Daua à mangiare di propria mano, e ristoraua quei che stauano per morire con beuande. Quello che noi disprezziamo, che non potiamo vedere, alla cui vista ci si volta lo stomaco, è simile à noi fatto come noi del medesimo fango, e de medesimi elementi formato. Quanto lui patisce, potiamo patire ancora noi . Stimiamo nostre le piaghe fue, & ogni durezza d'animo verso d'altri si spezzarà col penfiero della clemenza, che habbiamo con essi noi.

Confideratione.

· Dalli sopradetti essempi douiamo imparare non solo co somma, e viua carità à seruire i poueri infermi, & impiagati, ma con infocato amore, & ardentissimo zelo di carità abbracciare tutte l'opere di Christiana pietà, e misericordia corporale, e spirituale à fimilitudine delli sopracitati Sări per amor di Christo nostro Saluatore, e del prossimo: Laqual cosa vie à noi insegnata dalla stessa natura, mentre ci auuertisce di fare al compagno quello che vorremo fusse fatto à noi medesimi; per lasciare di far métione per hora de gl'altri diuini precetti, sicome Gregorio magno c'infegna có queste parole: [Verú cum homo cogitat vt ea alteri faciat, que ipse sibi fieri ab altero vult, pensat nimirū, vt malis bona, & bonis meliora respodeat, vt erga procaces mansuerudinem exhibeat, vt malitiæ peste languentibus gratia benignitatis impendat, vt discordes pace vniat, & cocordes ad concupiscentia veræ pacis accendat, vt indigentibus necessaria tribuat, ve errantibus via rectitudinis oftendat, ve afflictos verbos& copassione mulceat, vt accensos huius mūdi desiderijs increpatione restinguat.] cioè: Ma quando il Christiano pensa di fare ad altri quello, che vuole, che si facci à se, allhora và poderado, che alle cose cattiue deue corrispodere con le buone, alle buone con le migliori, & in cotal modo vsar mansuetudine con gli altieri, impiegar la gratia di benignità in quei, che languiscono di peste di malitia, vnire con pace chi stà in discordia; dare le cose necessarie à bisognosi, mostrar la via dritta à quei che sono fuori di strada, consolare con parole, e compassione gli afflitti, e smorzare ne gl'huomini sensuali la fiamma de defiderij di questo mondo con sante riprensioni. The order of the continue of t

### COME APPOLLONIO RINVNTIATO

i negotij, attele nel monte di Nitria à visitare, & aiutare con le sue proprie fatiche i poueri infermi, e doppo se ne mori con opinione di santiadvisor about tait Cap. IX. signage both

date and a remark of the many while it

I legge d'vn certo huomo chiamato Appollonio, il quale essendo Mercante nel secolo, rinuntiò à detto csercitio, & à tutti i negotij mondani, e conucritiosi al servitio di Christo, habitò nel monte di Nitria. E perche non puote imparar.

alcuna arte, ne meno attendere à scriuere libri per esser già d' età; per venticinque anni, che stette in detto monte prese per antiesercitio di coprare con danari delle sue fatiche cose necessarie à gli infermi, & amministrarle loro : Onde se n'andaua in Alessandria d'Egitto, e quindi portandone certe cose à gli infermi necessarie, se n'andaua poscia dalla mattina sino all'hora di nona per ciascuno di quei Romitorij, & aprendo gli vsci per vedere se niuno v'era, che giacesse ammalato, somministraua loro con carità quanto poteua, e doppo i venticinque anni così fantamente impiegati, e spesi, morendo pieno di fanti meriti lasciò vn suo discepolo à tal'vssitio di carità necessario in quel monte, doue allhora habitayano intorno à cinque mila mo-

### Del visitar'e consolar'i poueri infermi.

Hom. 24. la Monaci. Chrisostomo. [Si infirmo operam præstabimus. in Io. to. quam primum nostras curabit infirmitates. Parua igitur saltem exhibeamus, vt pro paruis maxima accipiamus, & mercemur dum tempus est : Seminemus, vt metamus antequam. hyems adueniat, dum mare nauigari potest, dum huius negociationis sumus domini. ] Se noi daremo aiuto all'infermo, ci guarira quanto prima le nostre infermità. Dunque almeno facciamoli qualche cosetta, affinche riceuiamo, e compriamo cose grandissime per le picciole. Seminiamo mentre è tempo, accioche metiamo inanzi, che venga l'inuerno: mentre il mare si può nauigare, mentre siamo padroni di traficare in questa mercantia d'Iddio.

Se questo Beato, e pietoso Appollonio souueniua in quell' Confide. aspro monte con incredibil fatica per amor di Dio di quello, che alla giornata guadagnaua alli poueri ammalati, e per la. fua ardentissima carità, acciò quel luogo no fusse priuo di tal' opera, volse nudrire vn suo discepolo, affinche mancando esso, quello amministrasse, e visitasse i poueri infermi; Perche tu duque no delle proprie fatiche, ma delle tue facoltà, e ricchezze, non nell'aspro monte, ma nella città, e patria tua non visiti i poueri infermi, souuenendo à loro delle cose necessarie, & istituendo, & ammaestrando non dico i tuoi discepoli, ma i tuoi proprij figliuoli à questa santa operatione di misericordia. ? Basilius : [ Tuas opes in pauperum varios vsus dispone, ac di-Bafil. ho. spensa: clarus & venerabilis ob sumptus in egenos esto: De te 6. ex va- illud dicatur : Dispersit , dedit pauperibus, iustitia eius manet

in fæculum fæculi.] Dispone le tue ricchezze in varij vsi de'poueri, e procura d'essere famoso, e venerabile per le spele fatte verso i poueri; si dichi di te quello: Distribui, e diede à poueri, la

sua giustitia resta ne' secoli de' secoli.

### COME VN SANTO PADRE PER

non hauer'hauuto chi lo seruisse in vna sua infermità, fù per alcuni giorni feruito dall'Angelo del Signore, e doppo venuti certi fratelli dalla folitudine l'Angelo si parti, & il beato vecchio volo al Cielo. Cap. X.



Eggefi che stando ammalato vn vecchio Monaco nella solitudine, è non essendo per molti giorni da verun visitato, si leuaua il meglio che poteua, e si cibaua da per se di quello, che haueua in cella, sopporțădo il tutto con patienza. Consumato quanto si trouaua in cella, ecco

che l'Angelo del Signore lo venne à seruire, & hauendo fatto la carità per vna settimana con diligenza Angelica, e con quell'amore, che à gli habitatori del Cielo conuiene; gli altri fratelli non hauendo per tanti giorni veduto il Santo vecchio, ne vennero per visitarlo, e per vedere se per sorte egli era ammalato. Ma come prima il Vecchio gli sentì alla porta, desiderando più l'affistenza dell'Angelo che la loro, incominciò à gridare, che si partissero : mà eglino leuando l'vscio de i gangheri, entrorno dentro, & al loro entrare si parti l'Angelo di Dio. Dimandato perche così haueua gridato, rispose: Essendo stato io trenta giorni ammalato; nessuno di voi è venuto à visitarmi, & il Signore mi haueua mandato il suo Angelo, il quale per vna settimana mi hà gouernato, e s'è partito per cagione della vostra venuta, & ito al Cielo: Et hauendo detto questo si riposò in pace, e quei Monaci si dolsero della loro negligentia, e ringratiorno il Signore, il quale non abbandona. coloro, che sperano in lui. Gregorius explicans illa verba : Greg.ho. [In patiétia vestra possidebitis animas vestras.] Ideireò posses- 35. in Efio anima in virtute patientia ponitur, quia radix omnium, 3. custosq. virtutum patientia est . Per patientiam verò possidemus animas nostras; quia du nobis ipsis dominari discimus, hoc

ipfum

### Del visitar' e consolar' i poueri infermi.

ipsum incipimus possidere quod sumus. Patientia verò est aliena mala æquanimiter perpeti, & contra eum quoque qui mala irrogat, nullo dolore morderi. Con la vostra patienza possederete le vostre anime. Perciò si mette la possessione dell'anima nella virtu della patienza, perche questa è radice, e guardia di tutte le virtù. Per mezzo della patienza possediamo le nostre anime, perche mentre impariamo ad esser padroni di noi stessi, l'istesso esser nostro incominciamo à possedere. La patienza confiste in soffrire con animo tranquillo li mali che per altrui colpa à noi auuengano, & anco contro l'auttore di essi non hauere alcun rimorfo di dispiacere, ò risentimento. La patienza similmente è benigna, & guida di tutte le virtù, che piace sommamente à Dio, per causa della quale egli ama l'huomo, e manda ancora in terra gli Angioli per seruitio dell'huo-

ratione.

Felice è veramente colui, il quale tolera con ogni mansuetudine, e patienza le cose auuerse in questa vita, poiche si fa fimile al Figliuolo di Dio. Et acciò nelle tue infermità, & altre auuersità sopporti con patienza, e mansuetudine, t'hò notato qui la dottrina del Padre S. Chrisostomo, il quale t'essorta

epist. ad Rom.

Homil, 2, à questa virtù, dicendo : [ Licét nobis filios Dei ficri, si voluin c. 11. mus. Si omnibus fuerit homo affectuum passionibus liberatus: Si mansuetudinem & patientiam erga infirmitatem, atque conuiciatores, iniuriamo, facientem ostenderit : nam & Pater tuus talis est erga blasphematores suos: Atque ideò licet multa se-

Matth. 6. penumerò dixerit, nuquam tamen dixit : Vt fitis filij patris vestri qui in celis est: Sed quando dicebat: Orate pro calumniantibus, benefacite his, qui vos oderunt; tunc istud etiam præmij loco subiungebat : Nihil enim adeò vicinum Deo, coformemq. facit, quemadmodu ista virtus: verum quippe humilem patien-

tia ostendit iniuriæ: Proptereà cum Paulus dicit: Imitatores estote Dei; ad hoc dicit, vt huic studeant virtuti. I cioè: Posfiamo noi diuentare figliuoli di Dio se vogliamo: E questo sarà se l'huomo si libererà dalle passioni de'propris affetti: se mostrerà mansuetudine, e patienza verso l'infermità, e quei che dicono villanie, ò fanno altro torto: peroche ancora il tuo Padre è tale verso i biastemmatori suoi. E però se bene disse-

**spesso** 

spesso molte cose, nondimeno non disse mai: Accioche siate sigliuoli del Padre vostro, che è ne cieli, se non quando diceua : Pregate per i calunniatori, e fate bene à quelli, che vi odiano, allhora foggionse anco questo premio; perche niuna cosa fà tanto vicino, e conforme à Dio come questa virtù. Però quando dice l'Apostolo: Siate imitatori di Dio; à questo fine lo.

dice accioche s'attenda à questa virtù e

Quando ti troui in qualche afflittione e necessità vedendo- conside. ti priuo dell'aiuto humano, non mancare di sopportare con ratione. patienza, & al Signore del tutto raccomandarti, il quale doue mancano gli huomini supplirà con la sua divina providenza, come successe à questo santo vecchio, il quale su fatto degno nella sua infermità essere servito da gli Angioli, e poi condotto nel Cielo . [ Augustinus exponens illa verba : Ec- August in ce non dormitabit neque dormiet; qui custodit Israel. 1 Ecco che non s'addormenterà, ne starà sonnacchioso, chi custodisce Israele, dice: [ Vis habere custodem non dormientem, neque dormitantem? Christus custodit Israel . Esto ergo Israel . & factus Israel, hoc est videns Deum cum fueris, non dormitabit neque dormiet, qui custodit te. I cioè : Vuoi tu hauere vn custode, che non dorme, ne stà sonnacchioso? Christo custodisce Israele, E quando sarai fatto Israele, cioè vedente Dio, allora non dermirà, ne starà sonnacchioso chi ti custodisce.

-i Se tu confideraffi quanto fia grato al Saluatore del tutto il Confidevisitare, e somministrare delle cose necessarie alli poueri infermi per l'amore di Christo Saluatore; del certo affatto ti spogliareiti di tutte le cose mondane, & attenderesti à questa fanta, & Euangelica operatione con ogni diligenza, e carità, poiche vedendo Dio il bisogno dell'infermo vecchio, dal Cielo li mandò vn' Angelo à seruir lo secondo il suo bisogno: Laonde con ogni carità doueresti abbracciare questa si grata à Dio operatione di misericordia con la quale non solo acquisterai la miscricordia da Dio, ma diuenterai simile all'istesso Dio, si come benissimo ti scriue Chrisostomo: [Hoc est id, quo Hem. 36. Deo possumus adequarie misereri, & misericordiam exhibere. Anioch. Estore misericordes ficut parer vester qui in colis est . Hoc Luc. 6. Dei opus est: Hoc si non habes, quid habes? Nihil ità

-1,11

Deum

### 334 Del visitar'e consolar'i poueri infermi.

Deum attrahit ficut misericordia. Magnum est, & pulchrum, & pretiosum eleemosyna, misericordia que donum, imò verò ma-

gnum bonum . ]

Questo è quello il quale ci farà somiglianti à Dio, se hauremo, & vseremo misericordia. Siate (dice egli) misericordiosi come il Padre vostro, il quale è ne Cieli: Questa è opera di Dio. Se non hai questa, che cosa hai? Niente tira tanto Dio, quanto la misericordia. Il dono della misericordia, e limosina è grande, bello, e pretioso dono: Il visitare gl' infermi è gran dono, anzi gran bene.

### COME ESSENDO DOMANDATO

ad vn Santo Padre quale fusse di più merito, o il seruir gli infermi, o il digiuno, risposeche era di maggiore il seruire a gli infermi per amor di Dio. Cap. XI.



V dimandato vna volta vn fanto Padre di quefto dubbio, cioè: Sono due Frati, e Monaci, vno de quali fe ne stà in cella, allongando il digiuno à sei giorni, & imponendosi molta fatica, e l'altro serue con molta carità à gli inser-

mi. Hora io vorrei sapere quale di queste due opere sia più accetta à Nostro Signore Dio ? Rispose il vecchio, che se quello fratello, che tanto tiraua il digiuno appiccasse etiamdio se stesso per le narici, non perciò potrebbe essere eguale in merito à colui, che amministra, e serue à gli infermi per l'amor di Dio.

Confideratione.

Quanto sia grato al Celeste medico Christo Signor Nostro il vistrare, & aiutare, e seruire i poueri infermi, da questo si può comprendere ch'egli stesso venne dalla celeste sua Gierusalemme in questa valle di miserie per curare, e guarire la nostra insanabile infermità con l'acerba, & amarissima sua passione à noi cotanto salutare. Onde Santo Agostino dice.

[Ma-

[ Magnus de caso descendit medicus, quia magnus in terris iacebat agrotus.] Vn gran medico discese dal cieso, perche vn grand'amalato staua giacendo nella terra. Perciò se da douero harai inteso quel che di sopra si è detto, non ti sarà difficile il credere questa verissima, & Euangelica Filososia dal Santo Vecchio recitata. Chrisostomo: [Cum ergò homines peccatis inuoluti essenti, per Spiritus sancti gratiam, per sanctum incarnationis mysterium remedium conuenientissimum adinuenit Deus, quo peccatores indigni erant.] Essendo gli huomini auuiluppati ne' peccati, il grande Iddio trouò vn' rimedio conuenientissimo

Iddio trouò vn simedio conuenientifilmo mediante l'incarnatione, e la gratia dello Spirito fanto, ancorche i peccatori non ne fuffero degni.

Il Fine del Libro Settimo.



### LIBRO OTTAVO

## DEL VISITAR'ET AIVTAR'

i poueri incarcerati.

Come si deuono visitare, consolare, & aiutare i poueri carcerati, e cattiui. Cap. I.

AVENDO già per la divina gratia di sopra detto della quinta dell'opere che c'afficurano nel final giuditio, che è il visitare i poueri infermi, confolandoli, & aiutandoli nelle loro necessità; segue hora il visitare, sounenire, e consolare i poueri incarcerati, e cattiui, che è la se-

sta opera di miscricordia corporale. Alla quale buona, e santa operatione ci efforta il Dottor delle genti Paolo Apostolo, Hebr. 13. doue dice : [ Mementote vinctorum , tamquam simul vincti.] Ricordateui dell'imprigionati come se voi foste incatenati insieme con essi loro. Perilche si deue notare, che i poueri incarcerati, e miseri cattiui si debbono visitare, consolare, & aiutare con vera, e religiosa misericordia; E prima somministrando loro le cose necessarie all'vso humano. Secondo, consolando li con religiofi, & effemplari confegli. Terzo, procurando con molta follecitudine, e carirà la scarceratione, e liberta d'essi, & in particolare de gl'innocenti, che sono falsamente da maligni perseguitati. Del primo ne habbiamo chiarissimo essempio nella facra, e diuina Scrittura per il Sato Tobia, doue si legge: [Tobias pergebat ad omnes qui erant in captiuitate,& monita Tob.s. salutis dabat eis, dividebatq, vnicuique prout poterat de facultatibus suis: esurietes alebat, nudisq. vestimeta præbebat. Tobia andaua visitado tutti quelli, che si trouauano in cattiuità. e dauali ricordi, & auuisi di salute. Dinideua ancora à ciascuno secondo che poteua le sue facoltà, nutriua gli affamati,e daua da vestire à gl'ignudi. Di questo si degno, e religioso essercitio diede Iddio chiarissimo essempio quado che il Profeta Daniele ritrouandosi in Babilonia cattiuo, & in strette carceri, miracolofa-

losamente con la sua diuina prouidenza gli mandò da mangiare per il Profeta Abacuc, il quale fu trasferito da vn' Angelo co il cibo per i capelli del capo dalla Giudea infino in Babilonia. ficome s'intende dalle sacre lettere con queste parole; l'Dixit Angelus Domini ad Habacuc: Fer pradium quod habes, in Ba- Dan, to bylonem Danieli, qui est in lacu leonum . Et dixit Habacuci Domine Babylonem non vidi, & lacum nescio. Et apprehendit eum Angelus Domini in vertice eius, & portauit eum capillo capitis sui posuito eŭ in Babylone supra lacu in impetu spiritus fui. Et clamauit Habacuo dices: Daniel serue Dei tolle prandio. quod misit tibi Deusi Disse l'Angelo del Signore al Profeta Abacuc: Porta il pranfo, che hai, in Babilonia à Daniele che Rà nel lago de Iconi. E disse Abacuc: Signore ne hô visto Babilonia, ne sò il lago. Allhora lo prese l'Angelo nella cima del capo,e lo portò per i capelli,e lo pose in Babilonia sopra il lago in virtà dello suo spirito: E gridò Abacuch dicedo. Daniele seruo di Dio piglia il prazo che Dio t'hà madato. Secodo fi denono i poueri cattiui visitare, porgendo loro religiosi, e salutari consegli con somministrargli co Christiana misericordia le cose neceffarie all'humana, e corporale necessità : Ilche divinamente il fanto vecchio dell'antica legge di fopra citato ci infegna con il fuo essempio: [Cum captus esset in diebus Salmanasar Regis Assyriorum. In captiuitate tamé positus viam veritatis non deferuit, ita vt omnia, que habere poterat, quotidiè concaptiuis fratribus qui erant ex elus genere impártiret. Essedo Tobia stato preso prigione ne giorni di Salmanasar Rède gli Assirij, co tutto ciò essedo posto in prigione no lasciò la via della verità, di modo che tutte le cose, che potena hauere andaua ogni giorno copartedo à suoi fratelli compatriorti imprigionati insieme con esso. Ma per venir al secondo che è con-

solare,e cofortare i poueri incarcerati; Non solo quelli, che sono astretti in carcere giustamente per loro misfattis ma molto più quelli che sono ingiustamente perseguitati, si debbono con diuote, soaui, efficaci, e misericordiose parole cosolare, e disporre al vero acquisto della patienza, mostrando loro gli incredibili frutti,& vtilità,che da questa virtù si caua dalli suot amatori.E quiui se gli potrà dichiarare quel che il glorioso Martire Ci--OLDDE

### 338 Del visitar's aintar's poueri incarcerati.

De bone parientiz Serm. 30.

priano scriue: [Patiétia est, quæ nos Deo commendat, & servat: ipfa est quæ iram temperat, quæ linguam frenat, quæ menté gubernat, pace custodit, disciplinam regit, libidinis impetu fragit, timoris violentiam comprimit, incendium simultatis extinguit, coercet potentiam divitum, inopiam pauperum refouet; tuetur in virginibus beatam integritatem, in viduis laboriofam castitatem, in coniunctis, & maritatis individuam charitatem : facit humilem in prosperis, in adversis fortem, contra iniurias, & contumelias mitem:docet delinquentibus citò ignoscere: si iple delinquas diù, & multum rogare, tentationes expugnat, persequutiones tolerat, passiones, & martyria consumit; Ipsa est, que fidei noftre fundamenta firmiter munit [] La patienza è quella, che ci raccomanda à Dio, e ci conserua. L'istessa è quella, che tempera l'ira, che frena la lingua, gouerna la mente, cu-. stodisce la pace, regge la disciplina, e rompe l'impeto della libidine, rintuzza la violenza del timore, smorza l'incendio della fimultà, frena la potenza de ricchi, fauorifce, e foccorre alla miferia de poueri: diféde nelle vergini la beata integrità; nelle vedoue la laboriosa castità, ne i maritati, e congionti la carità inseparabile.essa fa effer'humile nelle prosperita, forte nell'auuerfità, mansueto contro l'ingiurie: insegna à delinquenti il perdonare presto, e le à sorte incorri in peccaro tu stesso, t'instruitée à picchiare con assidue preghiere l'orecchie del misericordioso Dio : espugna le temationi, tolera le persecutioni, consuma le passioni, e martirijessa è quella, che stabilisce fermamete i fondamenti della nostra fede. Doppo vn si stabile,e sodo fondame to, si potrà mettere innanzi gli occhi la passione ingiustissima per i peccati del modo, ma à noi falutifera, di Christo Saluator nostro vero, & vnico figliuolo dell'eterno Padre. La qual considerata, e coparara con la fua, spero nel medesimo Signore, che nulla è per parere la fua al carcerato, la quale deue per recarne; qualche frutto spirituale; presentare con allegierimento delle fue tribolationi al fuo, e mio Signore con animo virile, e proto; per il cui amore con fomma patieza fopporterà infino all'isteffa morte per esser non dissimile à veri soldati di Christo nostro capitano. Quiui s'aggiungerà quel che eccellentemente scriuc Giouanni Vallefe doue fe legge il modo, che douiamo tenere in confo--5177

consolare, & aiutare i poueri incarcerati ingiustamente per di- in wari. uina permissione à loro maggior bene) accusati, e processati, o- par s dif. uero perseguitari. E prima si deuono essortare con Christiana e religiosa carità a sopportarili tutto per amor di Christo Signor nostro, mostrando loro alcuni sacri luoghi della divina Scrittura, come quello, che si legge nel Genesi , dell'innocenza di quel giouanetto Hebreo per nome Gioseppe, mentre parla ua al custode di Faraone con queste parole: [Memero mei cum tibi benè fuerit, & facias mecum misericordiam, vr suggeras Pharaoni , ve educat me de isto carcere , quia furto sublatus fum de terra Hebreoru & hic innocens in lacu miffus fum. ]Ricordati di me, quado ti trouerai con prosperità & vsami milericordia co proporre, & ricordare à Faraone, che mi caui fuori di questo carcere, imperoche fui trasportaro via con inganno dalla terra de gli Ebrei, e sono stato posto essendo innocete nel la prigione. Non lasciarò io quì di fare metione di quella innocentissima, e nobilissima donna Susanna, la quale su fulsamente acculara e condotta per effer fatta morire ingiustamente : ma piena di speraza, e ferma fede riuolta al rè de Cieli fu essaudita e liberata; Il che s'intede diuinamete dalla facra historia, Cre- Dan.13. didit eis multitudo, quasi senibus, & iudicibus populi, & condemnauerut eam ad mortem. Exclamauit auté voce magna Sufanna, & dixit: Deus æterne, qui absconditorum es cognitor, qui nosti omnia antequam fiantitu scis quia falsum testimoniu tulerunt contra me, & ecce morior, cum nihil horum fecerim, que isti malitiose composuerunt aduersum me . Exaudiuit auté Dominus vocem eius.] Diede fede à gli empi vecchi accufatori di Sulanna la moltitudine come à persone d'erà,e giudici del popoloje la condenarono à morte: Ma esclamò con gran voce Sufanna: Dio eterno, che conosci le cose nascoste, & a cui sono note tutte le cose prima che siano fatte: tu sai come hanno detto falso testimonio contro di me,& ecco, ch'io muoro senza hauer fatta alcuna di queste cose, le quali questi malitiosamete hanno composte contro di me.Il Signore essaudì la voce di essa. Suole la diuina giustitia alle volte questi tali innocenti consolarli co liberargli dalle falle, & ingiuste persecutioni de maligni, e pessimi huomini, come si legge appresso il Padre S. Girolamo, il qua-व्याप्तियात्रक

### 340 Del visitar Waintar i poneri incarcerati.

Libajep le racconta vna certa miracolofa historia d'vna innocente 7. ad In donna, la quale fu dal suo marito falsamente d'adulterio processata. Perilche vno poco auuenturato giouane con lei imputato, per forza de tormeti cofesso quello che in verità no era, & esta nessuna asprezza, e durezza di varij, & inustrati tormenti fu giamai bastante di mouerla dalla verità, e sua innocenza: Laonde il sucturato giouane fu di vita prino & à lei sette volteil carnefice col fuo tagliente se ponderofo ferro non folo giamai potè il capo del bufto distaccare ma'ne anche di graue e sanguinosa ferita offenderlo. Et afinche questo si miracoloso fato sia da tutti più creduto, aggiugneremo qui alcune dell' istesse parole del glorioso Sato; il quale così dice: At verò mulier fexu infirmior, virtute fortior, fuum cum equuleus corpus ext éderet & fordidas pedore carceris manus post rergum vintula cohiberent; oculis, quos tantu tortor alligare no poterat. suspexit ad cali, & enolutis per ora lachrimis: Tu(inquit) teftis es Domine Iefujcui occultum nihil est, qui es scrutator renum, & cordis, non ideò me pagare velle, ne percam; sed ideò mentiri nolle ne pecce. E poco doppo fiegue dicedo. Poftqua verò ad - Et and feminam ventu eft & flexis in terram poplitibus, super trementem ceruicem micans elcuatuseft gladius, & exertam carnifex dextram totis viribus concitauit; ad primum corporis tactum sterit mucro lethalis, & leuiter perstringens cute rasura modice sanguinem aperit : Sine bello imbellem manu percussor, expauit, & victam dextram gladio marcescente miratus, in secundos impetus torquetr. Languidus rursus in faminam mucro delabitur, & quaft ferrum ream timerer attingere, circa ceruicem torpet innoxium. Itaque furens, & anhelans lictor paludamento in ceruicem retorto, dum totas exerit vires, fibulami, que chlamydis mordebat oras, in humum excussit, ignarusq:rei ensem vibrabat in vulnus: En tibi(ait mulier) ex humero aurum ruit: collige multo quafitum labore ne pereat. Rogo, qua ista securitas? Impendentem non timet mortem, & lætatur percussa:carnifex pallet: oculi gladium non videntes, fibulam vident:Et ne parum effet, quod non formidabat interitum preftat beneficium sæuienti: Iam igitur tertium icum sacramentum frustrauerat Trinitatis, iam spiculator exterritus, & no cre

dens

Dia :

Dag.

dens ferro mucronem aptabat in iugulum, vt qui secare non poterat, saltem premente manu corpori conderetur. O omnibus res inaudita faculis : Ad capulum gladius revertitur, & velut Dominum suum victus aspiciens, confessus est se non posse ferire . ] Ma la donna più debole di sesso, ma di virtu più forte, mentre l'Equuleo stendeua il suo corpo, & i legami stringeuano dietro le spalli le mani sordide per la puzza,e fetore del car cere, con gli occhi, i quali foli non potè legare il manigoldo risguardo il Cielo, e bagnate le guancie di lagrime: Tu, disse, sei testimonio Signor Giesu, al quale nessuna cosa è nascosta. e che penetri le reni e'l cuore, che io non voglio negare acciò non muoia, ma che non voglio mentire à fine, ch'io non pecchi. E doppo che si venne alla fe mina, e che piegate le ginocchia in terra fu alzato il coltello fopra la ceruice tremebonda e scaricò il carnefice con tutte le sue forze la spedita destra fermossi il mortifero taglio sopra la prima pelle, e facendogli vna picciola intaccatura fi tinse co'l sangue d'vna picciola scorticatura. Spauentossi il percussore per la mano fatta sì debole per benche non hauesse cobattuto, e stordito per vedere la sua destra vinta con il coltello come che fusse amarrato raddoppia impetuosamente il secondo colpo, & ecco che vn'altra volta si scarica sopra la donna il taglio debole, e languido: e come se haueste hauuro il ferro paura di toccarla vn tatino, circa il collo s'aggira impedito senza profitto: Tanto, che il littore affanato, e sbuffado con furore gettatafi la cappa dietro al collo, mêtre si sforza con ogni suo potere, sece cadere in terra vna fibbia che ad esso allacciana la sommità della veste; del che no s'accorgendo egli, scaricana la spada per far colpo: Allhora la dona: Raccogli diffe, l'oro, che ti cade dale spalle, acquistato co tanta fatica, acciò non si perda. Hor qui dimando io. Che sicurezza è questa? Non teme la morte, che li soprastà, e si rallegra essendo percossa, s'impallidisce il carnesice, e gl'occhi d'essa no badando alla spada risguardano alla fibbia. Et acciò non fosse poco non hauer risperto ò paura della morte, fà in oltre benefitio allo spietato. Adonque il sacramento della trinità haueua già reso vano il terzo colpo: Già era il mastro di giustitia spauentato, e non credendo più al ferro aguzzana la punta per driz-30,33

### 342 Del visitar d'aiutar i poueri incarcerati.

drizzarla alla gola; acciochè quello che non hauea potuto ferire co'l taglio, almeno spinto con mano di puta si cacciasse nel corpo. O'cosa inaudita in tutti i secoli: s'inarca e riuolta la spada sin'al pomo, e come vinta risguardando il suo Signore, confesso, che non poteua far colpo. Doue aggiogne il B. Girolamo esaggerando si miracoloso fatto con queste parole. [Huc, huc mihi trium exempla puerorum, qui inter frigidos stammarum

Dan 3.

globos, hymnos edidere pro fletibus, circa quoru fandalia fantamq; cæfariem innoxium lusit incendium: Huc B. Danielis reuocetur historia, iuxta quem adulantibus caudis prædam suam leonum ora timuerunt: Nec nunc Susanna nobilis side menti

Dan. 13.

leonum ora timuerunt : Nec nunc Susanna nobilis fide menti omnium subeat, quæ iniquo damnata iudicio, Spiritu Sancto puerum replente seruata est.]Hor qui si che conuiene l'essempio de'tre giouanetti, i quali frà i globi delle fresche siamme, in vece di piangere catorno hinni, circa le scarpi de quali, e capelli scherzò l'incendio senza far nocumento. Quì pure sia riferita l'historia di Daniele, verso il quale con le code sesteuoli hebbero le bocche de leoni paura della fua preda. Souuenga anco alla memoria di tutti la fede della nobile Susanna, che condannata à torto in giuditio empio, riempiendo lo Spirito Santo il giouinetto fù liberata. Per maggior'istruttione di quelli, che attendono à questo si degno vstitio di misericordia, e consolatione de'poueri ingiustamente trauagliati nelle carceri riferiremo ciò che successe à quel Dottore e santo Vescouo d'Alesfandria per nome Atanasio, il quale hauendo religiosamente, e cattolicaméte combattuto contra la pessima, & empia setta de gli Arriani, fu perseguitato da quelli con ogni falsità nel concilio di Tiro à morte,& infamato e di stupro,e d'arte magica. Per ilche come anche per altre calunnie ingiustamente à quel santo Vescouo imposte, stette per sei anni rinchiuso in vna cisterna priuo de suoi beni, e con pericolo euidente della propria vita del quale parlano alcuni scrittori Ecclesiastici di quei tépi in coral guisa. [Alexandrum Episcopum Alexandrinu antea Diaconus secutus fuerat ad Nicenum Concilium. Vbi cum Arrij impietatem reprehendisset, tantum odium Arrianorū suscepit, vt ex eo tempore ei insidias moliri nunquam destiterint: Nam coacto apud Tyrum concilio magna ex parte Arrianoru Epi-

fco-

nem ...

scoporum subornarunt mulierculam, que accusaret Athanasiú, quod hospitio acceptus, stuprum sibi per vim intulisset. ] Per l' auanti essendo Diacono si trouò al Concilio Niceno insieme con Alessandro Vescouo Alessandrino, doue hauendo ripresa! empietà d'Arrio, venne in tant'odio delli Arriani, che da quel tempo in poi mai lasciorno di tendergli insidie: poiche adunato il Concilio in Tiro, di cui era gran parte de' Vescoui Arriani subornorno vna donnicciola, che accusasse Atanasio, qualmente essendo stato albergato l'haueua stuprata per forza. E segue più basso: Ma mentre Arsenio Vescouo era tenuto nascosto appresso vn certo Arriano, ecco che gli auuersari portano in giuditio la mano d'vn morto, criminando esfere stata tagliata ad Arsenio da Atanasio per seruirsene in arte magica; Et Arfenio fuggendofene di notte effendo comparfo al cospetto di tutto il Cocilio, scoprì la sfacciatissima sceleratezza de gli nemici d'Atanasio. Il qual fatto nondimeno quelli attribuendo ad Atanasio, non cessauano di tendere insidie alla vita di esso. Perilche cedendo egli all'ira loro, e di Costatio Imperatore, che era fauoreuole alli Arriani, hauendo caminato vna gran parte del mondo, si nascose in vna cisterna secca da sei anni, non sapendo ciò alcuno fuori che vn'amico dell'istesso Atanasio, il quale, l'andaua fostenedo di nascosto. Altri simili, e maggiori essépi si potrebbono aggiugnere d'altri illustri, & heroici fatti de Santi, e Martiri di Christo, il che tutto per breuità si lascia nella pia, e religiofa conderatione di quelli, che attendono à questo santo esfercitio; I quali deuono sopra tutto procurare, che queste sorti di persone siano sempre vnite, & apparecchiate al diuin volere, & indifferenti ne'loro finistri, e prosperi successi. poiche la diuina giustitia, suole alle volte permettere, che tali innocenti per loro maggiore spiritual bene siano in questa vita ingiustamente tranagliati, da quali tranagli essi con gloriosa. corona e palma in mano ringratiando, e benedicendo il Signore lor capitano trionferanno nella celeste, e perpetua gloria in compagnia de'Beati, e Martiri di Christo. La qual cosa benissimo infegna il P. S. Girolamo scriuedo a Cipriano. [Quato in hoc faculo tribulationibus, paupertate, inimicoru potentia, vel morborum crudelitate fuerimus afflicti, tantò post resurrectio-

### 344 Del visitar & aintar's poueri incarcerati.

nem in futuro maiora præmia consequemur: JQuanto più sare mo in questo secolo afflitti con tribulationi, pouertà, potenza de'nemici, e frequenti infermità, tanto maggiori premi conseguiremo nell'aunenire doppo la Resurrettione: Et il Beato Chrisostomo anch'egli dice: Et quia prius sunt laboriosa quæ

Chrif. in Guiremo nell'aumenire doppo la Refurrettione: Et il Beato Matt. ca. Chrisostomo anch'egli dice: [Et quia prius sunt laboriosa quæ 7.ho. 14. transeunt, gloriosa verò quæ postmodu manet; potest hoc laborum esse solutium.] Essendo che le cose, che prima passano solutium.

rum elle iolatium.] Effendo che le cole, che prima pallano 102
no faticose, e quelle, che poi durano, gloriose; può questo essere gran consolatione alle fatiche. Et il medesimo S. Girolamo
scriuendo ad vna certa Vergine mandata in esilio, dice: [Raztione nos quoque iucundos esse ac lætos, dum spei nostræ signa

feriuendo ad vna certa Vergine mandata in efilio, dice: [Ratione nos quoque iucundos esse ac lætos; dum spei nostræ signa conspicimus, comprobationem eius sumimus, eum per mala præsentia sutura bona indubitatæ sidei manibus iàm tenemus.] Con ragione anco prouiamo, che noi siamo lieti, e giocondi, mentre ci accorgiamo de segni della nostra speranza, mentre per i mali presenti, teniamo con le mani d'indubitatæ s'aggiogne quello, che la stessa verità christo attesta con queste parole à suoi Disceposi. Beati estis cu vobis maledixerint homines, & persecuti vos sucrint, & dixerint omne malu aduersus

role à faoi Difeepoli.] Beati eftis cû vobis maledizerint homines, & perfecuti vos fuerint, & dixerint omne mală aduerfus vos, métiétes propter me: Gaudete, & exultate quia merces ve stra copiosa est in Cœlis.]Beati sarete quado gli huomini v'haueranno detto del male, e vi haueranno perseguitati, e detto ogni sorte di villanie bugiardamente per conto miorallegrateui pure, e fate sesta, perche la vostra mercede è copiosa ne i Cieli.

Se sarà veramente reo quello, quale meritaméte per i suoi missatti sarà stato carcerato, si deue ammaestrare, & istruire co singolare carità, e misericordia, con verace copassione, mostran dogli chiaramente ch'egli patisce non per i salsi testimoni, ouero salsità, che i suoi nemici, e persecutori ingiustamente gli oppongano, ma per i suoi peccati, e proprij missatti, il che no si può ne deue purgare altrimète con salse negationi, ma deue il tutto sopportare con soma patienza, giudicadosi da per se sessione degno di maggior pene, e durissimi stagelli per i suoi deliti, costesado, & insieme imparado da'sigliuoli di Giacob, i quali ad vna voce diceuano: Certo meritamète questo noi patiamo, perche habbiamo peccato contro il nostro fratello, come ciò si

legge

legge nella facra Genesi in cotal modo: [Si pacifici estis, frater Gen. 42. vnus vester ligetur in carcere: Vos auté abite, & ferte frumenta quæ emistis in domos vestras, & fratre vestru minimu adducite ad me, vtpossim vestros probaresermones, & nó moriaminio Fecerunt vt dixerat, & locuti funt ad inuicem: Meritò hæc patimur quia peccauimus in fratrem nostrum videntes angustiam animæ illius,dum deprecaretur nos, & non audiuimus : Idcircò venit super nos ista tribulatio.] Se sete pacifici, scelgasi vn. di voi fratelli, e s'imprigioni, e voi andateuene, e portate il grano che voi hauete comprato à cafa vostra, e conducete à me il vostro frarello più picciolo , acciò possa verificare le vo-Are parole, e non moriate. Fecero appunto come haueua det. to,e parlandofi l'vn l'altro: Meritamente, dissero, patiamo que-Re disgratie, poiche habbiamo peccato contro il nostro fratello, e vedêdo l'angultia dell'animo suo metre porgena prieghi, noi non gli demo orecchie. Perciò è venuta fopra di noi questa tribulatione. Simili essempi potrano cosiderare conoscedo quato fia meglio finir questa milera, & infelice vita in breue peniteza có gratia di Dio e falute della propria anima, che in angumeto della propria danatione viuere có malitia longo tépo. Perilche co ogni humiltà, e petimeto dell'errori passati pieno di deuotio. ne, couiene, che il reo dimadi perdono alla diuina Maestà co viua fede,e misericordia, voltadosi co ferma speranza al Saluator del mondo Christo Giesù à similitudine di quel buon ladrone : [ Memento mei Domine dum veneris in regnum tuum.] Luc. 14. Perilche fu fatto degno di quella benignissima risposta: [ Amé dico tibi:Hodiè mecum eris in Paradilo. J Ricordati di me Signore quando andarai nel regno tuo: In verità ti dico che hoggi ti trouerai meco in Paradifo.

Terzo, si deuono i poueri ingiustamente carcerati visitare, & aiutare con caritariua diligenza procurando la loro scarceratione. Ilche viene noi insegnato dalla diuina Scrittura in più luoghi, e dalla dottrina, & essempi di molti Santi; laonde ci seruiremo dell'vno, e dell'altro per instruttione de'sedeli che à questa santa, & Angelica operatione con religiosa pierà attedono, come il Padre Sa Chrisostomo ci mostra có queste paro, Hom. 34º le:[Nihil verò ta est volutas Dei, qua quod proximo sit, vtile.]

Nef-

### 346 Del visitar & aintal'i poueri incarcerati

Nessuna cosa in vero è tanto secondo la volontà di Dio, quanto l'vtilità che si fa al prossimo. Et in altro luogo il medesimo Santo dice che sicome il risuscitar morti, & il discacciar Dimoni, mondar'i leprosi, e simili miracoli tutto è opra della diuina gratia, così ancora è il giouar'a poueri posti in estrema. necessità, come sono poueri incarcerati. Perilche douemo con Christiana, e religiosa misericordia aiutarli, affinche noi gli conduciamo da quelle carceri in libertà, il che ci infegna lo Spirito Santo: [ Erue eos qui ducuntur ad mortem, & qui trahuntur ad interitum liberare ne cesses . ] Cerca di scampare quelli che sono condotti alla morte, ne cessare di liberar coloro che sono tirati ad essa. Al medessimo essorta lo Spirito Santo per l'Ecclesiastico, anzi comanda dicendo: [Libera eum. acci.c. 4 qui iniuriam patitur de manu superbi. ] Liberaquello che patisce ingiuria dalle mani del superbo: Aggiognendo quello che aunisa il real Profeta in cotal modo: [ Egenum & pauperem\_. de manu peccatoris liberate . ] Liberate il pouero,e bisognofo dalle mani del peccatore. Della perfettione di questa illuftre operatione cj hà voluto dar essempi quel gran Signore, che il tutto creò di niente, quando per man de gli huomini, e qua-Act.c.12. do per mezzo de gli Angioli; Come si legge ne gli Atti de gli Apostoli con queste parole : [ Herodes occidit Iacobum fratré Ioannis gladio. Videns auté quia placeret Iudæis, apposuit vt. apprehenderer, & Petrum. Erant autem dies azymorum. Qué cum apprehendisset, misit in carcerem; tradens quatuor quaternionibus militum custodiendum, volens post Pascha prodncere eum populo. Et Petrus quidem seruabatur in carcere. Oratio autem fiebat fine intermissione ab Ecclesia ad Deum. pro eo. Cum autem producturus eum esset Herodes, in ipsa nocte erat Petrus dormiens inter duos milites vinctus catenis duabus, & custodes ante ostium custodiebant carcerem : Et ecce Angelus Domini astitit, & lumen refulsit in habitaculo carceris, percussog. latere excitauit eum dicens : Surge veloci-

Pfal.8 r.

Et dixit illi: Circunda tibi vestimentum tuum, & sequere me: Er exiens sequebatur eum, & nescicbat quia verum est quod fiebat

citer. Et ceciderunt catena de manibus eius. Dixit autem Angelus ad eum: Præcingere,& calcea te caligas tuas:Et fecit sic;

Roma

fiebat per Angelum : Existimabat autem se visum videre. Transeuntes autem primam, & secundam custodiam, venerunt ad portam ferrea, que ducit ad civitaté: que vltro aperta est eis. Et exeuntes processerut vicu vnu:& continuò discessit Angelus ab! eo. ] Herode fece morire San Giacomo fratello di San Giouanni co la spada. Hor vedendo che ciò piaceua à Giudei fece sforzo di hauere nelle mani anco San Pietro . Et erano i gior-l ni dell'azzimi. Ilquale doppo ch'hebbe preso messe in prigione confegnandolo alla custodia di quattro squadre de'soldari, con pesiero di cauarlo fatto Pasqua fuori alla presenza del popolo. Mentre dunque così staua Pierro in prigione, si faceua nella Chiefa per lui oratione à Dio continuamente. Et ecco che quando stava Herode già per condurlo fuori, nella stessa notte dormina Pietro in mezzo di due foldati legato con due catene, & i guardiani auanti la porta stauano alla custodia del carcere. Et in yn tratto comparue l'Angelo del Signore nella stanza della prigione, esi vidde risplendere vn lume. Et hauendo percosso l'Angelo il lato a Pietro, lo suegliò dicendo: Leuati sù prestamére. E gli caddero le catene dalle mani: E dissegli l'Angelo: Cingeti sù, e mettiti li tui calzetti: Et esso così fece: Et dissegli : Mettiti adosso la tua veste, e seguitami : Et vscendo fuori lo feguiua, ne si accorgena che era vero quello che si faceua per mezzo dell'Angelo: ma si pesaua di vedere vn sogno. Hor passando, così la prima e seconda custodia, vennero sino alla porta di ferro, che conduce alla Città : la quale anco da per sestessa s'apri. Et vscendo passarono auanti per spatio di vn vicolo: ilche farto, subito si parti da esso l'Angelo. Per mezzo de gli huomini e ferui suoi, chiarissimo essempio n'habbiamo del glorioso San Nicolò, come si legge nella historia della sua vita. Similmente di San Paolino Vescouo di Nola, il quale per dare la libertà allo schiauo figlio della Vedoua, egli stesso volse restare schiauo di genti Barbare: ilche nella sua historia s'intende. Et assinche da doucro sia compresa questa verità con quanto habbiamo detto nel presente Capitolo, chiamo in testimonio quelle quattro illustri, e religiosissime Archiconfraternità, le quali tutte con verace zelo, e carità mettono in prattica questa divina operatione nella Santa Città di

### Del visitar ( aiutar'i poueri incarcerati

Roma con gran seruitio di Dio, & aiuto de poueri accompagnato da vivo essempio de'fedeli : Dico dell'Archiconfraternità della pierà in San Giouanni della Pigna, e della carità in San Girolamo circa l'ajutar'i poueri in prigione. La terza è l'Archiconfraternità della Misericordia della natione Fiorentina, la quale porge notabile aiuto spirituale per la salute dell'anime di quei miseri incarcerati, che sono condannati à morte. La quarta è la Veneranda Archiconfraternità del Confalone, che attende con molta pietà alla redentione; e liberatione de gli schiaui di mano d'infedeli senza perdonare à fatica ne spesa veruna per cotali effetti conforme alle loro caritatiue, e misericordiose constitutioni, delle quali parleremo con. la: diuina gratia di ciascheduna in particolare nella nostra militia della Chiesa di Roma.

COME MOSCO MERCANTE imbattutofi in vna donna, che amaramente piangeua, gli dimando perche così piangeua, & ella gli racconto le sue miserie, perloche con pietà fù da lui aiurata, e come essendo doppo lo stesso mercante in prigione priuo di tutta la sua robba con pericolo della vita, per intercessione di quella donna su liberato, e gli fu resa la sua robba. Cap. II.

CRIVE Sofronio nel Prato spirituale, che essendo peruenuto al Monasterio della Spelonca S dell'Abbate Eustachio, vn Padre gli racconto dicendo. In Tiro v'era vn certo mercante; che fi chiamaua Mosco, il quale essendo arriuato con esso noi in Tiro ci raccontò il seguente caso à lui successoli con queste parole. Auuenne che vna sera al tardi trouai vna donna che staua in piedi in oscure tenebre, doue io gli feci cenno,

& ella

& ella acconsenti di seguitarmi. E venuta l'hora di cena non. mancai di pregarla molto acciò mangiasse: ma essa à verun patto volfe gustar cibo alcuno. Al fine ci leuammo, & andando à dormire, volfi quella abbracciare, la quale co grandiffima voce esclamò con molte lagrime, e gemiti dicendo: Oimè misera. Perilche io tutto tremebondo, interrogandola della causa di sì gran pianto; ella più grandemente piangendo, disse: Il mio marito è Mercante, & hà patito naufragio, & hà perso il suo,e quel d'altri, e perciò è stato posto in carcere da creditori : ne sò che fare acciò possa à lui dare del pane : Siche per la tanta. mia miseria, e pouertà hò proposto esporre il mio proprio corpo, acciò truoui à lui da mangiare, essendomi ogni cosa di fortuna andato à male. All'hora io diffi à lei: Ouato è il debito? Et ella mi rispose: Cinque libre d'oro. Subito io pigliado cinque libre d'oro, à lei le diedi dicendo : Ecco per diuin volere, tene parti da me pura:paga l'oro à creditori, e libera il tuo marito,e prega per me. Doppo alquanto tempo fui à torto appresso l'Im peratore accufato, quasi hauesse mandate à male l'entrate publiche da me amministrate. Ordino dunque l'Imperatore che tutta la mia facoltà fosse tolta. E così mi lasciò nudo e madomi in Constantinopoli in carcere, doue per molto tempo stetti con vn fol vestito. Hor vn giorno intesi che l'Imperatore voleua vecidermi : laonde essendo disperato della vita, amaramite piangeuo . In questo mentre mi sopragiunte il sonno, doue viddi quasi quella donna propria, che vna volta haueua il suo marito in carcere : dicendomi : Che cofa è ch'hauere Signor-Mosco? per qual chagione sete qui racchiuso? Rispondendo io: Per calunnia, e penso che l'Imperatore mi prinerà di vita. Disse ella à me: Vuoi ch'io parli all Imperatore, e ti liberi poiche lui mi conosce? Pensando io che cosa fusse questa, m'apparue la seconda, e terza volta con ripetermi sempre lo sesso, e có dirmi : Non hauer paura: io dimattina ti liberero. Hor la mattina a buon hora per comandamento dell'Imperatore fui condotto in Palazzo, & essendo iui entrato, esso mi vidde vestito d'una putrida veste, e mi disse: Ecco adesso sì che t'hò misericordia:và emendati da qui auanti : In tanto vedeuo quella Donna,stare alla destra dell'Imperatore, e dirmi : Confidati, e no temere . E

coman-

Confile

580t at

### Del visitar't aiutar'i poueri incarcerati

comando l'Imperatore, che mi fusse restituita la mia robba, anzi più di quello che di prima m'hauguano tolto. E così mi restituirono nel primiero stato, facendomi di più Luogotenente In quella norte adunque vi altra volta m'apparue la medefima donna, quale mi diffe: Sappi ch'io fono quella con la quale vsasti misericordia e per amor di Dio non roccasti il mio corpo: Ecco che io t'hò liberato dal pericolo: [ Quidquid in cibos t, de ie-iun. Penpauperum, in curationes debilium, in precia captiuotum, & in qualibet opera pietatis impenditur, non minuitur, sed augetur. nec viquam apud Deum perire poterit quod fidelis benignitas

fub fin-Matt.s.

recoft.

erogauerit, dum quodeunque tribuit ad subsidium, id sibi recondit ad pramiu; Beati enim misericordes quoniam ipsorum miserebitur Deus: neg; delictorum memoria erit, vbi testimonium pietatis adfuerit . Tutto quello che si spende per cibo de poueri, per la cura de deboli, per prezzo, e riscatto de pris gioni, e per qualunque altra opera di pieta, non fi fminuifce mà fi bene s'accresce, ne mai appresso Dio potrà perire quello, che hauerà speso la fedel benignità, mentre ciò che distribuisce per fuffidio fe lo riferba per premio; Imperoche beati sono i miseria cordiosi, perche di essi harà misericordia Iddio,ne sarà memoria alcuna de peccati, doue fi trouerà il testimonio della pietà.

Confide ratione.

Se da tanti pericoli ; e trauagli in questa mortal vita infino alla morté quelto buon mercante folo per hauere vna fol volta vsato pietà, e misericordia, non pure su liberato, e rimesso con fuo grandissimo contento nel primiero stato, ma di ricchezze temporali accresciuto; che contracambio sarà reso nell'immortale e sempiterna vita à quelli che si vano essercitando in questa divina operatione. Essedo la limosina, & altri offitiidi carira verso i poueri di Christo tanto potenti à smorzare il peccato, e refistere all'ira, e sdegno del seuero, e giusto Rede Cieli. Et acciò con ogni diligenza, e pietà abbracci questa salutifera virtu: tato à Dio grata, ti hò scritto qui quello che Origene dice seriuendo del frutto della carità:di doue più ampiamente imparerai quante gratie, e fauori per la virtù dell'opere di pietà fiano stari fatti da Dio, poiche non solo in questa vita raffrena cotro i peccatori il giusto sdegno, ma anche gli dà modo di salute co Gen. e.g. grandissima misericordia : [ Miss Angeli ad subuersionem So-9/12832

domo-

domorum, cum iniunctum cuperent maturare negotium curam prius gerunt hospitis Loth, vt eum de imminenti ignis excidio: conteplatione hospitalitaris eximeret. Audite hac qui hospite velut hoste vitatis. Loth in Sodomis habitabat. Alia eius bene gesta non legimus, hospitalitas in eo sola ex vsu venies memoratur : Euadit ignes, euadit incendia ob hoc solum, quod domum suam patesecit hospitibus: Hospitalem domum Angeli ingressi sunt: clausas hospitibus domos ignis ingressus est. ] Gli Angioli mandari alla rovina di Sodoma, mentre pigliano l'affonto di spedir quanto prima il negotio impostoli, prima hanno cura, c protettione dell'hospite Lot perliberarlo dall'escidio del fuoco che già s'aunicinana, e tutto per cagione dell'hospitalità. Hor vdite queste cose voi che sfuggite gli hospiti, come nemici. Lot habitaua in Sodoma, ne leggiamo effere stata fatta altra cosa da lui di momento, che la cura dell'hospitalità che soleua vsare, e per questa scappa gli incendi:sfugge il fuoco per questo folo, che aprì la porta à gli hospiti: Ecco nella casa albergatrice entrorno gli Angioli ; e nelle case che haueuano le porte ferrate à forastieri entrò il fuoco ammi macron ole ellent

### on a serbe of the representation of the service of COME SANTA CASILDA HAVENDO

il seno pieno di pane, si converri miracolofamente tutto in fiori. Cap. III. ระวายน คราโด้ เลยช่วา ไทร์และวันน้ำสุร่วม กระเล เรียร โดยแปน

ANTA Cafilda Vergine figliuola del Re di Toledo essendo ancora Catecumena, mentre andaua vna volta col seno pieno di pane à visi-tare i schiaui Christiani; s'incôtro col suo padre, ilquale di ciò sospettando, voledosene cer-

tificare, la dimandò che cosa portasse nel grembo? A cui ella rispose: Fiori. Et aperto il seno miracolosamete su visto pieno di bellissimi gigli,e rose : Battezzatasi poi, si ritirò in vn'altissimo monte à seruir Iddio, doue finì la sua vita. Chrisostomus: [Si Hom. 44. Christo mutuabimus, cui multa debemus no quide pecunias, sed in Ioanpeccata, nolimus in hoc faculo despicere esuriete, vt in futuro pem to.3. nos nutriat . Si ei potum dederimus, non dicemus cum diuite: Links

Mitte

### Del visitar's aiutar'i pouer i incarcerati

Mitte Lazarum vt intingat extremum digiti für in aquam, vt refrigeret linguam mea. Si'in carcere intrulum, vinctuq, vifitabimus, iple nos vinculis liberabit. ] Se vogliamo imprestare à Christo, con il quale habbiamo molti debiti non già di danari, ma di peccati, no vogliamo in quello fecolo dispreggiare l'affamato, acciò esso nutrisca noi nel secolo che hà da venire: Se gli daremo da bere non grideremo con il ricco: Manda Lazzaro e fà che bagni la punta del suo dito, acciò rinfreschi la mia lingua: Se visitaremo quello che stà cacciato in carcere, & incatenato, egli stesso liberarà poi noi dalli legami del Demonio.

Confideratione.

Se tanta, e si viua carità fi trouò nella nobile Vergine Cafilda Catecumena, con la quale i poueri Christiani in carcere cat tiui aiutaua, vifiraua, e dell'humano vitto loro prouedeua contro il volere del proprio padre; quanto maggiore deue esfere la tua in aiutare, e visitare i poueri incarcerati, non essendo tus Catecumeno, cioè priuo della gratia del battefimo, ma Chri-· stiano, non contra voglia di tuo padre, ma con espresso comandamento di quello, poiche in sua propria persona riceue tutto, quello che à poueri per suo amore vien fatto? Ilche te lo dice InEzech. San Girolamo con queste parole : [ Quid loquitur in Euangeca P. 46. lio? Quicquid vni istoru fecistis, mihi fecistis: Iple enim in pan-

Matth. c. peribus hospitio visitatur, in carcere nudus tegitur: sities bibit,

faturatur esuriens. ] Che cosa dice Christo nell'Euagelio? Ind Ciòche hauerete fatto ad vno di questi; hauerete fatto à me. Perche lui stesso è quello che nell'albergo è visitato in persona de pouerische essendo nudo in carcere, è ricoperto: hauendo sete, beue!: hauendo fame , e fatiato .

Il Fine del Libro Ottano.

18 White bear be well and make runner to be beitented

threams are more in acres, afresold in 1916, but in the found more means spice increame of a forest on a director of the 4337842 LIBRO

Del dare for Long. Indrei

# LIBRO NONO

## DELDARESEPOLTVRA

a i Morti

Come si debbono sepellire i morti. Cap. I.



AVENDO disopra detto à bastanza del viofitare, aintare, confolare i pouer bincarceratio conviene qui che hoi diciamo del sepellire i marti, che è la fertima dell'opere di misericordia corporale, il che non pure s'intende da malti luoghi della dinina Scrittura, & in par-

ticolare dall'Ecclesiastico, ma ancora da Santi Padri, e dall'in-Beel. e. 20 stinto istesso della natura. Laonde à questo sì santo essercitio di misericordia d'incita, & infiamma quel vecchio Tobia. co il suo viuo & efficace essemplos il quale si legge che co molta sollecitudine, e carità sepelliua coloro, ch'erano morti, & essendo ad esso metre stana à tanola referito che un de figlinoli d'Israele giaceua morto in piazza, si leuò dalla mensa, e digiuno andò à torre il corpo per sepelirlo : [ Cum verò sol occus Tob. c. s. buiffet, abijt & sepeliuit eum. Arguebant autem eum omnes proximi eius dicentes: Iam huius rei caufa interfici iuslus es & vix effugifti mortis imperium; & iterum sepelis mortuos ? Sed. Tobias plus timens Deum, quam Regem, rapiebat corpora. occiforum, & occultabat in domo fua, & medijs noctibus fepeliebar ea. ] cioè: Essendo tramontaro il sole, andò e sepelli il. morto: ma lo riprédeuano tutti li suoi parenti dicedo: Già per tal conto fu dat'ordine che tu fuffi vecifo, & appena hai sfuggito questo pericolo, & pure di nuovo sepelisci i morti? Ma. Tobia remendo più Dio che il Rè, cercana i corpi de gli vecific e gli nascondena in casa sua e di mezza notte gli sepellina Baonde potrà il fedele intendere, & imparare, quanto sia atto: meritorio appresso la divina Maestà il sepellire i morti, poiche) il buono, e caritacino Tobia non folo non perdonaua à fatica. ma nulla stimana la propria vita per l'adempimento di questa.

Cap. 14.

Tr . 12

fanta operatione, e misericordia. E nella Sacra Genesi si legge: del Patriarca Abramo, il quale con gradissima diligenza, & affetto di carità comprò vn campo done sepeli sua moglie, sico-r me dimostra la Sacra història con queste parole: [ Si placet animæ vestræ, vt sepeliam mortuum meum, audite me, & intercedite pro me apud Ephron filium Seor, vt det mihi speluncam duplicem, quam habet in extrema parte agrifui ? pecunia digna tradat eam mihi coram vobis in possessione sepulchri. ] Se piace à voi ch'io sepelisca il mio morto, odiremi s & intercedete per me appresso Efró figliuolo di Sconche midia la spelonca doppia, laquale egli hà nell'yltima parte del suo campo : me la dia dico per il giusto prezzo dinazi à voi, acciò io la posfieda per sepolchro. Et di quel gran Capitano Giuda Maccabeo si legge, che doppo la sanguinosa bartaglia contro Gorgia, con grandissima diligenza, e carità wenne, e raccolletutti i corpi morti che giaceuano in terra dando loro sepoltura ap-Libaca, presso li loro maggiori; Ilche benissimo s'intende nel libro de

Maccabei con queste parole : [ Sequenti die venit cum suis Iudas, vt corpora profratorum tolleret, & cum parentibus poneret in sepulchris paternis . ] cioè : Il di seguente venne Giuda có i fuoi per pigliare i corpi de morti, e porli con i loro nelle sepolture de propri padri . Sin qui sond essempi della vecchia, e fanta Scrittura fenza molt altri che fi lafciano per bieuità. Per i quali douiamo con ogni amore e carità abbracciare questa si santa, e misericordiosa operatione, come benissimo abbracciorno i Discepoli di quel gran Profeta Giouanni Battista, i quali subito che sentirno la decollatione del Santo lorgo maestro fatta per comandamento d'Erode, andorno e pigliorno. il fuo corpo, è gli diedero hondrata fepoltura. Il che racconta-

Cap. 14.

l'Euangelista Matteo có queste paroles Et accedentes discipuli eius tulerunt corpus eius, & sepelierunt illud. ] eige: Venendo i suoi Discepoli presero il suo corpo, e lo sepellimo, Sicome anco da Santi Euangelisti intendiamo di quei due pietosi Discepoli, cioè Iosef ab Arimathia, e Nicodemo, i quali diedero sepoltura al pretiofissimo, e santissimo corpo di Nostro Signor Giesù Christo, sicome l'Euangelista S. Matteo scriue con que !! ste parole: [Et accepto corpore loseph innolnic illud in findom

Cap.27.

11111

ne munda . & posuit illud in monumento suo nouo quod exc iderat in petra, & aduoluit faxum magnum ad oftium monumenti. I Hauendo preso il corpo di Giesù l'inuolse in vn'len? zuolo mondo, e lo pose nel suo nuouo monumento, che haueua fatto intagliare in pietra, e pose vn sasso alla porta del se- Cap. 15. polcro: E l'Euangelista San Marco dice : [ Et cum cognouisset à Centurione, donauit corpus loseph : Ioteph autem mercatus findonem, & deponens eum inholuit findone, & posuir eum in monumento, quod erat excisum de petra; & aduoluit lapide ad offium monumenti. I cioè n'Et hauendo faputo Pilato dal Centurione come Giesù era già morto, donò il corpo à Gioseffo, & egli hauendo comprato vn lenzuolo, e calandolo dalla. Croce, lo pose dentro al lenzuolo nel sepolcro, che era fatto di pietra, e pose alla porta del sepolero vn sasso. E l'Euangelista Cap. 13. San Luca scriue in questo tenore: [ Et ecce vir nomine Ioseph qui erat Decurio, vir bonus, & iustus ( hie non consenserat cofilio, & actibus corum ) ab Arimathea ciuitate Iudae, qui expectabat & ipfe Regnum Dei . Hicaccessit ad Pilatum, & petijt corpus Iesu,& depositum involuit sindone, & posuit cum. in monumento exciso, in quo nondum quisquam positus suerat.] Et ecco vn'huomo detto Giosesso, ilquale era Decurione huomo giusto e da bene, che non haueua cosentito al conseglio e fatti de'Giudei, da Arimattia città nella Giudea, il quale aspettaua anco lui il Regno di Dio. Costui andando à Pilato chiese il corpo di Giesù, e depostolo di croce, l'inuosse in vn. lenzuolo, e lo pose in vn sepolero intagliato, doue non era per ancora stato posto alcuno. E l'Apostolo & Euangelista Sa Gio- Cap. 19. 2 uanni scriue così: [ Venit ergò, & tulit corpus Iesu . Venit autem & Nicodemus, qui venerat ad Ielum nocte primum, ferens mixturam myrrha, & aloes quasi libras centum. Acceperunt ergò corpus Iesu,& ligauerunt illud linteis cum aromatibus, sicut mos est Iudeis sepelire. Erat autem in loco vbi crucifixus est hortus, & in horto monumentum nouum, in quo nondum quilquam positus erar; Ibi ergò propter Parascenen Indeorum, quià erat iuxta monumentu, poluerunt Ielum.] cioè: Venne dung;e prese il corpo di Giesù. Venne poi ancora Nicodemo, il quale cra venuto da Giesù la prima volta di notte, portando vna miftura

350

ftura di mirra & aloè ch'era intorno à ceto librese così pigliora no il corpo di Giesù, e l'involsero ne lenzuoli assieme co l'aromatisficome costumano i Giudei di sepellire. Et era nel luogo doue Christo fu crucifisso vn'orto, e nell'orto vn sepolero nuouo, done non era stato ancora posto alcuno. Iui dunque per la Parascene de'Giudei, perche era vicino il sepolero, lo posero :

rutibus par.3. trac.

Ancora c'efforta ad effettuare questa santa operatione della fertima opra di misericordia l'istesso istinto di natura: Perilche il Parifiele scriue della natura dell'animali, che morto il Delfima de vir- no gli altri Delfini gli fannointorno corona, acciò no fia magiato da pesci,e lo portano nel più profondo del mare, & jui lo sede just, c. pelliscono. Da quali animali potranno imparare gli huomini no molto inclinati a questa santa operatione a Essendo che se i detti animali privi di ragione con tanta vigilanza; e diligenza essercitano questa opera di misericordia; che dourà fare l'huomo e l'huomo Christiano non solo dotato della ragione, ma informato dalla Christiana carità, & instrutto dalla diuina Scrittura con tanti essempi de Santi ? Laonde con ogni amore dourebbe abbracciare questa si falutifera, e misericordiosa operatione; se non vuole incorrere in vitio d'ingratitudine, in maniera che si lasci auanzare dalle stesse fiere. Similmente a questa opera di misericordia corporale ci doniamo riscaldare da moltissime raccommandationi dateci da Santi, e giusti, si nella vecchia come nella nuova Scrittura. & anco nell'altre facre historie. E prima questa santa operatione di misericordia corporale la comendò e premiò quel Santo Profeta Dauid dicendo à 2. Reg. 2. gl'huomini di labes Galaad of Benedicti vos à Domino, quia fecifis misericordiam hanc cum domino vestro Saul; & sepelistis cum: & nunc retribuet vobis quidem Dominus misericordiam, & veritatem; sed & ego reddam gratiam. Siate voi benedetti dal Signore perche hauete viata questa misericordia col vostro padrone Saul, e l'haucte sepelito, & hora vi rende rà il nostro Dio misericordia, e verità; ma io ancora ve ne darò il guiderdone. Il medefimo lodò il Saluatore in Madalena nella nuoua Scrittura per l'Euangelista San Marco con cueste parole: [ Bonum opus operata est in me; prauenit enim vngere cor; us meum in sepultura.] cioè:Buona opera hà

Cap. 14.

operato verso di me, poiche hà preuenuto ad ongere il mio corpo per la sepoltura. Al che tutti i sedeli si deuono commouere vestendosi di vil interna , & esficace carità , infiammandosi di celeste fuoco à questa fanta, e religiosa operatione, i quali benissimo intendono che saranno benedetti, e lodati dal Signore ficome egli stesso dice : [ Beati misericordes, quoniam misericordiam consequentur, Beati i misericordiosi, perche Matt.c.g. otterranno misericordia. Aggiungerò anche per accenderi fedeli à questa Christiana opera, quello che siegue acciò s'intenda quanto sia grata alla diuina Maestà; & è che il grand'Iddio in mancaméto de gli huomini,& instrumenti necessarij per cotal'effetto si è più volte seruito delle fiere, & ancora de gli Angioli, come si legge nella historia del beato Paolo primo Eremita à cui fù fatta sepoltura da due leoni miracolosamente: [ Duo leones ex interiori heremo rapido cursu ad Beati senis corpus feruntur, vt facilè intelligeretur eos quomodo poterant ploratum edere. Qui certatim pedibus terram effodientes, foueam, quæ commodè hominem caperet fecerunt. ] Due I coni dal più à dentro dell'eremo se ne vengono con veloce corfo al corpo del beato Vecchio, di modo che facilmente si conosceua che loro nel modo che poteuano piangeuano; Quali à gara scauando la terra con i piedi fecero vna fossa, la quale commodamente capisse il corpo. Così anco notiamo della diuina prouidenza in dar sepoltura al virginal corpo di Santa Caterina Martire, mentre fi seruì de gli Angioli suoi, i quali con molta veneratione quel facro, e virginal corpo all'alto monte Sinai miracolosamente transferirono; Il che benissimo si legge nella sua historia co queste parole: Cuius corpus ab Angelis in Sinai Arabia monte mirabiliter collocatum est.] Di questi, e simili essempi le Sacre historiene sono piene, & io qui per breuità non mi dilato à raccontar de gli altri. Chi adunque non si commouesse per i sopradetti successi? Chi sarà di natura tanto crudele che si lasci superare dalle medesime siere, & animali bruti inquest'attione di religiosa pietà, e misericordia corporale ?

Ma qui si deue notare che à fare perfettamente questa.

forme al diuin volere con essequie conuenienti, e lodenoli, che

fæpe 4.fen-

sono occasione di giouamento all'anima de'poueri desonti, e di non picciolo merito de'viuenti, essendo che à Dio cotali pij e salutari offitij piacciono molto, suggendo ogni sorte di superstitione, superfluità, & altra simile leggierezza, e superbo apparato, il che sogliono alcuni ricchi, e pomposi di questo secolo fare con molta baldanza à foggia quasi de mondani solazzi, e festini ; Cosa veramente ne à Dio grata, ne alli poueri defonti di giouamento, ne à mortali di merito veruno, come ciò benissimo ci dimostra, e conferma il Padre Santo Auit Dei 1 c. gostino, & referisce Pietro Lombardo doue dice : [ Pompa. 11. & alibi funeris, agmina exequiarum, sumptuosa diligentia sepultura, viuorum funt qualiacunque folatia non adiutoria mortuorum. ] ten.dift 45 La pompa del mortorio; le grandezze dell'effequie, la fontuofa diligenza della sepoltura sono qualche poco di consolatione de viui, mà non aiuti de monti. Impercioche nulla all'empio ricco gioua che è morto in difgratia della dinina giustitia la sontuosa e superba sepoltura . E di tutto è veracissimo testimonio la facra historia dell'infelice riccone , e del mendico e giufto Lazaro, cioè, che cofa habbia gionato à quelle il ricco e fuperbo mortorio, & il marmoreo tumulo, e che cofa habbia. nocciuto à questo médico l'opposito, anzi molto giouato perche fu degno d'effere collocato nel seno d'Abramo. Santo Agostino, & il Vualdense trattando della cura de morti raccontano per nostro aiuto, & essempio de corpi di certi Santi Martiri abbruggiati, le ceneri de'quali furono buttate nel fiume Rodano che è in Francia, affinche la memoria di quelli affatto si perdesse: ma per diuina permissione quella si sparse per tutto il mondo perpetuamente, accioche il fedele di Christo imparia confidare in esso solo conservatore, e banditore dell'opere buone, & à dispreggiare in questa vita le cose mondane e transitorie per gl'ererni, e celesti beni fuggendo i superbi apparati, e ricche effequie; e fontuose sepolture; Poiche leggiamo nella. vita de'Santi Padri d'vn certo empio honoratissimaméte sepolto, & all'incontro di vn certo solitario Santo nel fine di sua. vita dalle fiere diuorato; Del che marauigliandofi in se stesso vno,

vno, l'Angelo del Signore gli apparue, e disfegli che l'empio era splendidamente sepolto, percioche frà il molto male ch egli in vita sua hauena fatto, vi era qualche picciolo bene, perilche in questa sepoltura riceuè il premio di quello: E perche l'huomo giusto, e santo pochissima colpa si trouaua fra'l molto bene ch'egli in vita sua hauea operato, però in pena di quel poco male la diuina giustitia permetteua che il suo corpo fusse diuorato da bestie : Imperòche se bene nulla importa alla salute dell'anime de'fedeli, i quali muoiono in gratia del Signore che i loro corpi siano priui di sepoleura come si legge in Sanc' Aug de ch Agostino. No si deuono peròdispreggiare ne farne poco conto co sup. cit. de i corpi de i fedeli defonti, e particolarmente de i Santi i quali fono in eterna memoria nella Chiefa di Dio, poiche lo Spirito Santo si vuole seruire di loro per augumento de fedeli come di certi instromenti alle buone, e fante operationi . E se bene i funerali de gli antichi Santi Padri sono stati tanto offitiofamente procurari, e con grandissima, e singolar pietà sicome d'Abramo, l'ac, e Giosef, & ancora del corpo Sacratissimo del Saluator Signor Nostro onto di odorifeti aromati: Et ancora che Tobia fusse lodato per la sepoltura; tutte questo auttorità non vogliono inferire, che tali sepolture gionino à corpi de morti, ma be si che tali offitij à Dio piacciono molto, come anco à gli huomini viueti giouano alla credeza della futura refurretione, & aiutano l'anime de defonti per l'occasione che dano à fedeli di pregare per quei morti. E quest'è dottrina di S. Agostino : Di doue si raccoglie che poco deuono i fedeli di Christo far conto delle superbe, e pompose effequie, e sepolture, ma reggerfi fecondo la confuetudine de paefi purche non sia abuso; Ma con somma diligenza si deue procurare che prima della morte anzi prima dell'infermità e pericolo di morte habbia il fedele vna retta, e viua fede verso il suo Creatore, & vna fermissima, & immobile speranza di sua salute nè meriti di Christo Redentore procurando dal suo canto di hauere vera contritione con dolersi grauemente della vita malamente passata, facendo vn'intiera confessione, e con voluntaria sodisfattione guardandosi dall'indiscrete conditioni de'testamenti, e prima di ferrar quello, si deue restituire quanto d'altrui si pos-Z. fiede.

3.cap.4-

fiede, & il tutto malamente acquistato non hauendo prima reftituito, poiche in ciò non conuiene aspettare l'hora della morte, ma in vita, e prima che s'arriui à testamenti: se vuoi che non ti auuenga quel che successe ad vn certo soldato, del quale si par 7. dia, legge in certa Cronica della vita di Carlo Magno: e Valdense riferisce nella sua somma, che vn certo soldato trouandosi al fine di sua vita pregò con grand'istanza vn parente che vendesse il suo cauallo, & il prezzo tutto distribuisse à poueri : ma quello vendè il cauallo per buona fomma, laquale riceunta se la converti in proprio vso: Passati trenta giorni apparendo il defonto soldato gli disse: Perche misero hai ritenuto ingiustamente la mia limosina? Però mi hai fatto stare in acerbissime pene;mà fappi che doppo farai punito perpetuamente nell'infernali fiamme, & io per divina misericordia sono stato da quelle hoggi liberato e ne vò al Cielo in compagnia de'beati All'hora suegliandosi smarrito, e quasi pieno di confusione; il giorno seguente stando in mezzo d'alcuni Cittadini, sentì nell'aria vn grandissimo rumore de'Demoni à guisa d'vrli, e stridi de'Leoni, e Lupi, da quali fu in vn subito rapito in mezzo di coloro e doppo dodici giorni fù il fuo corpo trouato fopra d'vn certo monte distante quattro giornate dalla Città. Ilche seus bene è essempio che conuiene più tosto alla visita de gli infermi, tuttauia non è parso suor di proposito il porlo in questoluogo per mostrare si la fedeltà che gli heredi deuono osferuare in sodisfare i pij legati conforme all'vltima volontà del testatore; sì anche acciò il medesimo testatore sappia, & intenda. quato poco si debbi fidare de'suoi heredi in sodisfare à chi deue, ma conviene che tutto facci in vita e questo farà il fontuoso, e magnifico modo di essequie, e sepoltura memorabile si appresso gli huomini, come anco appresso la diuina giustiria. Ma per tornare al nostro primo ragionamento, & ad alcuni dubbi che possono occorrere; Di sopra habbiamo detto che il Gregad la Patriarca Abramo comprò un campo per sepellire la sua monuar. lib.7. glie, aduque si può domadare se per la sepoltura possino le per-55. & ha sone Ecclesiastiche addimadare qualche cosa? A che si rispode betur in c. ohe no. Poiche S. Gregorio così scriue. [Questa est nobis Nerei-13.quzn.1. da clarissima semina, quòd ab ea cetu solidos pro filie sue sepul

tura fraternitas vestra velit exigere. Hoc auté titiu, & nos postqua Deo authore ad Episcopatus honore accessimus, ab Ecclefia nostra omninò vetuimus, quod per praua denuò consuetudine nequaqua vsurpari permisimus; memores quia du Abraha à filis Ephron, hoc est à filis Seor sepulchri terra precio ad humandum corpus conjugis fue postularet præmium accipere Ephron renuit, ne commodum videretur de cadauere consecutus: Si igitur tantæ considerationis paganus vir fuit; quanto magis nos qui facerdotes dicimur, hoc facere non debemus? Vnde hoc auaritiæ vitium ne vel in alienis denuò tetari præsumatur admoneo. Sed si quandò aliquem in Ecclesia vestra sepeliri conceditis, si quidem parentes ipsius defuncti, vel hxredes pro luminaribus spontè, quid offerre voluerint, accipi non vetamus. Peti verò aut aliqd exigi omninò prohibemº ne(quod valde irreligiosum est ) aut venalis fortasse ( quod absit) dicatur Ecclesia: aut vos videamini de humanis mortibus gratulari: si ex eorum cadaucribus studeatis quarere aliquo modo compendium. ] Si è lamentata con esso noi Nereida gentildonna illustre, che la vostra fraternità da lei pretede gli si diano cento foldi per la sepoltura della sua figliuola; Ma questo abuso noi l'habbiamo vietato alla Chiesa nostra da che siamo vennti per opera di Dio all'honore pontificale, e no habbiamo permeflo, che di nuouo s'vsasse per cattiuo costume:ricordandoci, che dimandando Abramo con prezzo da figliuoli di Efron, cioè di Scor yn sepolcro per sepellire il corpo di sua moglie non volle Efron riceuere il prezzo, acciò non paresse ch'egli hauesse guadagnato vtilità da vn corpo morto. Se adonque tanta confideratione hebbe vn huomo pagano; quanto più dobbiamo aftenerci da questa auaritia noi, i quali habbiamo il nome di sacerdoti? Onde auuiso che non si presuma ne anco metter in vso con stranieri di nuono questo vitio di auaritia: Ma se voi cocedete, che si sepellisca alcuno nella vostra Chiefa non vietamo che pigliate fe vorranno li parenti, ouero gli heredi del morto offerire spontaneamente alcuna cosa per i lumi: ma del rutto prohibbiamo che si domandi ò riscuota alcuna. cosa; accioche non paia ( Del che Dio ci guardi ) che ouero la Chiesa si venda (il che è cosa molto aliena dalla pietà Chri-

ftiana)ouero che voi vi rallegriate delle morti altrui cercando in alcun modo cauare dalli corpi morti qualche guadagno.Sin qui è il rescritto del Santo Pontefice Gregorio à Ianuario Vescouo il quale si vede registrato in pietra nella Chiesa di San Gregorio di Roma postoni per ordine della felice memoria di Papa Clemente Ottano & del Cardinal Baronio già meritissimo Abbate di quel Monasterio: Ma perche vi farebbono molte altre ragioni d'addurre, io giudicando il tutto effere superfluo poiche à bastanza chiariscono il tutto le parole di San Gregorio mi riporto all'offeruanza del rescritto come di sopra, e solo aggiognerò quanto li Padri del Concilio Triburiense auisano con queste parole; [ In Ecclesiastico namque libro scriptum est: Mortuo non prohibeas gratiam sciens quoniam omnés moriemur. ] Perche è scritto nel libro

c. in Ecclefiaftic. 13. q.s. Eccl.7.

bur. loco citato. Eccl.40. Gen.z. Pfal.23.

dell'Ecclesiastico: Non voler proibire la gratia al morto, sapendo che tutti moriremo: E similmente nel medesimo si legge: Concil.Tri F Omnia quæ de terra funt, in terram convertuntur. Quid igitur terram terra vendis? Memento quod terra es, & in terram ibis, & quoniam mors tibi futura est: appropiat, & non tardat: Recordare quoniam non hominis eft terra, sed vt Psalmitta có+ memorat : Domini est terra, & qui habitant in ea . Si terram vendis, inuafionis rei alienæ reus teneberis: Gratis accepistià Deo, gratis da pro eo. Quare interdictum sit omnibus omnino Christianis terram mortuis vendere, & debitam sepulturam denegare;nisi fortè proximi, & amici defuncti propter nomen, & redemptionem animæ viri gratis dare aliquid velint.] Tutte le cose, che sono di terra torneranno in terra. Perche dunque ò terra vendi la terra ? Ricordati, che sei terra, & che ritornerai in terra, e che la morte ti hà da venire, s'auuicina, e nontarda. Ricordati, che la terra non è dell'huomo, ma come dice il Salmista, del Signore è la terra, e gl'habitatori di essa . Se tu vendi la terra, farai continto per vsurpatore delle cose altrui. Hai ricenuto da Dio senza mercede : dà per amor di lui senza mercede. Laonde è prohibito à tutti i Christiani il vendere la douuta sepoltura, eccetto se per sorte gli amici, e paretinon volessero per l'anima di colui dar'alcuna cosa. Hab-

Habbiamo in questo nostro trattato (per tornare al nostro principal fine) dimostrato à bastanza : il dare la sepoltura à morti esfer cosa lodeuole, e meritoria, sì per la viua, & ardente carità di Tobia, Abramo Patriarca, Giuda Maccabeo, come Genes. 33. ancora delli discepoli del precorsor di Christo Giouan Battista e di Gioseppe ab Arimathia, e Nicodemo co altre sacre, e morali historie, e fanti Padri in diuersi tempi, e luoghi, & etiamdio Matt. 14. d'animali priui di ragione. Resta solo far mentione con ogni Marc. 15º breuità della verace, e perfetta misericordia, che s'vsa per la di- Luc. 13. uina gratia à nostri tempi da alcune Archiconfraternità & in particolare nella religiosissima, e santissima Città di Roma dall'Archiconfraternità di San Giouanni decollato, doue non folo vanno à consolare, e confortare insino all'vitimo punto della vita quelli, che per giustitia à morte sono condennati, mà doppò morte co molta edificatione, e pietà Christiana processionalmente con torcie accese portano quei corpi su le proprie spalle alla loro Chiesa dado loro honorata sepoltura in quella. I quali giudico non meno degni di lode di Tobia, mentre daua con diligenza sepoltura à i morti, & à gli vecisi. Ancora la veneranda Archiconfraternirà della morte di Roma non manca di effercitare perfettamente quelta fettima opera di misericordia, il che fanno con incredibil carità quei Signori Confrati nel l'epellire i poueri desonti non solo della città, ma anche di dieci, e dodici miglia discosto; Poiche hauendo hauuta notitia de morti, vanno con ogni follecitudine, e diligenza non perdonando à fatica, ne spesa di cera, e d'altre cose necessarie a funerali per dar sepoleura à quei poueri cantando per strada Inni,e Salmi conforme all'Ecclesiastica consuctudine: dipoi facendogli celebrar Messe, e dinini vifici con grandissima carità, e misericordia. Per la qual cosa sono degni di essere lodati molto e dal Signore benederti fimili à gl'habitatori di Iabes Galaad, i quali furono dal Profeta Dauid lodati, e dal Signore bene- Lib.z.Reg. detti come s'intende dalla divina Scrittura con queste parole : Cap.s. [Benedicti vos à Domino quia fecistis misericordiam hanc cum Domino vestro Saul, & sepelistis eum, & nunc retribuet wobis Dominus misericordiam, & veritatem . ] Siate benedetti

74

lib. 2. cap.

voi dal Signore, perche hauete viata misericordia tale co'l vostro padrone Saul; e l'hauere sepolto, & hora. Dio vi renderà 

### COME SANT VGO VESCOVO

di Linconia era deditissimo all'opere di pietà: ma in particolare nel dare sepoltura à i poueri defonti, li quali sepeliua con singolar diligenza, e carità. Cap. II.

Confellori.

Criue il Padre Maffei di Sant'Vgo Vescouo di Linconia, che questo Santo Vescouo con molca marauiglia de'viuenti vlaua grandiffima diligenza, e carità particolarmente verso i de fonti: e ciò non quanto all'anime folamente; ma etiandio quanto à cadaueri, poiche non fi

tosto intendeua, che in questa ò in quella parte giace se qualche defonto, che lasciati tutti gli altri negotij, se ne andaua in frerta, e con le debite esequie conforme alla conditione d'ognuno lo metreua sotrerra: Et era si dedito à questa si santa occupatione, che inuitato alle volte à pranzo dal Rè medesimo no si curaua di farlo aspettare l'hore intiere sino ad hauer copita l'opera, e venendo altri messi à sollecitarlo con dirli, che tuttauia il Re digiuno differiua per amor di lui, soleua rispondere il Santo liberamente: Perche m'aspetta? meglio è che vn Rè della terra no aspetti me e magi senza me, che non è il consentire, che siano sprezzati i comandamenti del Rè del Cielo. Il mio cibo è ch'io facci la volontà dell'eterno Padre. [ Tobia cum sol occubuisset, abijt, & sepeliuit eum: Arguebant autem eum omnes proximi eius dicentes : Iam huius reicausa interfici iussus es, & vix effugisti mortis imperium, & iterum mortuos sepelis? Sed Thobias plus timens Deum quam Regem rapiebat corpora occiforum, & occultabat in domo fua, & medijs noctibus sepeliebat ea.] Tobia essendo tramontato il folc

Thob.1.

sole, andò e lo sepelì. Di che lo riprendeuano tutti i suoi dicendoli. Già è stato ordinato per questo, che tu fossi ammazzato, & appena hai sfuggita la morte, e pure seppelisci i morti? -Ma Tobia temendo più Dio che il Rè, pigliaua i corpi morti, e

li nascondeua in casa, e di mezza notte li sepeliua.

Confide-

Felici coloro, i quali in questa vita si sono dati à questo san- ratione. to effercitio dell'opere di misericordia, atteso che non solo gicnano à gli altri miserabili, ma grandemente à se stessi appresso la diuina bontà. Per tanto ti efforto se desideri far cosa lodeuo-·le,& assieme esser benedetto dal Signore ad'imitar'i vestigi di quel Santo Vescouo Vgo tanto dedito alla pietà Christiana, & in particolare à sepellire i morti. Di cui si può dire che susse vn'altro Tobia. Et acciò intenda questa verità, leggi ciò che San Bernardo dice esplicando quelle parole della Cantica: [ Oleum effusum nomen tuum . Quicunque munere gratiæ ex- Cantica. terioris perfusum se sentit, quo & ipse alijs refundere possit; etia Canticia. huic dicere est: Oleum effusum nomen tuum . ] cioè : Il tuo nome è vn oglio sparso. Chiunque si conosce dotato del dono della gratia esteriore, della quale possi à gl'altri communicare;à questo tale etiandio è lecito di dire : Il tuo nome è vn' oglio versato.

### COME SAN MALACHIA VESCOVO

d'Ibernia deditissimo all'opere di misericordia, ma in particolare al sepelire i morti, ancorche da sua sorella fosse ripreso più volte per cotal santa operatione, quella faceua con singolar carità. Cap. III.



I legge nella vita di San Malachia Vescous d'Ibernia che quel Santo Vescouo publicamente s'accinse insin dal tempo ch'egli era Diacono à tutte l'opere di pietà, mà spetialmente à quelle, che per l'ordinario sono da gli altri tenute più à schifo: E con particolar diligenza attendeua alla

fepol-

men d'humiltà, che d'humanità : & hebbe in ciò la tentatione della rea femina,ò più tosto dell'antico serpente col mezzo di lei, Cóciofiache vna sua sorella recadosi à disonore ch'egli s'occupasse in così fatto mestiere. Che fai tu(diceua)pazzo, che sei? Lascia che i morti sotterrino i morti loro: E con tal motto non lasciana di molestarlo ogni giorno: Ma la sciocca ne riccuena la conueniente risposta : O meschina, del sacro detto ben saità le sillabe, ma il senso non già . Et in questo modo proseguì egli allegramente questo esfercitio tanto grato à gli occhi della diuina bontà. FEt ecce vir nomine Ioseph qui erat decurio, vir bonus & iustus (Hic non consenserat consilio, & actibus corum) ab Arimathea ciuitate [Iudæ,qui expectabat & iple Regnum Dei : Hic accessit ad Pilatum, & petijt corpus Iesu, & depositum involuit findone, & posuit eum in monumento exciso, in ... quo nondum quisquam positus suerat. ] Et ecco va huomo nominato Gioseffo, il quale era Decurione, & huomo da bene, e giusto ( costui non haueua consentito al conseglio, & atti loro ) da Arimattia città della Giudea, il quale aspettaua ancora lui il Regno di Dio. Questi s'accostò à Pilato, e chiese il corpo di Giesù e calatolo di Croce l'involle in vn lenzuolo ne le

Confideratione.

Luc. 13.

pose in vn sepolcro,nel quale ancora nó era stato posto alcuno Considera, se tu ti trouassi morto, se il darti sepoltura fusie cosa honesta: e così ti suegliarai accendendoti à questa santa operatione à guisa del Santo Vescouo Malachia nell'opere di misericordia. Et à fine che intenda quanto sia cosa grata alla divina maestà; considera, che in mancamento de gli huomini per fare cotal'vifitio s'è seruito delle fiere , & animali saluatici. Ilche intenderai leggedo la facra historia del Beato Paolo brimo Eremita, la quale per tuo aiuto à questa santa opera di misericordia corporale, hò voluto ripetere. [ Duo leones ex interiori heremo rapido cursu ad beati senis corpus feruntur, ve facilè intelligeretur eos quomodo poterant, ploratum edere: Qui certatim pedibus terram effodientes, foueam, que hominé commode caperet, effecerunt. ] Dui leoni dal più dentro dell' eremo se ne corrono in fretta al corpo del Beato Vecchio, talche facilmente si conoscea, che loro nel modo, che poreuano merchal .

piangénano. Quali à gara cauando con i piedi la terra, fecero vna fossa,che commodamente lo capisse ...

### COME SANT VGO VESCOVO

di Linconia diede sepoltura ad vn corpo morto puzzolente, & addimandato se in tal opera hauesse sentito fetore; rispole non solo di no; ma che era la loro imaginatione. Perilche fu tenuto in gra veneratione. Cap. IV.

I legge nella vita di Sant Vgo Vescouo di Lin- Maffeivite conia che vna volta gli occorse sepelire vn feri- de 17. Con diffimo, & corrottiffimo corpo di vn'imbriaco,e dissoluto peccatore, alquale senza turar'il naso nessuno ardiua d'accostarsi. Et Vgo nondimeno attele à maneggiarlo senza verun segno di molestia : Di che stupiti li circonstanti gli dimandarono, se da quella carogna. egli haueua preso qualche fastidio, ò nocumento? E rispondendo egli di non hauei fentito alcuna mala qualità, e che effi erano inganati dall'imaginatione; Pieni di marauiglia non ceffauano di glorificare nel suo seruo la diuina bontà : [ Sequenti s. Machab die venit cum fuis Iudas, ve corpora profitatorum colleret, & cap. 12. cum parentibus poneret in sepulchris paternis : ] Il seguente

- Hai sentivola carità di quel Santo Vescono, ilquale nell'e- Confidesercitare questa santa opera di misericordia viaua canto zelo e ratione. dispreggio di se stesso, affinche leggendo ancora tu, di nulla fia inferiore nell'effercitio di questa santa operadi misericordia. & inkoral guila poffi effere annouerato frà i beati: Beatimife- Matth. 1. ricordes siquoniam ipfimilericordiam confequentus [ Exalbache tu derdouctointenda questa verità leggi quel che Sho-

giorno venne con i compagni Giuda per portar'i corpi de mortis e porli nelli sepolchri parerni insieme con li lo ro maggiori

iloi Giouan

tom.s.

Giouan Chrisostomo ti scriue sopra le medesime parole, ilquale così dice : [ Beati misericordes . Hic non solummodò pecuniarum erogatores designari mihi misericordes videntur, sed id ipfum cum aliorum quoque mandatorum observatione facienres: quoniam ipfi misericordiam consequentur.] Beati i misericordiofi. In queste parole non mi pare che Nostro Signore difegni folo quei che danno i danari, ma quelli ancora che ciò fanno con l'offeruanza de gli altri comandamenti. Percheloro otterranno milericordia. Questo è il premio di questa. virtù. Et in vero pare che la ricompensa sia vguale : ma nondimeno è molto maggiore dell'istessa virtù, perche per la misericordia temporale il Signore rende misericordia d'eterna vita, & gloria che in perpetuo durerà.

COME SANTVGO VESCOVO

di Linconia hauuto nuoua della morte d'vn fuo persecutore, in diligenza ando à procurargli honorata sepoltura, ancorche fusse minacciato d'insidie per la - strada. Il che compito si ritorno à casa consolato. Cap. V.

CRIVE il Padre Giouan Pietro Maffei della Cópagnia di Giesù nella vita di Sant'Vgo Vescouo di Linconia, che à detto Santo venutagli vn giorno la nuoua del transito di vn suo acerbo persecutore, si pose in vn tratto all'ordine per andar'à quella cafa di lutto, e trouarfi

al mortorio. Et essendogli per cosa certissima riferito che per viaggio gli erano tefe infidie, e che perciò no andaffe in modo alcuno artorno; Bilognerà bene ( rispose egli ) ch'io habbia il ceppi à i piedi, & i legami alle gambe, se hò da tralasciare cotal: visica: E così fatto restar à dietro il resto delle genti, con due Civian

soli famigliari s'incaminò à quella volta, e senza inciampo alcuno vi gionse. E procurato à chi l'haueua hauuto in odio vn decente funerale, e collocato il corpo nell'auello, se ne ritornò à casa colmo d'allegrezza, e ripieno di meriti per si pia operatione. [ Abraha dixit: Si placet anime vestra, vt sepelia mortuu Gen. 1. meŭ, audite me, & intercedite pro me apud Ephron filiŭ Seor: vt det mihi speluncam duplicem quam habet in extrema parte agri sui : pecunia digna tradat cam mihi in possessionem sepulchri . ] cioè: Disse Abramo : Se vi piace ch'io sepelischi il mio morto: intercedete per me appresso di Efron figliuolo di Seor, che mi dia la spelonca doppia, la quale hà nel fine del suo capo per giusto prezzo dinanzi à voi per possessione del sepolero.

Non solo douiamo vsare l'opere di misericordia corporali Considera verso gli amici, parenti, e simili, ma con grande carità verso i nostri emoli, e persecutori imitando al buon Vescouo, il che è maggior fegno di carità,e di merito appresso la diuina giustitia, essendo atto di gran perfettione: come benissimo questa vera & Euagelica Filosofia r'insegna S. Giouan Chrisostomo par- Chris, ho. lando del Patriarcha Isach con tali parole : [ Vidisti quomodo satin Gen. iustus ille qui neg; à lege suit eruditus, neque ad aliquem vir- Gen. 6. tute præditum respicere potuit, ductus à conscientia humanæ natura insita precepta Christi post tradenda de inimicorum di. lectione complexus est, & grandi hospitalitate tractat cos.qui ita eum oderant, omnemque vindictæ cupiditatem ab animo fuo exclusit ?

Hai visto come quell'huomo giusto, il quale non era stato instrutto dalla legge, ne potè riguardare ad alcun'huomo virtuofo guidato dalla conscienza naturale dell'huomo, a-

dempì i precetti di Christo, che erano per darsi dipoi intorno all'amor de'nemici, e con grand' hospitalità tratta quelli, che tato l'odiauano, & escluse dall'animo suo ogni desiderio di vendeta.

Il Fine del Libro None.

# LIBRO DECIMO

## De'danni incredibili dell'Auaritia. Cap. 1.



Auendo di fopra mostrato la veracissima vtilità che si caua dalle buone opere, che ci assicurano nel giorno del final giuditio: Segue hora di trattare, e mostrare chiaramente le ronine, & infiniti danni, che si cauano dall'auaritià; poiche all'opposito no hà altro, che più riranizzije

refista alle pietose, sante operationi; che l'auaritia principio d'ogni male, della quale breuemente tratteremo, mostrando di quante rouine ella è cagione, sì in questa presente come anco nella sutura vita, assinche leggendo il danno incredibile, che da questo insatiabil vitio ne vien contro i suoi seguaci, de hauendo sinteso l'visitià, de incredibil effetti che da quelle buone, e religiose operationi in questa presente vita anuengono ce nell'altra l'ererna gioria, queste segua, de abbracci con ardentissimo amore, e carità viuacissima, e quella con ogni diligenza; e vigilanza sugga. Et acciò che da douero ti prepari à questa suga, leggi con attentione quel che t'insegna la sacra scrittura, e Padri santi con tessimonio di molt'altri moderni, de antichi Auttori, con altri vari, e morali essempi.

Definitio Auaritiz. L'Auaritia suole definirsi in più modi, & il Padre S. Agosti-

no così la fignifica.

Lib. 3. de [Auaritia est quarumlibet rerum infatiabilis, & inhonesta liberabit cupido.] L'Auaritia è un desiderio ssienato, & insatiabile di qual si voglia cosa.

stilente vicio arrivò all'animo di molti Gentili privi del lume della fede Christiana per insegnare à te fedel di Christo ricoprato col suo pretiosissimo sangue: Onde qui per hora mi basta valermi di quel, che dice Marco Tullio con queste parole: Aua- Cie Tufe. ritia est opinio vehemens de re non experenda tamqua expere-quest.lib. da valde sit, inhærens, & penitus insita.] cioè: L'Auaritia è vna gagliarda opinione molto ben'impressa di cosa, che non si deue desiderare, come se grandemente si deua desiderare. La quale definitione mi pare, che sia conforme à quello, che si legge nella sacra Scrittura quando dice : [ Non concupisces do- Exod 20. mum proximi tui. ] Et altroue: [ Maledictus qui transfert Deut. 17. terminos proximi sui, & dicet omnis populus:amen.] Maledetto quello, che trasferisce i termini del suo prossimo, & il popolo dirà:amen. Conferma Hugo di S. Vittore la definitio- Hugo in line di S. Agostino di sopra da noi riferita co queste parole: [A- ustro aniuariria est gloria, seu quarumlibet rerum insatiabilis, & inho- mz. nesta cupido. ]L'Auaritia è vn'insatiabile, & immoderata cupidigia della gloria ò delle cose di qualunque sorte si siano. Di questa infernale peste dell'auaritia molti Santi Padri hanno scritto. E perche non penso potersi giamai dirne à bastanza, m'è parso non fuori di proposito trattarne alquanto, sperando nel Signore di suegliare qualcheduno à shadire, & annichilare dalla sua anima vn coranto mortifero, e pestilente vitio non solo commune à Laici, ma ancora à gli Ecclesiastici, come benissimo c'insegna il Profeta dicendo: [A minimo vsque ad maximum. omnes auaritiam sequuntur: à Propheta vsque ad sacerdotem cuncti faciunt mendacium.] Dal minimo fino al maggiore tutti seguono l'auaritia: Dal Profera sino al Sacerdote tutti dicono la bugia. Perilche il Signore ci auifa, & esforta à viuere con fomma vigilanza, affinche l'antico, & astuto ferpente per mezzo di questo ingordo, & insatiabile veleno con le sue false, e sufingheuoli apparenze non c'inganni, e leghi con le teti dell'interesse di cose di fortuna, cioè con le sfrenate voglie dell'auaritia principio, e radice d'ogni male; Sicome l'Apostolo afferma chiaramente con queste parole: [Radix omniñ malorum est cu- Tim. 6.17 piditas.] La cupidigia, ouero l'auaritia è radice d'ogni male. Laonde m'è parlo aggiongere qui di molto, che si potrebbe di--40105

Ierem. 8. 3 cm 2 38

re alcuni pochi effetti dell'auaritia. E prima ci serniremo de Prouerbi douc fi legge : [ Alij diuidunt propria , & difiol' duaritia Prou. 11. res fiunt: Alij rapiunt non sua, & semper in egestate sunt: Qui confidit in diuitijs suis corruet. I cioè: Altri fanno parte delle cose proprie, e diuentano più ricchi, altri tolgono le cose d'altri, e sempre stanno in pouertà. Quello che si confida nelle sue ricchezze, caderà. Senti di gratia ciò che si legge nella medema facra Scrittura . [ Conturbat domum firam, qui sectatur auaritiam : qui autem odit munera:viuet, I cioe: Quello, che seguita l'auaritia conturba la sua casa: ( cioè la sua conscienza) ma quello che hà in odio li presenti, viuerà. A te dunque insatiabile auaro dice la diuina Scrittura queste parole: [Qui congregat thesauros lingua mendacii, vanus, & excors est, & impingetur ad laqueos mortis. Colui che raguna tesori con lingua bugiarda è vano, e stolto, e dara Ibid.23. ne lacci della morte eterna. Ne erigas oculos tuos ad opes quas non potes habere, quia facient fibi pennas quasi Aquille & volabunt in cœlum . ] cioè: Non voler alzar i tuoi occhi al le ricchezze, che non puoi hauere, perche fi faranno le penne come d'Aquila, e voleranno in Cielo. [ Infernis, & perdi-Kbid.27. tio nunquam, replentur: similiter & oculi hominum însatiabiles. L'inferno, e la perditione mai si riempono similmente gli occhi de gli huomini infatiabili . [ Qui feftinat di-Eccl.s. tari, non erit innocens. ] Colui che s'affretta d'arricchirsi non Prou. 28. farà lenza peccato. [ Auarus non implebitur pecunia, & qui amat diuitias, fructum non capiet ex eis. ] L'Avaro non fi fatierà di denari, e quello, quel che ama le-ricchezze non cauerà frutto da quelle. Senti infelice auaro, che ti dice la Scrittura facra . [ Auaro nihil est scelestius nihil est iniquius, quam amare pecuniam: hic enim, & animam fuam venalem habet. I Non vi è cola più scelerata dell'auaro, ne più maluaggià; che amare il danaro, perche questo tale ha l'anima sua vendibile. Acciò dunque fuggiamo vn cotal male, prima è da considerare che questo si spietato vitio è contro natura come dice Guglielmo Parisiense : [ Cum anima humana sua natura

> - fublimior fit, & purior coelo, tamquam Deo inter omnes creaturas fimilior; confrat quod illa naturaliter appeteret exal-

> > tari

tari à rebus corruptibilibus, & terrenis, figut exaltantur coeli. a terra. ] Essendo l'anima dell'huomo per natura fua più interiore; sublime, e pura del Cielo, conie quella che a Dio frà rutte l'altre creature è più simile; chiara cosa è ch'essa naturals mente desiderarebbe d'esser'essaltata dalle cose corruttibili e terrene si come sono essaltati i Cicli dalla terra. Perilche in vn certo modo mi pare contro natura, quando l'huomo ragioneuole si lascia superare dall'auaritia per mezzo del suo sfrenato, & immoderato appetito, e dal Cielo come suo principale oggetto alle terrene vanità fi lascia tirare. Ma. quanto fia pericolofo lo stare troppo attaccato alle cose terrene e transitorie ce lo dichiara il Beato Agostino mentre dice : [ Iudzi damnabiliter terrenis inhærentes , timentes Auguft fo perdere quod acceperant, occiderunt eum qui dederat. Hæc per pf. 71. dicimus fratres, vt homines de nouo testamento discatis non inhærere terrenis: Si enim inexcusabiliter terrenis adhæserunt ij in quibus ipsum testamentum nondum erat revelatum. patet quod inexcufabilius terrena fectantur quibus promissa cœlestia in nouo testamento sunt reuelata: Nam recolite fratres mei, quod dictum fit à persequentibus Christum . Si dimi- Ioan, II. ferimus, inquiunt, eum; venient Romani, & tollent à nobis & locum, & gentem . Vide quia timendo terrena perdere, Regem Cœli occiderunt ? Er quid eis factum est ? Perdiderunt & ipsa terrena, & vbi occiderunt Christum ibi occisi sunt, & cu nolentes terrena perdere datorem vita occiderunt, eadem terrena occisi perdiderunt, & eo tempore occisi sunt, quo illum occiderunt, vt ex iplo tempore monerentur : quare ista passi sunt . 7 I Giudei con loro perpetuo danno attaccandosi alle cose terrene per timore di perdere quello, che haueuano riceuuto ammazzorono colui, che il tutto gl'haueua donato. Queste cose(soggiuge) diciamo fratelli, acciò voi huomini del nuouo teltamento impariate à non attaccarui alle cose terrene, perche se essi inescusabilmente s'accostorno alle cose terrene,ne i quali il medemo testamento non era anco stato riuelato, apertamente si scuopre, che più inescusabilmente seguono tali cose coloro, à quali sono state riuelate nel nuouo testamento le promesse celesti: Imperoche ricor-Aa 3 date-

dateui, che su detto da persecutori di Christo. Se lo lascieremo andare; veranno i Romani, e ci torranno il luogo nostro, e la gente. Hon vedi che temendo di perdere le cose terrene. occisero il Rè celeste è Ma da ciò che ne segui è Persero anco le cose terrene : e doue à punto vecisero Christo, li furono vecifi esti :e doue per non perdere le cose terrene, vecisero il datore della vita, ammazzati poi, perfero l'istesse cose terrene, & in quell'istesso tempo furono fatti morire, nel quale ammazzarono, Christo, acciò fussero ammoniti sino dall'istesso tepo, per qual cagione tali cose patissero. E questa dottrina di S. Agostino merita d'essere scolpita nel cuore di ciascuno, & in particolare di quelli presidenti della giustitia, e Prencipi quali,o per auaritia,o per altri rispetti humani, e politichi poco si curano di fare cofa cotra la divina bontà con incredibil detrimento dell' anima loro, & fcadolo de proffimi, nulla stimado l'infernali pene che per questi tali sono preparate seza veruna misericordia; ma folo viuendo nel loro sfrenato defiderio d'acquift are . & in questa vita regnare senza mai por fine à sì insatiabile, e sfrena+ to desiderio. In tal maniera sono anco ingannati dall'antico ferpente, conducendo loro all'eterna dannatione, come beniffimo ci-mostra il Profeta dicendo. [Proptereà dilatanit infernus animam fuam; & aperuit os fuum absque vllo termino, & descendent fortes eius, & populus eius, & sublimes, cloriofiq reius ad eum. Perciò hà allargato l'inferno l'anima fira, & hà aperto la sua bocca senz'alcun termine, & i forti di quello via descenderanno, & il suo popolo, & li suoi sublimi, e ploriosi . Il che si verifica particolarmente in persona dell'auari, delli quali ve n' è tanto gran copia nel mondo: come anco in altri luochi della facra scrittura sono dal Signore maledetti questi si insatiabili, e sfrenati. E prima come si legge in Efaia con queste parole: [ Væh qui prædaris, non ne & iple prædaberis, & qui spernis non ne & ipse sperneris ? Cum consummaueris prædationem, deprædaberis. ] Guai a te, che fai preda; Forfi che tu anco non farai predato, e che dispreggi, non sarai anco tu dispreggiato? Quando harai finito il robbamento e allhora de summo sarai robbato. Perilche Santo Isidoro scriue: Plerumque bono cap. potentes tanta cupiditatis rabie inflammantury vride con-

fini-

Ela.s.

ы.

finibus suis pauperes excludant, nec habitare permittat.] Molte volte i potenti sono infiammati da ranta rabbia di cupidigia, che escludono da suoi consini i poueri; ne permettono che vi habitino . Il che benissimo vien rimpronerato loro dal Profeta, mentre dice; [ Væh qui conjungiris domum ad dos flaia, s. mum, & agrum agro copulatis víque, ad terminum loci:nunquid habitabitis soli vos in medio terra ? ] Guai à voi che congiungere casa con casa, & attaccate campo à campo insino al termine del luogos forse che vi pensate douere voi soli habitare nel mezzo della terra? Il che tutto s'intende per l'auari e cupidi delle ricchezze. Per tanto fermamente si deue credere, che morendo faranno buttati nelle infernali fiamme fenza pietà alcuna coloro, i quali metre vissero giamai smorzorono l'ardéte fuoco, e sfrenato desiderio de beni di fortuna senza rifguardar'alle ricchezze del cielo promesse, & apparecchiate à quelli, che disprezzano le cose caduche della terra.

Vien' anco detestata l'auaritia per il Profeta Abacuc: [Veh ei qui multiplicat non fua, víquequò aggrauat contra fe densum lutum? Nunquid non repente consurgent qui mordeat te, & fuscitabuntur lacerantes te, & eris in rapinam eis ? Vah qui congregat auaritiam malam domui sux, vt sit in excelso nidus eius, & liberari se putat de manu mali ]. Guai à chi moltiplica le cose non sue: sino à quanto và aggrauando contro di fe il fango condensato ? Forse che repentinamente non sorgeranno quelli che ti morderanno, e si suegliaranno quelli, che ti lacereranno, e tu sarai rapina di loro? Guai à quello, che congrega l'auaritia cattina alla casa sua, acciò sia in alto il suo nidose si pensa esser liberato dalla mano del male. Veramente ciechi sono questi rali,i quali vengono ad estere percossi di maledittione ancora nell'Apocalisse doue si legge; [Veh, Veh, Veh Apoc. 8. habitatibus in terra. Guai à quelli, che stanno con tutto l'animo fissi nella terra. Done la Glosa espone : [Vah laboris in acquirendo, Væh timoris in retinedo, Væh doloris in amittedo.] Guai di fatica in acquistare, guai di timore in retenere, guai di dolore in perdere . Primieramente perche gli auari pariscono grandissima passione, & fatica in acquistare de'beni di fortuna, si può dire che sieno simili all'animali domestici; poiche quello il THE PARTY Aa qua-

quale vuol fat preda d'effi, lova inescando mostrando loro da magiare, & à longo passo lo seguono e quado egle arrivato al luogo, doue può facilmete ammazzarli, lubito ne fa stratij. Coft interuiene à miseri, & infelici auari, essendo che sotto falsi pretesti il diauolo mette d'auanti gli occhi loro i beni di fortuna,& le ricchezze transitorie, le quali sono con molta sollecitudine dall'infatiabile audro defiderate, perilche viene con inganni, e fraudolenti modi à spogliare il ponero per accumulare, e tefaurizzare per se ftesto, ma in vn subito eccoti che è affaltato dalla morte, & dal demonio, dal quale viene privato della vita eterna, e sepolto nell'Inferno, come si legge no Prouerbi doue si dice: [Ignorat quòd ad vincula stultus trahatur, donéc trassigat fagitta iecur eius , velut fi auis festinet ad laqueum; & nescit quod de periculo anima illius agitur . Non si accorge il matto, che è tirato ne i lacci, fin'a tanto che la faetta gli trapaffi il fegato, à puto come l'vecello che se ne và in fretta alla volta del laccio, e non sà che si tratta del pericolo della sua anima. Che l'auaro habbia grandissimo timore in possedere le ric-Historim, chezze, benissimo ce lo scriue San Geronimo mentre diste: [Auarus semper insidiantes metuit : aspicit potentiorem fe, & putat effe violentum: conspicit pauperem, & putat effe furem: & fic in possidendo securus nunquam est. ] L'auaro sempre hà paura dell'infidiatoris Guarda quello, che è più gaghardo di se,e pensa che gli tolga il suo per forza:guarda il pouero, e penfa; che sia vi ladro: così in possedere mai è sicuro. Il che benissimo ci dimostra l'Ecclesiastico. [Saturiras diuitis non si-

nit eum dormire.] La fatietà del ricco non lo lascia dormire : Terzo : Che l'auaro habbia dolore ecceffino in perdere li beni remporali il medesimo S. Geronimo con queste parole scriue: Si quis auarus pecuniam amilerit, in vehementissimum labitur dolorem : Si fures rapiant, aut ignis ardeat; contriftatur, & dolens dicit se raprum aut combustum esse : Non enim dicit sua, sed se, ac si diceret ; Plus diligo mea quam me . ] Se qualche auaro perde il danaro, calca in dolore vehementistimo. Se lladri rubbano o il fuoco abbrugia, fi contrifta, e doledofi dice che è stato rubbato, & abbrugiato, ne dice già lesue cole, ma se steffo, come se dicesse : Più amo le cose mie che me Gello

2 265

ftesso. Ilche ancora Bernardo Satolvà conderando sopra questi infelici con dire: [Cur pecuniam pretiofiore facis quam re ipfum cuius astimatio pensari no potest? Christus semel pro peccatis noffris mortuus est, iustus pro miustis; & tu pretiosiore reputas animalium congregationem quam Christi redemptionem? Perche fai più pretiofo il danaro che te medefimo di cui prezzar non si può la stima? Imperoche Christo è morto vna volta per li peccari nostri, il giusto per gl'ingiusti: E tu teputi più pretiofa la congregatione dell'animali che la Redentione di Christo . Misero veramente e disaupenturato l'auaro il quale è priuo, & ignudo d'ogni sorte di virrà, come benissimo dimostra l'Euangelista: Giouanni con queste parole: [Dicis Aposica.]. quod diues fum, & locupletatus, & nullius egeo, & nescis quia tu es miser, & miserabilis, & pauper, & cœcus, & nudus. ] Tu dici: lo sono ricco, & facultoso, e no hò bisogno d'alcuna cosa, e non fai che fei mifero, e miferabile, e pouero, e cieco, e nudo: Imperoche l'auaro con infinita, e grandissima miseria consuma i giorni fuoi in acquistare i beni transitorii con perdita dell'eterni : Ilche conferma Sant'Agostino dicendo : [Qui terrenis inhiat , cœlestia contemnit ; & ideò virisque in fine carebit . ] Colui il quale desidera, & và procacciando cose terrene, sprezza i beni celesti, e però al fine della vita si trouerà priuo d'ambedue . E nell'Ecclesiastico : [ Quid enim proderit homini de Eccl.ca. vniuerso labore suo, & afflictione spiritus, qua sub sole cruciatus est ? Cuncti dies eius doloribus, & zrumnis pleni sunt, nec per noctem mente requiescit: Et hoc non ne vanitas este ] Che giouamento verrà all'huomo di tutta la fua fatica, & afflittione di spirito, con la quale si è affannato sorto il Sole; essendo che tutti i suoi giorni son pieni di dolore, & angoscie, ne la notte troua riposo con la métel E questo no è vanità. Tali sono i frutti che si cauano in questa vita dall'auaritia, e nell'altra poi l'eterne pene, come si legge benissimo in San Matteo, doue dice : Diues difficile intrabir in Regnum Coelorum. Et ite- Matt. c.19. rum dico vobis. Facilius est camelu per foramen acus transire; quam diuité intrare in Regnu Coeloru. Difficilmente entrerà il ricco nel Regno de Cieli. E di nuovo vi dico che più ageuolmente è per passare vn Camelo per il buco d'vn'aco, che'l ricco (iruto nel

don.

nel regno de Cieli. Di più quelta mala bellia dell'auaritia è radice, & origine d'ogni male. Il che ci viene aunisato dall'Apostolo mentre dice: TRadix enim omnium malorum est cupil I. Timot. ditas, quam quidem appetentes errauerunt à fide, & inferuecap.6. runt se doloribus multis; ] La radice di tutti i mali è la cupis digia, della quale hauedo alcuni appetito errorno dalla fede , e s'impiegorno in molti dolori. Perilehe fi può intendere chiaramenre che gli auari per la loro sfrenata voglia d'accumular beni temporali perdono li celesti, & alle volte anco smarriscono la vera fede: simili à Giuda; il quale per la maladetta aux+ ritia fu traditore pessimo dell'immaculato agnello Signor Matt. c.26. Noffro Gielu Christo. E per ordinario a questi tali disauuenturati gli anuiene effere homicidiali ciudeli del proffimo, e fuo fratello, à guifa del Rè Acab, il quale per la sua cupidigia ammazzò il giusto Nabot. Similmente considera quel che per l'a-Reg. lib. 3. cap. 11. j uaritia auuenne à poueri e disgrariati Giudei, i quali con tanta sceleraggine, & iniquira crocefissero Christo Saluatore, ficome benissimo l'Euangelista San Giovanni lo diniostrò dicen-Joan C. 11. do : [ Collegemme autem Pontifices , & Pharifei concilium aduerfus Ielum, & dixerunt : Quid faciemus quiv hic homo multa figna facit! Si dimittimus eum fic,omnes credet in eum, & venient Romani; & tollent locum nostrum, & gentem! . ] Ragunorno i Pontefici, e Farifei il Concilio contro di Giesu, e diceuano: Che faremo noi, poiche quest'huomo fa molti fegni? Se lo lasciamo andare così tutti crederanno in lui, everianno i Romani, e ci torranno il luogo nostro, e la gente Laonde furono ancor esti priui di vita con grandissima strage e fatti copaghi nella dannatione del Demonio infieme con il ricco, del quale il Saluatore parla in San Luca con queste parole: [ Mor-Luc.c.16. tuus est Dives ; & sepultus est in Inferno : ] Er in questa vitas gli anari miseri anco sono servi delle loro ricchezze, come anche del Prencipe delle renebre : Onde il beato Bernardo esclaens wall mado cotro gli anari dicena: [ Si verè tuz funt dinitiz, expone illas ad lucra, & coelestia pro terrenis cómutato. Quod si facefermat. in renon vales; fatere te pecunia tua non dominum elle sed seruum: custodein non possessorem . ] Se verdmente le ricchezze

fono tue; mettile fuori per guadagno, & cabia le cose terrene

per le celesti: e se non lo puoi fare confessa essere non padrone. ma schiauo del tuo danaro, e più tosto custode che possessore. Infinite iono l'infermità, & incurabili; che tira feco l'auaritia: Io solo alcune poche ne mostrerò con la dinina scrittura se prima con l'Ecclesiaste doue si legge: Est infirmitas pessima, Eccleap.s. quam vidi fira foleidiuitie coferuate in malum domini faisPereunt enim in afflictione peffima. Infermità peffima è quella. ch'io hò visto sotto il sole:le ricchezze coseruate à dano del suo Signore, le quali periscono in vna afflittione malissima. E tanto più graue questo quasi incurabil morbo, quanto che si distende e predomina in tutte le parti del corpo più principali : Perile che alle volte si è visto questo si pestilente vitio dell'auaritia impadronirsi di Santa Chiesa con canta gran tirannide; & impietà; non perdonando ne à ricchi, ne à poueri, ne à gionani. melà vecchi ne à facerdoti, ne à laici, como dininamente accenna il Profeta Gioremia: A minore vique ad maiorem omnes Icrem to auaritiæ student : à Propheta vique ad Sacerdotein cunchi faciunt dolu. ] Dal minore fino al maggiore tutti attendono all'auaritias e dal Profeta fino al Sacerdote tutti fanno frauden Gli avari sono anco ciechisilche si legge nell'Essodo in cotal modo: [ Non accipias munera que exceçant etiam prudentes, Exodo)3. & subvertunt verba inflorum of Non pigliare presentit i quati acciecano gli huomini etiandio prudenti, e souuertono le parole de ginfti d'Enel Déuteronomio en [Munera exceedant ocid- Deut.c.16 los fapientum, & mutant verba instorum. Il presenti acciecano gli occhi de fani pe mutano le parole de giulti . Vn'al- s rige ai tra forte d'infermità nasce da questo pestifero vitio dell'auaritia chiamata per nome lunatico, del quale si legge in San Matten con queste parole: [ Quidam homo accessit ad Iesum di-Matt. c. 11. cens:Domine miserere filio meo qui lunaticus est, & male patitur : nam sæpe cadit in ignem, & crebrò in aquam of Vn cert'huomo s'accostò à Giesù dicendo: Signore habbi misericordia del mio figliuolo che è lunatico, e patisce malamete, perche spesso cade nel fuoco, e spesso nell'acqua. Onde benissimo da noi fi puol'intendere l'huomo auaro, ilquale essendo stato creato per il Cielo, se ne stà inuolto hora nel fuoco della concupiscenza, hora nell'acqua de desiderij di cose temporali, quali à guila

guita dell'acqua scorrono, e si dileguano in vn m omento. Segue yn altro infanabil morbo per l'infelice auaro, ilquale è l'Idropissa, sicome scriue l'Euangelista San Luca con queste parole: [ Ecce homo quidam hydropicus erat ante illum . ] Inc.c.14. Ecco vn cert'huomo idropico ch'era innazi lui: Ilche benissimo si può intédere dell'auaro per le qualità dell'idiopisia: Primieramente per esser l'idropico difforme per la sua mostruosità di corpo, secondo per il puzzolente fiato ch'egli hà, terzo per l'insatiabil sete che tutte le hore tiene di bere. Quanto al primo che l'auaro sia gonsio simile all'idropico chiaramente si moftra per l'esperienza, poiche per l'ordinario i ricchi, & abbondanti de'beni di fortuna sogliono essere superbi, sicome appare dalla diuina Scrittura in Ofea, doue con queste parole fi legge: [ Adimpleti funt,& saturati funt: eleuarunt cor fuum,& obliti funt mei . ] Si sono empiti, si sono satiati, alzorno il suo cuore, e si sono scordati di me. E questo lo causò l'enfragione delle loro ricchezze: Di qui è che butta per la bocca fi interiore della intentione, come esteriore della conversatione appresso gli huomini insopportabil fetore di opere pessime, &

minabiles ficut ea quæ dilexerunt. ] Sono diuentati abominenoli come le cose che amarono. Di che non è marauiglia es-

Demetriadem .

fendo che essi tanto offendino l'istesso Rè di gtustitia per il loso sfrenato desiderio delle ricchezze, sicome diuinamente ci in Epift.ad mostra quel Santo Dottore Geronimo có queste parole: [Quod apertus contemptus Dei est facere prohibita, & iussa non facere . Sed cum transgressio mandati Dei sit prohibita, qui vnius oboli causa multoties falso iuramento transgreditur mandatu Dei, patet quod talis Deum pro vno obolo aliquando contemnit . Et nedum auarus transgreditur vnum Dei mandatum, sed etiam omnia decem Dei mandata transgreditur. Manifesto dispreggio di Dio è fare le cose prohibite, e non fare i comandamenti. Et essendo prohibita la trasgressione del precetto di Dio quello che spesso per vn baiocco con giurare il falso trasgredisce il precetto di Dio; chiaro è che quel tale alle volte per vn bajocco disprezza Iddio, Anzi l'auaro non solamente traf-

Icandalose al prossimo, & abomineuoli ne gl'occhi della Maestà di Dio, come il medesimo Osca afferma : [ Facti sunt abo-

fgredifce vn comandamento folo, ma turti i diece commanda. menti. Quanto poiche l'auaro fia simile al sitibondo idropico, ilquale quanto più bene, tanto meno si estingue la sete, dimostra chiaramente Sant'Agostino, doue paragona l'auaro all'inferno in cotal modo: | Augrus vir inferno est similis:Infernus enim quantoscunque deuorauerit, nunquam dicit:satis est : lut. docu-Sic & si omnes thesauri confluxerint in auarum, nunquam sa- men. tom. tiabitur. ] L'auaro è simile all'inferno, perche l'inferno per be- 3. ne che ne habbia diuorati parecchi; non per questo mai dice : basta; così anco se bene tutti i tesori verranno in mano dell'auaro, mai si satierà. Ma troppo sarei lungo in scriuere delle sciagure, e mali che nascono dall'auaritia. Dirò solo che questa mala,e pestilere bestia è principio, & origine di tutte l'imperfet tioni, il che divinamete lo mostra Sat' Agostino co queste parole: [O homo nu ignoras quod omniu maloru radix auaritia eft, Aug ferma & seruitus Idololatria, mater vsura, genitrix simonia, pena via, 98. ad franutrix gehennæ? O auaritia abyflus infatiabilis, emper fame-tres in heremo I. scis, semper doles, semper tristaris in cunctis : ò pestis intermi- 1. Thim 6 nabilis, ò famelica rabies: Nam omnia fuis terminis clauduntur: sola auaritia nullo clauditur fine: Omnia in homine sene fenescunt vitia, sola augritia invenescit. O rabies omni fine carens: Terra fuis limitibus rerninatur, aqua fuis finibus limitatur, aer suo fine concluditur, culum fuis terminis arctatur : sola auaritia terminum nescit. O auare qui si cœli, & terræ dominus fueris, nunquam quieueris, donec te Deo adequaneris, vel fueris superior altissimo. O pestis Damone segior, nam Damon fitnih altiffitmo effe voluit, fed augrus Deum fi Super alcendere polier, veller by the contract of the contract was pack was

Non sai huomo che la radice di tutti i mali è l'auaritia e feruitu dell'Idolatria, madre dell'viura, genitrice della fimonia, fomite della colpa; via della pena, nutrice delle fiamme infernali? O auaritia abisso insatiabile, sempre hai famessempre ti doli, sempre t'attristi in ogni cosa. O peste insatiabile, ò famelica rabbia, perche tutte le cofe si chiudono ne suoi termini: solo l'adaritia non riconosce termine alcuno . Tutti i vitijs inuecchiano nell'huomo, l'auaritia fola ringiouenisce : O rabbia fen-La alcun fine. La terra e terminara ; l'acque sono limitate, aria \_ fi racchiude col fuo confine, il Cielo stà rinchiuso ne suoi teremini; sola l'auaritia non sà the cosa sia termine. O auaro il.

quale se sussi signore del Cielo, e della terra, giamai ti acquieteresti, sin tanto che non ti sacessi eguale à Dio, ò sussi superiore all'altissimo. O peste più siera del Demonio, poiche il Demonio volse essere simile all'altissimo: mà l'auaro, se potesse votrebbe ascendere sopra l'istesso Iddio.

### COME IL BEATO ANTONIO DI

San Germano dell'ordine di San Domenico vidde portare in corpo, & anima all'Inferno vn'vsurario: e come i suoi figliuoli volendo celaresì giusto giuditio di Dio il Beato gli lo manifesto co gran terrore di essi. Cap. II.

l'legge nel libro de Beati dell'ordine di S. Domenico, che narraua il beato Antonio da S. Germano castello del territorio di Vercelli huomo di santa vita, e che su già Priore del Gouento di San Marco di Fiorenza dell'anno 1546. al tempo di Sant'Antonino, qualmente essendo

avna volta Priore à San Giouă Batrista di Como Conueto poco fuori della citrà, e standosene vna volta al solito suo doppo il amatutino in chiesa all'oratione, doppo che s'erano partiti i Fratti, cominciò à sentire vn grande strepito di caualiaria per la strada publica, che passa à canto alla Chiesa. Onde affacciato auori dimandò che gete erano, e doue così di notte andauano, e non gli essentio, stimò che attendendo à passare in ordinanza, e con silentio, stimò che attendendo à passare in ordinanza, e con silentio, stimò che attendendo à passare in ordinanza, e con silentio, stimò che attendendo à passare in ordinanza, e con silentio. E però dimandado loro in lingua Latisma, chierano, e doue andauano, non ci essendo in quel tempo guerra?

guerra?Ma ne per questo risposero cosa alcuna. Onde risolutosi il beato Antonio che quella fusse visione sopranaturale; comi--dò loro,doppo breui orationi fatte da parte d'Iddio, che rispondessero chi erano e doue andauano. Fermoronsi in quel punto tutti, e fauellando vno, che trà loro fembiana il maggiore, fappia disse che noi siamo Demoni dell'inferno, & andiamo quà alla città per portar'in anima,& in corpo all Inferso vn publico viurario auarone, e gradissimo ricco d'iniquità: All'hora comadò loro il beato che nel ritorno gli facessero motto. Seguitorno il-vlaggio, & egli chiusa la porta si pose in oratione per quella pouera anima del detto auarone, pregando il Signore, che se no era passata dal corpo, volesse per sua pietà donargli spirito di penitenza e di contritione: Ma ecco che così stado il fanto sentì di nuono lo Arcpito de canalli, e maggiore affai di prima, & affacciatofi alfa porta, vidde fra la chiara luce dell'aurora il corpo del predetto mifero viuraro in fembiaza di virtudo doffo di vn fiero cauallo efferne portato all'Inferno, gridado quei maligni spiriti : Ecco l'avaro, ecco l'vsuraro, ecco il succhiatore del fangue delle pouere vedoue, e delli abbandonati pupilli. Il beato Padre per così horrenda vista spauentossi, & addolorato per la dannatione di quell'anima ferrata la Chiefa fenza dire niente à persona, se ne ritornò alla sua camera. Ecco che venuto il giorno comparirno due gentil'huomini alla porta del-Convento, chiededo d'effere introdotti à parlare al Padre Priore: e venuti alla presenza sua lo pregorno da parte di certi Signori, che si degni d'andare sino alle case loro, perche molro desiderano di parlargli. Doppo d'estere arrivato; in questa maniera parlò il maggiore di quei fratelli al Padre frà Antonio. Priore sopradetto. Reuerendo Padre: Doucte fapere che questa notte è morto il nostro Signor padre bona memoria: E perche ne ha lasciati cotanto ricchi, bramiamo fargli vna solenne honoranza di mortorio, e vorrémo che la Renerenza vostra facesse il sermone funerale. Il Beato servo di Dio che la notte haueua veduto il vecchio padre loro effere stato portato in carne, & in offa all'inferno,e ftimado che detti suoi figliuo-· li volessero occultare il castigo dinino, rispose che hauer-bbe desiderato vedere il corpo del padre loro morto; Rispondendo eglino

eglino che per douersi induggiare à due ò tre giorni, più l'haueuano fatto chiudere dentro vna cassa di legno: Allhora repli-, cò il s. Padre, che ageuol cofa farebbe stato lo sconficcarla per. dare à lui questa sodisfattione, poiche lo grauano del sermone. Finalmente vedendo che trouauano scuse nuoue per occultare. quell'orrendo giuditio, il quale Iddio haueua fatto vedere à lui la notte; acciò che fusse palese à tutto il popolo, essendo stato. detto huomo publico vsurario; il santo seruo di Dio risposeà figliuoli: Vi credete di buttare à me la poluere nelli occhi, ilquale questa notte hò veduto il vostro padre misero esserne stato portato all'inferno? Andate, andate, e restituite la robba da lui malamente acquistata, se voi non volete andare doue egli è stato condotto. Non accade far sermoni, ne procacciargli cassa, come hauete fatto piena di fieno, però che già è stato nell'inferno come il ricco Epulone per sempre sepolto. Rimasero confusi, vedendo scoperto il fatto, che eglino per honore del modo volcuano occultare, e si dismesse l'onoraza funerale, & apparecchi. Et il seruo di Dio Antonio doppo che hebbe consolati i gio uani, & effortati alla restitutione, & alle limosine, se ne ritornò al suo conuento, & il caso su noto à tutta la città per altrui ese pio. Chrifostomo. [Prætereà tamquam qui Idolum lapideŭ aut

46. in Io. tom. 7.

Chris. ho. aureum & claustris, & vectibus cohibent suo téplo area praparantes, & argenteis vasis recondentes, nonnè ità aurum adoras vt ille idolum?Ille & oculos, & animam traderet potius quam Idolum:non aliter effecti funt auri amatores. Sed no adoro aurum inquies? Neque idolu, dicet ille, sed inhabitante dæmonem. Ita & tu,licet non auru, eius tamen aspectu, & cupiditate anime · infidentem Dæmonem adoras:dæmone enim grauior est pecuniarum cupiditas, qua multi magis perfuafi funt quam illi ab idolis; quibus non omnia parent, huic verò omnia, ve quodcunque faciendum suggerit, obsequantur. Quid dicit auaritia? Esto omnibus inimicus, obliuiscere natură, contemne Deum, sacrisicium mihi te ipsum offer: Dicto citius paret, & idolis quide boues sacrificant: auaritia: offer mihi animam inquit, & persuadet: vide quas habeat aras, que libamina accipiat Regnum Cœloru. .Cor.s. auari non possidebunt. Neque has minas formidant, quamuis, hac cupiditas infirmissima sit quippe qua potius insita quam

naturatis elt fuiffet enim nobis à principlo: led dutum iam erat, neque quisquam aurum amabar .. ] In oltre come quelli che tengono chiufo qualche Idolo di pietra, o di oro fotto ferrature o carenacci preparando il hto per il luo tempio e nasconde dolo in vafi d'argento, non adori tuil oro come quello l'Idolo à Colni darebbe più tofto e gli occhi, e l'anima, che l'Idolo; no alrimente sono afferti, & incapriculati gliamatori dell'oro Mara dirafinon adoro l'oro: ne io (dirà) l'Idolo, mà il Demonio che vi habita dentro : così anco tu nonadori l'oro; tuttauia per la vista, e per la cupidigia dell'anima adori il Demonio che vi stà dentro ; essendo che più grave del Demonio è la cupidigla del denaro, per la quale più sono stati persuasi che non dall'Idoli, à quali non tutte le colombidifeono, ma à quelto ogni cofas e cià che foggerifce douerfi fare viene effeguito. Che dice l'abarifia? Sia nemico à tutti, scordati della natura, dispreggia Dio offerià feimi re stesso inisacrificio: & vbidiscono prima che si sia detto: Et all'Idolo ci offerifcono i boui, l'avaritia dicenofferifcini l'as nima e lo persuade. Vedi che altani ha e che offerte ricque Cilauari non possederano il Regno de'cieli, e pure non hanno paura delle minaccie: sebene questo desiderio è debolissimo, come quello che è più tosto innestato che naturale, perche se ciò fusse farebbe ffato in noi da principio uma gia ci eradoro, e nessuno alla ceru rettituzione, ver ura retti

Guai à quello il quale con sfrenato desiderio d'acquistare Confidedelle facoltà, e ricchezze fi da a questo scelerato, e diabolico vitio dell'auaritia, spogliando con ogni maniera d'esura i poueri di Christo, perilche viene à perder'il timore della divina giustitia, non conoscendo etiamdio i proprij parenti doue ci entra il proprio interesse delle cose temporali : perilche acquistando le cose caduche, e transitorie, rimane priuo de gli eterni, e celesti beni. Et acciò impari à fuggire con ogni diligenza questo si maluaggio, e diabolico vitio, e fuggedolo, alla pietà e misericordia Christiana t'accosti, leggi ciò che Sant'Agostino scriue, affinche da douero conosca il male, che ne viene, doue egli dice: [Nihil intulimus in hunc mundum, ait Paulus, fed nec Aug. ferm. auferre quicquam possumus: Quod si aliquid tolleremus, no ne 25. deverb. viuos homines voraremus? Que est ista auiditas concupiscent 1. Thim.6.

the cum & ipfe bellue habeant modum tune enim rapiune quado efuriunt parcunt verò prædie cum fenferint fatietatem?Infariabilis est fola auaritia divitum: semper rapit, & nunquam fatiatur,nec Deum timet,nec hominem veretur,non parcit patri nonagnoseir matrem, nee fratri obtemperat, nec amico fidem feruat: Que est ista (rogo) animarum infania i amittere vitam, appetere mortem, acquirere aurum, & perdere coclum ? ] Non habbiamo portaro cofa alcuna in questo mondo dice San Paolo, ma ne anco possiamo portar via niente:e se ne riportassemo qualche cofa,no ci divoreremo gli huomini vini. Che ingordigia di concupitcenza è quelta? essendo che l'istelle bestie hano qualche modosperche all'hora rapiscono quado hano gran fame : mà pure perdonano alla preda, quando fi fentono fatie Infatiabile e l'auaritia fola de ricchi : fempre rapifce, e mai fi satolla, ne teme Dio, ne hà riuerenza all huomo, non perdona al padre, non conosce la madre, non vbidisce al fratello, ne matiene fede all'antico. Che razza di pazzia è questaldico perdero la vita, desiderare la morte, acquistare l'oro, e perdere il Cielo !

non potendo esser indotto dal suo Confesiore alla total restitutione, venuto poi à morte, volse con la terza parte del fraudolento acquisto esser sepelito; alquale doppo su visto che i Demoni gettauano quel denaro liquesatto, e bene infocato giù per la gola. Cap. III.



ARRA Giacopo da Vitriaco che non potendo vn certo víuraro effer indorto dal fuo Cofessore alla totale restitutione; chiamara à se la moglie, i figli, & amici: Il Sacerdote (disse) afferma, ch'io non posso saluarmi, s'io non restituisco quanto malamente, e per vsura hò acquistato: ma quel-

lo ch'egli si dica, io con Dio farò la pace. E così facendo te-

ftamento, fece tre parti di tutti i fuoi danari: vna ne lasciò alla moglie , l'altra à i fighnoli, e la terza fece ripotre in vn sacco, e sotto giuramento coltrinse i suoi à promettergli di sotterrarlo seco nel sepolero; accioche quando il Giudice hauesse da lui ricerco il mal'acquistato, & il sangue de'poueri, egli hauesse (come egli diceua ) con che placarlo, e sodisfarlo: Per tanto morto, e fotterrato con detto facco de danari; vna ferua di casa consapeuole del fatto, chiamando vn certo Giouano che ella amana, gli promise, quando egli hauesse à lei dato parola di pigliarla per sua Donna, gli haucrebbe manifestato vn fegreto per cui sarebbe senza molta fatica, e senza dilatione di tempo diucnuto grandemente ricco: E promettedoli di ciò fare, gli riuelò del facco de denari sepolti col morto: Ma ecco che essendo ito al sepolcro vna notte, & apertolo, vidde molti Demoni, i quali-liquefacedo quelli denari detro vna padella al fuoco; poscia così liquefatti gli gettauano giù per la gola del defonto gridado, có horribil voce: Dell'oro haueste sete, & hora l'oro beui: La qual cosa veduta da quel Giouane, chiudedo co ispauento il sepolero, se ne fuggi via . Augustinus : [ Noli par- Aug. lib. c. cere thefauris caducis, & vanis, noli fub imagine pictatis auge- Chordis, re pecuniam : Filijs meis seruo. Videamus . Seruat tibi pater tuus ! feruas tu filijs tuis ! filij tui filijs fuis , & fic per omnes, & nullus facturus est præcepta Dei ? Quare non illi potius impedis omnia qui te fecit exnibilo? Qui te fecit, ipse te pascit, ex his que fecit iple filios tuos palcit, neque enim melius committis filio tuo patrimonium tuum quam Creatori tuo. Et metiuntur quidem homines; Mala est auaritia: palijare se volunt pietatis nomine, & dealbare vt quasi propter filios videantnr servare, & augere homines, quod propter avaritiam servant: Nam vt noueritis quia fic pleruque contingit: dicitur de quodam. Quare non facit elecmolynam? quia servat filijs suis. C6tingit, vt amittat vnum: si propter filios seruabat; mittat post illum partem fuam : Quare illam mittit in facculo, & illum. relinquit ab animo? Redde illi quod fuum estredde quod illi servabas. Mortuus est inquit. Sed præcessit ad Deum: pars illius debetur pauperibus. Non voler perdonare à tesori vani, non voler sotto sperie di pietà accreseere pecunia. Jo li con-2.35 3 Bb feruo

servo per i mier figliuoli. Vediamo vn poco. Il tuo padre li ferba per te, tu per i tuoi figliuoli, e così gli altri di mano in. mano, e niuno è per adempire i precetti di Dio? Perche non spendi più presto ogni cosa per quello che t'ha fatto di niente ? Quell'istesso che ti creò ti pasce, delle cose che esso hà satto pascerà i tuoi figliuoli; perche non meglio commetti il tuo patrimonio al tuo figliuolo che al tuo Creatore: Ne stà bene che gli huomini si vadino cuoprendo, & imbiancando con nome di pieta, con dire che serbano, & accrescano non. già per auaritia, ma per i figlinoli; atteso che acciò sappiate che per il più ciò è falso; Si dice di qualche huomo, perche non fa limofina? perche ferba la robba per i figliuoli : Accade che ne perde vno: hor madigli dietro la parte sua. Perche la rimette nel facchetto scordandosi di quello?rendigli ciò che è suo rendigli quello che gli serbaui: ma dice è morto. E se n'è andato auanti à trouar Dio la parte sua si deue à poueri. a la

Confidera.

Fuggi per ogni via il virio dell'auaritia verso i poueridi Christo, e la cupidigia d'accrescimento di robba temporale per lafeiare ricchi, e commodi i figliuoli per indebiti mezzi - E quando fosti à caso incorso in questo si seelerato vitio, cerca. subito di restituire quel che ingiustamente possiedi, ò almeno non sapendo à chi deui restituire distribuisci à poueri di Christo, se non vuoi esser degno dell'eterna dannatione; e far sì che il Saluatore per tua salute non solo no sia morto, mà per maggior tua danatione, poiche le facoltà, e commodità de figliuoli più presto t'accresecrebbono maggiore dannatione. Et acciò intenda questa Christiana verità, come diuinamente Agostino t'insegná, leggilo doue dice: [Redde illi quod suu est:

chordis.

de decem Redde quod seruabas illi. debetur illi ad que perrexit. Christo debetur; ad ipsu enim perrexit, & ille dixit: qui vni ex minimis istis fecit, mihi fecit : Et qui vni ex minimis istis non fecit, mihi non fecit . Sed quid dicis : feruo fratribus ? Si viueret ille, non crat cum suis fratribus diuisurus? O fides mortua.: Mortuus est enim filius ruus quidquid dieas mortuo debes , quod viuo fernabas : Sed tamen partem flig mei seruo fratribus ipfius ! fic, credis , quia mortuus eft - Si pro illo Christus mortuus non est, mortuus est iple Videonetri i

tis fraties, quia mendacium est quod dieunt homines : filijs meis servo. Mendacium est fratres mei mendacium est, & reddere nolunt quod fuum non est . I Rendegli quello che è suo : Rende quello che per lui riferuaui. A quello si deue alquale. à andato. A Christo si deue perche verso lui s'è inuiato. Egli è quello che disse quello che hà fatto à voo di questi minimi. l'hà fatto à me:e quello ilquale no ha fatto per vno di questi minimine anco l'hà fatto per me: Ma perche dici:lo ferbo per i fuoi fratelli? Se cso dunque viuesse, non scompartiria con i suoi fratelli? O fede morta : perche è morto il tuo figliuolo; Di pur quel che vuoi, perche deui al morto quel che serbaui per il viuo : Ma pure con tutto ciò la parte del mio figliuolo la ferbo per i suoi fratelli; Così credi che è morto. Se per quello Christo. non è morto, esso da douero è morto: Hor vedete fratelli che è bugia quello che dicono gli huomini : serbo per i miei figliuoli, è bugia fratelli miei, e non vogliono restituire quello,

#### COME ESSENDO VENVTO A MORTE

vn certo vsuraro, pregola moglie che con vna borsa à canto piena di danari al suo corpo sacesse dar sepoltura. Ilche fatto, suror o r ella sepoltura veduti due Demoni in sorma di rospi, vno de quali era nella bocca del morto, che cauaua li denari dalla borsa, porgendoli all altro che nel petto staua, e gli cacciaua nel cuore quasi dicendo: con questi denari noi satiaremo Il ruo cuore insatiabile. Cap. IV.

CRIVE il Padre Razzi nel giardino dell'effempi co-S me effendo venuro à morte vn certo viuraro pregò la moglie che volesse porgli à câto nel sepolero vna certa sua borsa piena di danari. Il che hauendo fatto quanto più se-

Bb 3 gre-

gretamente potena, venne nondimeno alla notitia d'alcuni : Onde entrati segretamente di notte per robbare detti danari ecco quiui viddero due Demoni in forma di rospi, vno de'qualistana nella bocca del morro, & cauando i denari della boría gli porgeua all'altro : & egli che staua nel petro gli cacciaua nel cuore quasi dicendo : Noi con questi danari fatiaremo il cuor euoinfatiabile: Onde i ladri impauriti fuggirono . E da quefto firro fi può conderare quello che doueua patite l'anima dis quell'Vfnraro nell'Inferno; poiche tal punitione si prendena Hom.zq.in del corpo suo nel sepolebro . Chrisostomo : F Auarus est Demoniacus in sepulchris habitans & Quid enimipsum poterit ligate 2 certe non timor, hon quotidianz minz, non exhortationes, nón confilia Omnia hac enim vincula spernit, supplicium. putans effe maximum non viuere in supplicio o Quid enim miferias anaro? Nam Demoniacus verbo Christi abactis Demonijs liberatus est: pecunia, autem seruus Christo non auscultates nam & si gehennæ terror incutitur ac inferni pænæ immineres dicantur; non credit tamen. Quis mentis compos cum huiufmodi hominibus conversabitur de nam mea quidem sententias cum mille Demoniacis habitandum potius effet, quam cum vno qui hoc morbo laboratet Quando enim MituP biffines Damoniaci tantum facinoris committento quantum ludas folus

commiste? ] L'auaro è l'indemoniato che habita ne sepolchri ? Imperoche che cola lo porrà legare? certo non il timore, non. minaccie quotidiane, no effortationi, non confeglisperche tutti questi legami disprezza, pensando essere grandistimo supplicio il non viuere in supplitio. Perche qual cosa è più misera dell'agaro? essendo che l'indemoniato dalla parola di Christorimase libero, mà il servo del danaro non dà orecchie à Christo. perche, se bene se gli mette paura con dire che v'è la gehenna, e che soprastanno le pene dell'inferno, con tutto ciò non crede.Chi mai di sama mete conversera con questa razza di gete? Perche in vero à mio parere sarebbe meglio habitare con mille. indemoniati, che con vno che patischi similimale, perche quan-

Confideratione.

Matt. 8.

do mai tutti gli indemoniati infieme commetteranno vn fatto tale, qual fu quello che Giuda solo commise ? 11 miserabile, & insatiabile vsuraro etiamdio in questa vira

non hà vn'hora di quiete i non dorme, non mangia, mà pensa in che maniera può auanzare gran somma di ricchezze con estrema auaritia succhiando il sangue à poueri, quasi no solo priuo di pietà, mà di ragione ancora; poiche viue à guisa d'indomita fiera, e doppo morte farà miserabilmente cruciato da maligni spiriti, hauendo in questa vita esseguito conforme al lor volere e suo insatiabile appetito d'accumulare robba. Perloche deui guardarti con ogni vigilanza dalla conuerfatione, e prattica di costoro, acciò non ti s'attacchi vn'infernal peste simile al vitio dell'anaritia. Et à fine che da douero fugga questa conversatione, leggi quanto divinamente scrive San Giouan Chrisostomo descrivendo vo auaro: [ Omnes qui auaritiam illius imitantuf, Homil, 19. quafi fere bestiæ catenis solutæ cunctos homines nullo refi- in Matthe Rente perturbant, & lacerant. Et vincula quidem etiam his vn- Matth. 8. dique confecta funt: iudicij timor, legum terror, multoru odia; ceteraqu'huiufmodi , fed his ruptis omnia perturbant: Quod fi quis hos nexus omnino ab eis auferret; tune videres peiores hos Damone ac fortius quam Damoniacos vexaria Fingite videre quendam hominem qui ab oculis ignem emittat, cui ex vtroque humero Dracones loco manuam dependeant, cuius os cauerne instar magnitudine sir, in quo pro dentibus acuti enfes ftent, ex lingua venerolus fons scaturiar; veter omni fornace fit ardentior, cuncta que immittuntur subito consumens: pedes alati ventis quoque ipfis velociores, facies canis, ac lupi, nec hominis vocem emittat, sed insuaue quiddam atque terribile mugiat. Is ad hac omnia faces ardentes in manibus teneat. Mira hac forfan vobis videntur, sed nondum digne ipsum des feripfimus : Sequi enim debet horum instrumentorum effectus; Iraque imaginemur eum obuiam factos jugulare, carnes deuorare: Sed quid facio? Nam multo truculentior hoc descripto est auarus in omnes, vt mors infilies, omnes vt infernus degluties : communis hominum hostis, quippe qui vellet les omnium sibi arrogare. Nec finem hic facitiverum cum vndique cupiditate cuncta collegerie, ipfius etiam terre substantiam in aurum comutari vellet, fontes ac fluuios argento optat defluere. Et si fingitis omnia illi impune licere, tunc videbitis iplum arrepto enfe nulli parcere no amico, non cognato, no ipfius paretibus.] Tutti COME Bb 4 colore

coloro che imitano l'auaritia di quello, come fiere bestie scatenate percurbano gli huomini, fenza che alcuno facci loro refistenza, e li lacerano insieme. E se bene sono buttati de'lacci addosso à questi tali, come il timore del giuditio, lo spaueto delle leggi, l'odio de molti, & altre cose simili; tuttauia li spezzano, e perturbano ogni cosa, che se vi fusse alcuno che gli sciogliesse da questi nodi affatto, all'hora li vedresti peggiori del Demonio, & effere stratiari più che no sono gli indemoniati . Fingete di vedere qualche huomo, il quale getti fuoco da gli occhi, alquale pendano dall'yna, e l'altra spalla Dragoni in luogo di mani, co bocca grande come vna cauerna, e che in essa in vece di denti vi fuffero acute spade, e dalla lingua gli vsciffe vn fente velenoso, il ventre poi sia più ardente di vna fornace, che cofumi in vn subito ogni cosa che vi si pone dentro: li piedi alati più veloci dell'istessi venti:la faccia di cane, e di lupo, e che no madi fuori voce d'huomo, mà mugisca in vn certo modo aspro, e terribile: oltre a tutte queste cose tenga in mano fiaccole ardenti, Marauigliofe forfe vi paiono queste coseema non l'habbiamo ancora descritto sufficientemente, perche deuono seguitare gli effetti di questi instromenti. Siche imaginiamoci che lui scanni coloro che se gli sono fatti incontro, e che diuori le earni: Ma che fò io? essendo che molto più incrudelito è l'auaro di costui che è stato descritto, auuentandosi à dosso à tutti come la morte; inghiottendo tutti come l'inferno: inimico cómune de gli huomini, come quello che vorrebbe torre per se le cose d'ogn'vno. Ne anche si satia: ma doppo che già co il desiderio hà ragunato ogni cofa, vorrebbe anco che l'istessa sostanza della terra si mutasse in oro, desidera che i fonti, & i fiumi

scaturischino argento. E se si finge che gli sia lecita ogni cosa senza paura di pena, all'hora lo vez draiche presa la spada non perdona ad alcuno: non all'amico, non al paréte, non à quelli istessi che

les sugar pouts a lo generorno de la la returna de la appearance of the territory of the control of the c

COME IN VN SERMONE funerale di vn certo vsuraio Sant'Antonio di Padoua disse à parenti di quello, che gissero al scrigno de danari, doue trouarebbero il cuore del misero morto, i quali audati viddero in mezzo della monera il cuore dell'infelice viuraio conforme à quanto il Santo haucua loro detto. Cap. V.

Criue Lorenzo Surio nella vita di Sant'Antonio di Padoua , chetoccando al glorioso Santo di fare vn fermone nell'effequie d'vn certo publico viuraio già sepolto, prese egli per tema quel detto del Saluatore :: [ Vbi est thesaurus tuus,

ibi eft & cor tud.] Doue il tuo tesoro, ini stà anco il tuo cuore. E doppo hauer fatto có la folita libertà vna gagliarda inuettina contro il disordinato amore dell'oro & argento, e ponderato gli inestimabili danni che di là vegono. Finalmente per dar' à vedere con gli stessi occhi la verità di quella sentenza, voltosi à più stretti parenti del morto: Andare (disse) hor'hora allo ferigno del miferabile, e dentro vi trouarere il suo cuore medesimo. E così fecero quelli fenza cotradittione. E con sommo fpauento loro e di tutta la terra,nel mezzo della moneta ritronorno il detto cuore ancora non finito di raffreddarfi. Chrisoftomo: [ Auarus non parum doler, quia terra pro spicis aurum Chris ho. non producit, quia fontes non manant auro, quia montes pro lapide aurum non habeant. Auarus fertilitatem temporum. moleste fert, & communi fælicitate contrahitur, omnemque fastidir causam, vnde argentum colligere non potest : è region verò comiter suffert, vnde duos solummodò capere obolos posfit; omnes homines, tàm diuites, quam pauperes odio prosequitur; pauperes ne quid ab eo petant; diuites, quia que illorum. funt non possidet .] L'Auaro non poco si duole perche la terra

in cam-

in cambio di spighe non produce oro, perche i sonti non corrono d'oro, perche i monti in luogo di pietre no hanno oro: L'auaro sopporta malamente le stagioni aboudanti; e si vàrrattristando della selicirà commune, & hà in odio ogni causa per
la quale è impedito di non poter'accumular argento: Per il
contrario sofferisce ogni cosa, dalla quale possi caure due baiocchi: odia tutti gli huomini; i poueri perche non gli domandino nulla, & i ricchi perche non possiede le robbe loro.

Confide-

Hom.8r.

in March

Non mi marauiglio punto del miracolofo fuccesso conforme al detto del Santo per divina providenza nell'effequio del fopradetto auaro, poiche egli miserabilmente haueua adorato in tempo della fua vita l'oro, e l'argento con hauer allontanato il cuore suo da tutte le altre creature, & anco dall'istesso Creatore : Laonde il regno de Cieli non è per gl'auari, quali sono inimici de poueri, e conseguentemente del Padre, e Signore di quelli Christo Signor Nostro. Et affinche tu non solo intenda. questa verità, ma intendendo fugga si velenosavipera, come È l'auaritia,& all'opere di miscricordia ti doni da donero, potrai leggere il gloriofo Padre Chrifoftomo che così dice : Tantus tamque incredibilis est auaritia furor, vt & Iudam proditorem nequissimum, & sacrilegum nefandissimum faciar. Audiaris hæc omnes auari, qui grauissimo Iudæ morbo laboratis, vt teterrimam hanc ægritudinem fugiatis : Nam fi oui vna cum Christo viuebat, qui doctrinam Christi audinit: si qui ligna fecit, in profundissimum malorum baratrum ex hac zegritudine precipitatus estimultò facilius, qui secularibus rebus fixi estis hie morbus aggredietur, nisi ingiter, arque perpetuo vigiletis. E tanto grande, e così incredibile il furore dell'auaritia; che fa diuentare Giuda ingannatore sceleratissimore sacrilego nefant dissimo. Vdite quelte cose voi avari, the parite della granisima malartia di Giuda, acciò voi fuggiate cotale infermità, atteso che se colui il quale viueua in compagnia di Christo, che vdì la dottrina di Christo, che fece de legni s'è precipitato pre malattia nel profondissimo baratro de malismolto più facilmes te voi, che sete dediti à cose secolari sarete sopragiunti da questa infermità, se no starete vigilanti del cotinuo. Conderasche l'esperienza maettra di tutte le cose chiaramete c'insegna che

Confide-

le ric-

le ricchezze, e ben'r di fortuna sono cose transitorie, e momentanee, e la santa sode c'instruisee che le permaneti, & eterne sono appresso di quello, il quale con souenire al pouero di Christo và effettuando, ciò che il Saluatore à fedeli insegna conqueste parole. I [Thesaurizate autem vobis thesauros in... Matt. 6 Coso, vbi neque erugo, neque tinea demolitur, & vbi sures no effodium nec surantur: vbi est enim thesaurus tuus, ibi est & cor tuum v [Procacciateui tesori in Cielo, doue ne guastano le tignuole, ne l'erugine, e doue non scauano i ladri, ne rubbano: Imperoche doue il tuo tesoro, iui è il ruo cuore.

## COME VN CERTO RICCO

s auarissimo buomo, cascato infermo, per non spendere, si fece portare all'hospidale, recando seco vna certasomma di denari, e conoscendos si mortale, gli rincrescena lasciarli. Onde si ritolse mangiarseli, e su da essi miseramente afogato. Cap. VI.

Criue Mastro Giouanni Nider come nel suo tem po su vn'huomo ricco, mà tanto auaro, che esfendos ammalato, per non spendere, si sec ricci de come per amor di Dio in vno spedale della città di Costanza, hauendo però portato seco granquantità d'argento, & csfendo aggranato dal male, e conoscendo di non hauere scampo, ma che gli bisognaua morire, & increscendogli di lasciar'i denari, ne'quali hauena posto il cuor suo, si risoluè di mangiarseli in vece di pane. E così hauendo coloro, che lo gouernauano recatogli cerra viuanda di fatina d'auena, lo lasciorono solo à sedere su'l terto com'egli era solito à sua requisitione di restate. Et ecco come poi conobbero, che hauendo egli sminuzzati ò torti i denari d'argento, i qualisteneua nascosti, & in vece di pane mescolatili con la sarina d'auena per volerli col cucchiato ingoiare su da quelli mise-

ramen-

-212

Sanct. Rond 2.

Pfal. 4t.

ramente suffogato. Cotal fine hebbe la sua molta auaritia : Si Agostino dice tirado à proposito dell'auaro quelle parole di S. Paolo: Quis nos separabit a charitate Christi? A studio coquirendi diuitias.ab illarum amore ? An perseguntio ipsa? Et ipsa non frangit : Augrus rapit , & timet pænam,æftuat in rapinam Multi fameni patiuntur dum acquirunt, & faciunt lucra : quibus præcipimus jejunare, & exculant se stemacho; vacet illis tota die folidos numerare,& iciuni dormiunt : Quid dicam de nuditare? Quotidie negociatores de naufragio nudi euadunt & iterum nauigant ad periculum. Vndè quotidiè periclitantur homines nisi propter divitias conquirendas è Nec gladius prohibet. Auarus dicit in corde suo, qui forte non audet lingua fua : Quis nos separabit à cupiditate aurieribulatio? an angustia ? an persecutio ? Possunt & auari dicere auro : Propter te

occidimur tota die.

Chi ci separerà (dicono gl'auari) dallo studio di cercar ricchezze, e dall'amore di quelle ? Forse che la persecutione istessa? ma essa non rompe : L'auaro robba; e teme la pena; e s' infiamma per la rapina. Molti patiscono fame, mentre acquistano, e fanno guadagno; a quali commandiamo il digiuno se si scusano con lo stomaco; possino pur' essi tutto il di contar denari, che non filcurano di dormir digiuni. Che dirò della nudità ? Ogni giorno questi negotiatori scappano nudi da naufragio, e pur di nuouo fi mettono al pericolo di nattigare, Donde nasce, ch'ogni giorno pericolano gli huomini se no per ecquistar ricchezze? Dice l'auaro nel suo cuore come quello che fursi non ardisce con la lingua: Chi ci separerà dalla cui pidigia dell'oro, o argento? Forse la persecutione ò pur l'iftessa morte? Possono ancor gli auari dir all'oro: Per causa tua siamo tutto il giorno vccisi.

Confideratione.

Omisero e disauuenturato auaro, il quale col proprio argento per estrema auaritia ti sei innazi al tempo priuo di vita, e dato in preda da te ftesso all'infernal fiamme . E questo è il premio de gli auari, i quali in questa vita giorno, e notte sono flagellati dalla propria miseria, & à guisa d'insatiabil fiere, mai cessano di dinorare le carni altrui. Da che deui guardartico ogni vigilanza, se desideri esser'huomo d'Iddio, essendo imposse-

bile che habitino insieme la giustitia, e l'iniquità, e così l'opposito dell'altre virtù. Et acciò intenda questa vera, e Christiana Filosofia, leggi Ambrogio Santo, che divinamente lo dimostra esplicando quelle parole. [ Tu autem homo Dei hac fuge, sequere autem iustitiam, pietatem, fidem. . Quoniam auaritia res iniqua est, hominem Dei, vt ab hac discedat, iustitiam sequi inbet atque pietatem, & alia, quæ memorat : non enim poterit hanc euitare nisi adhæserit illis, quæ anaritiæ tadnersa funt . Quomodo autem fieri potest, vt anarus fidelis fit, qui operibus negat quod verbis fateri videtur? Vnde autem amator fraternitatis cuius manus funt arida? quomodo verò patiens, qui semper ad aliena tendat ? Aut quatenus quietem animi possit habere, qui die, noctuque auiditate cupiditatis incenditur, & tandem miserabiliter damnatur ? -Mà tu huomo di Dio fuggi queste cose, e seguita la giustitia, la pletà, e la fede. Essendo che l'auaritia è cosa iniqua, comanda all'huomo di Dio che s'allontani da questa, e che seguiti la giustitia, e la pietà, perche non potrà schiuare questa, se non s'accosta à quell'altre, che ad essa auaritia sono contrarie. Ma come è possibile che l'auaro sia fedele, il quale nega con Popere quello, che pare, che confessi con le parole ? In che modo può essere amatore della frattellanza quello, le cui mani fono secche e Come patiente, chi sempre cerca le cose altrui? O come può hauer quiete dell'animo chi notte e giorno è acceso di desiderio, e che finalmente miserabilmente si danna?

### COME VN CERTO MISERO

& ostinato vsuraro essendo soprauentro da vna repentina, e mortal infermità, gli arriuorno in camera d'intorno al suo letto due demoni in sorma di cani, i quali esso veggendo, miferamente sinì i suoi giorni. Cap. VIII.

S I legge, che nelle parti di Brabantia fivon viuraio, il quale hauea impouerito molti potenti, e nobili, & anco haueua.

ipo-

foogliato molti poueri di quei pochi beni ch'hauenano : E fe bene frequentemente pregaua etiamdio con lagrime molti religiofi che facessero oratione per lui; non però correggena, ò emendana se stesso : E se da altri era ripreso, e corretto, niuno nondimeno profitto in lui si scorgeua: Finalmente soprauenuto da vna repetina infermità, e già vicino alla fine di lua vita, eccori subito arrinar in camera intorno al letto in cui egli giaceua due demoni in forma di due ferocissimi cani, i quali esso vedendo, e spalancando la bocca, con cacciar fuori yn palmo di lingua, horribilmente spirò. Chrisostomo: [ Auarus est terrarum pestis vrbium pernicies, singulorum calamitas, omnia rapit, pauciora prasumens omnibus habere, & in ipsa rapina. obstinate permanet. Augrus etiam est Damoniacus in sepulchris habitans : Quid enim ipsum poterit ligare ? certe non timor, non quotidiana mina no exhortationes, no confilia: omnia hæc enim vincula spernit, supplicium putas esse maximum no viuere in supplicio. ] L'auaro è peste della terra, ruina delle città calamità di ciascheduno; ogni cosa robba pelandosi d'hauer maco d'ogn'altro, e nell'istessa rapina rimane ostinatamete. L'augro è anco l'indemoniato, che habita ne sepolchi, perche qual cosa lo potrà legare? certo non il timore, non le minaccie. d'ogni giorno, non l'effortationi de giusti huomini y non i confegli : disprezza tutti questi legami, pensando esser gran supplitio il non viuer in pena.

tione,

L'auaritia è vna continua dannatione : poiche l'huomo acciecato da quella ancorche habbia tal volta buona volontà di lasciaresì crudel tirannide, nondimeno non viene mai al fine de'buoni desiderij: ma priuo d'intelletto, e naturale discorso, volontariamente incorre ne lacci del diavolo, e con quelli fe stello priua di vita eterna sottomettedosi all'infernali fiamme, Il che deui con ogni diligeza possibile suggire, se desideri schinare gli infernali abiffi, e perpetua sommersione . Et acciò che Ad Timot. intenda questa verità, leggi ciò che scriue l'Apostolo : [ Qui volunt divites fieri, incidunt in tentationem, & in laqueum diaboli, & in desideria multa inutilia, & nociua qua mergunes homines in interitum, & perditionem. | Quelli che vogliono diuentar ricchiscascano nella tentatione, e lacci del diaudo, &

1.0ap.6. 3

COME

în molti deliderij inutili, e nociui, che fommergono gli huomini nella morte, cinella perditione : ( प्रश्निक का कार्मी के अन्य की किया करिय

## COME VN PVBLICO VSVRATO entrando in Chiesa, sù la porta della quale vi era vn'imagine di marmo che portaua vn facco di moneta addosso, si staccò miracolosamente dal muro, e casco addosso à quell'infelice, peril che mori miserabilmente. Cap. VIII.

El libro dell'api fi legge, che in vna città di Fe3cia sopra la porta della Chiesa Catedrale era sta ata polla vn'imagine d'vn'auaro viuraio scolpita nella pietra, cipè vn'huomo con vn facco di danari in spalla . Ecco che volendo vn giorno in

Chiefa vm certo viuraio entrare, fubbito fraccandofi l'imagine dali muro , cadde in testa dell'vsuraio, e l'vecife in vn tratto Efaia: [ Varhani coniungitis domum ad domum, & agrum. agro copularis víque ad terminum loci numquid habitabitis folivos in medio terræ? ] Guai à voi che congjongete cafa. con cafa, & attaccate campo con campo infino al termine del luogo. Forse, che voi soli habiterere nel mezzo della terra?

Confidera quanto amara fu la morte à quelto pouero víuz Confidera raio, il quale per dinina permissione su veciso dalla sua propria tione. imagine. Et acciò tu ancora cotal pelle dell'anima tua con ogni studio fugga, considera ben spessonon solo il caso à costui fuccesso,ma quello, che à tutti gli augri suole augenire, che è quanto fia amara la morte à questi talische accumulano denari per loro stessi senza hauere pierà verso i poueri, non portando nulla nell'vitimo giorno delle robbe da loro malamente acquistate: E per tal conto leggerai l'Ecclesiastico doue mostra. questa verità dicendo : [ O mors quam amara est memoria... tua homini iniulto, & pacem habenti in substantijs suis . 1 O morte quanto è amara la tua memoria all'huomo ingiusto, che hà pace nelle fue fostanze. COME

auarissimo riccone con strida, e pianti pe che non poteua portar feco quelli mal'acquistati beni mo ri mileramente.



Arra Mastro Roberto da Lecci nel suo Quadregesimale come si ritrouaua vna volta à vedere vn certo ricco aparo vicino al morire : & amamonendolo al pensiero della salute dell'anima. non punto volentieri cotali ragionamenti a-

fooltana, anzi rinoltandosi per il letto piangena, e quasi ruga giua dicendo: O quanto, mifero me, mi fono affaticato par tesorizare, & altri hora si goderanno le mie fatiche, e li miel sudori. O ricchezze mie, o danari miei, o mie gioie, chi hormai vi possederà à Et à chi vi lascierò ? Et in questi samenti terminò la propria vita. Bafilio. [ Auaritia à regno expulit Saul. luver initiü dum illa ductus pepercit Amalech contra voluntatem Domini. Ingentia etiam Regis Achab mala, in qua deuenit : ex auaritia ortum habuere, qua vineam Naboth & concupiuit. & abstulit: Ideoque Paulus hanc vocauit omnium malorum radicem.

L'auaritia scacciò Saul dal Regno mentre da quella guidato perdonò ad Amalech contro la volontà di Dio. Similmente i gran mali ne i quali incorse il Rè Achab principiorno dall'auaritia per la qual desiderò, e tolse la vigna di Nabot. E perciò S. Paolo la chiamò radice di tutti i mali: Per cagione di cui al tempo della morte senza speranza di salute se ne vanno da questa vita all'inferno.

Confidera tione.

In expol.

Cap. 15.

Misero te se da questa indomita, & ingorda fiera dell'auaritia ti lasci superare scordandoti de poueri di Christo, poiche al. fine di tua vita, non solo perirai disperato di salute, mà tifai fimile al medefimo Giuda traditore del Saluatore, & herede dell'eterna dannatio, neil quale per le cose temporali l'eterno,

e lom-

e sommo bene Christo Saluatore scambiò. Et acciò tu ti guardi da sì pessimo, e maluaggio vitio, & alle sate, e pie opere di miericordia ti dia, potrai leggere quato scriue Origene dicendo: [Jude Iscariotis imitatores in Christi Domini venditione funt hom . . in omnes auari, qui propter res temporales eijciunt ab anima sua Matt. tom. Saluatorem qui eum contemnunt propter auaritiam, aut lucru 3. pecuniarum: Tales enim dicunt demonibus ipsis: Quid vultis mihi dare, & ego eum vobis tradam? In tam grade facinus corruunt. I Imitatori di Giuda Iscariota nella vendita di Christo fono tutti gli auari; i quali per le cose temporali scacciano dall'anima fua il Saluatore, dispreggiandolo per causa dell'auaritia, e del guadagno de'danari: Percioche questi tali dicono à demoni stessi : Che mi volete dare, che io ve lo tradirò ? In tanta sceleratezza incorrono gli auari.

#### CERTO AVARO COME VN

Paroco, per auaritia s'adossò i peccati d'vn peccatore, che morì con speranza di salute : E l'infelice Curato visibilmente su visto dal popolo in corpo, & anima rapirsi da demoni. Cap. X.

Ssendo condotto all'vltimo di sua vita vn certo huomo peccatore, e quasi disperandosi della sa-Iute propria per i molti, e graui peccati, il Parrocchiano fuo che era prete auarissimo, volendo consolarlo: Se tu (diss'egli) mi vuoi dare il tuo

cauallo, io piglierò sopra di me i tuoi peccati, per i quali tanto temi la dannatione : Il che disse non per zelo della salute dell'infermo:ma per sua auaritia, e per hauere detto cauallo:Il prete duq; s'adossò tutti li peccati di lui, e così morì l'infermo con buena speranza, e consolato. Ecco che essendosi il prete parato per celebrar l'offitio per l'anima del defonto, visibilmete alla presenza di tutto il popolo che era in Chiesa, su rapito,

August in Pial-st.

e per vna apertura fatta in vn subito nella volta della Chiesa fu portato via (e si stima da gli diauoli dell'inferno) e mai più fu visto. Augustinus: [Prouerbium augrorum est. Quantum habebis, tantus eris, & tantum plus poteris. Is est qui non posuit Deum adiutorem suum. Auarus autem etiam est homo

Matt. 19.

pauper qui caret facultate, & ardet cupiditate : Quando enim Dominus dixit facilius posse camelum transire per foramen acus quam diuitem in Regnum Coelorum discipuli apud semetipsos dicentes: Et quis poterit saluus fieri ? Attenderunt non facultates, sed cupiditates, viderunt enim ipsos pauperes, & sic non habentes pecuniam, habentes auaritiam.

'E prouerbio de gli auari; quanto tu haurai, tanto sarai stimato, e ranto più potrai. Questo è colui il quale non hà collocato il suo aiuto in Dio; Et ancora il pouero è auaro il quale ancorche non habbi robba, nó manca però d'hauere la cupidità d'essa : atreso che mentre il Signore disse che era più facile passar'vn camello per il forame dell'aco, che il ricco entrar nel regno de'Cieli, foggiungendo i discepoli fra di loro: e chi potrà saluarsi ? attenderono non alla facoltà, mà all'intentione hauendo veduto de' poueri, li quali ancorche fussero priui di ricchezze non per questo erano priui d'auaritia.

Confidera tione.

Guai à quell'huomo, il quale sì miseramente viue sommerso ne' peccati menando la vita à guisa d'indomita fiera, come. non ci fusse legge alcuna, e poi al fine si riduce priuo della. speranza della salute, non riguardando l'infinita misericordia di Dio, mà folo alla sua pessima e dolorosa vita malamente menata con tante offese del Creatore. Perilche doueriamo intendere, che non è da aspettare all'vitimo punto della vita à ben'operare, ma studiarsi di fare spesso sacrificio al Signore per mezzo della limofina, altre buone opere, effer mondo, e li-

metriad. tom.g.

bero da peccati con la frequenza de'Santissimi Sacramenti : Et Hler, in E. acciò intenda questa euangelica verità, & intendendola viua. pist ad De Christianamente, leggi, e vedrai quello, che Geronimo Santo scriue dicendo. [Dominus quamdiù recentioris adhuc naturæ vsus viguit, nec humanæ rationi velut quandam caliginem longus vsus peccandi obduxit, fine lege dimisir naturam; ad quam iam nimijs vitijs obrutam, & quadam ignorantiæ rubigine infectam limam legis admouit, vt huius frequenti admonitione expoliretur, & ad suum posser redire fulgorem. Neg; verò nobis alia causa benefaciedi difficultatem facit, qua longa cosuetudo vitioro, qua nos infecit à paruo, paulatimo, per multos corrupit annos, & ita posteà obligatos sibi, & addictos tenet, vt quodammodo videatur hærere naturæ. Omne illud tempus quo ad vitia eruditi sumus, quo mali etiam esse studuimus, cum ad incitamenta nequitiæ innocentia pro stultitia duceretur:nunc nobis refistit contraq. nos venit, & nouam voluntatem impugnat vsus vetus ] . Il Signore infin tanto, che l'vso della natura ancor fresca hebbe vigore, e finche il lugo vio del peccare nó coperse come có vna caligine la ragione, senza leggi lasciò la natura libera : alla quale poi già suffogata troppo da vitij, & imbrattata di vna certa ruggine d'ignoranza accostò la lima della legge, acciò con lo spesso auiso di essa si ripolisse, e potesse tornare alla sua chiarezza. Et invero à noi non altra cagione ci fà difficoltà nel ben fare, che la lunga confuetudine de vitij, che imbrattandoci da piccioli à poco à poco in spatio di molti anni ci hà corrotti, e doppo ci tiene obligati, e soggetti talmente, che pare stia in vn certo modo attaccara con la natura; Tutto quel tempo, nel quale ci siamo ammaestrati ne vitij, & in cui ponemo etiandio studio per esfer cattiui mentre l'innocenza in vece di pazzia era da noi riputata, mentre eranamo incitati al mal fare adesso ci resiste, e se ne viene co tro di noi e la nuoua volontà è cobattuta dall'vsanza vecchia.

Infelice veramente è quello il quale al vitio dell'auaritia Confide. è dato, poiche per acquisto delle cose temporali non pensa, ratione. all'eterna dannatione, e mille volte si darebbe in anima all'infernal nemico per l'acquisto di cose temporali, pensando di estinguere la fiamma di concupiscenza nell'acquisto di quelle, e perciò meritamente sì in questa come nell'altra vita vien punito dalla diuina giustitia. Et acciò impari à fuggire cotale abomineuole vitio, & à seguitare l'attioni di pieta e miscricordia leggi quello, che Geronimo Santo scriue sopra quelle parole. [Sanguisuge dux sunt filix dicentes : affer prouso. affer.Sanguifugam vocat diabolum, qui siti peccadi, ac peccata fuadendi incessanter accenditur. Huic dux sunt filix, quia

dua spetialiter humani generis illecebre hune antiqui hostis imirantur ardorem, luxusta videlicer & philargyria, qua amor pecuniarum est; Nã & suxuria quò liberius froma laxantur, co noxius delecatur, & sicut quidam ait Poetarum: crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crescit. J Due sono le sigliuole della sanguisuga che dicono porta porta. J Chiama il diauolo sanguisuga, il quale incessantemente è acceso da sete di peccare, e di persuadere il peccato: Questo hà due sigliuole, perche due sono principalmente le tentazioni, ò incentiui del genere humano, le quali imitano l'ardore dell'antico nemico, cioè la lussuria, e la filargiria, che vuol dire l'amor dell'argento; Imperoche la lussuria quanto più liberamente si lascia il freno, tanto più nociuamente si diletta: e come disse vu Poeta, tanto cresce l'amore del denaro, quanto cresce lo stesso denaro.

Guardinfi con ogni diligenza, e vigilaza gl'Ecclefiaftici, cu-

Confidera-

Tuuch.

rati & altri simili che hanno cura dell'anime altrui di quell'insatiabile, & ingordo vitio dell'auaritia, per mezzo del quale da alcuni non solo si commettono mentali, & attuali simonie. ma ancora per acquisto di cose temporali ben spesso si caricano addosso la soma de peccati altrui, come non toccasse à loro di fodisfarli: Ilche però fi dice fempre eccettuando li buoni, quali con charità, & zelo, & con paterne viscere di pietà, tegono cura della falute dell'anime ad effi commesse spogliandosi affatto del proprio interesse: Et acciò il buon'Ecclesiastico, e Religiofo Superiore tanto più s'accenda di bene in meglio, & a schiuare li costumi di quelli che sono più tosto mercenari che pastori, legga quel che di questi scriue San Girolamo così dicedo: [ In Ecclesijs iugulare narrantur dum eos prædicant, & vitia corum increpare non audent. De quibus & Propheta dicifi Popule meus qui beatos vos dicunt seducunt vos, & semitam pedum vestrorum supplantant. ] E più abbasso dice: [ Disperse funt oues mez, eò quod non effet pastor bonus qui ponetet animam suam pro ouibus suis, sed omnes mercenarii qui lucra tantum de gregibus considerant, & cum lupum viderint. fugiunt. Quorum negligentia, & auaritia grex Domini deuoratur à bestijs agri. De quibus scriptum est: Posuisti te-

Ezech. c.

Pial 103.

31400

nebras '

nebras, & facta est nox:in ipla pertransibunt omnes bestiz agricatuli leonű rugientes, vt rapiant, & quarant à Deo esca sibi; Et disperguntur, & errant in cunctis montibus qui eleuantur cotra scientiam Dei. Et super oinnem faciem terræ disperguntur, terrena, & non cœlestia requiretes, & non erat, qui require ret, nec qui reduceret, quia delicijs occupati, gregis Domini dana non curant. Ad hos dicit: Ecce ego iple ad Pastores veniam, requiram gregem meum de manu corum; quibus expedit vi mola. afinaria alligetur ad collum, quam vt minimum fcandalizent Mar. 9. de populo meo. Et hæc erit eorum pæna vel maxima, ví vltra! non pascant gregem meum, ne sub occasione ouium, se ipsos pa fcant, & opes congregent : ] Si narra che fcannano nelle chiese metre, che lodano li loro sudditi, mà non ardiscono ripredere i loro vitij. De quali anco dice il Profeta:Popolo mio quelli che vi chiamano beati vi gabbano, e vi tolgono il piè dalla drit ta strada. Le mie pecorelle sono disperse, perche no c'era pastor buono, il quale mettesse la vita sua per le sue pecore:ma tutti so: no mercenarii, che cosiderano solamete li guadagni che si raccol gono da gregi, e che quado hanno visto il lupo, fuggano. Per la cui negligenza, & auaritia, il gregge del Signore è diuorato dalle bestie del campo,e se stessi hanno condanato all'inferno. Delli quali è scritto: hai posto le tenebre, e si è fatta la notte, in quella pafferanno tutte le bestie del campo, i figliuolini de'leo-1 ni ruggendo per rapina, e per procacciarsi da Dio l'esca:E sono dispersi, e vanno errando per tutti i monti quelli, che s'innalzano contra la scienza di Dio, e sopra la faccia di tutta la terra. fono sbanditi, mentre cercano le cose terrene, non le celesti, e non vi era, chi facesse la ricerca, e li riducesse, perche occupati nelle delitie non fi curano delli danni, che riceue il gregge del Signore. Hor'a questi dice: Ecco ch'io stesso verrò à pastori, e ricercherò il mio gregge dalle mani loro, à quali è spediente, che fia attaccata al collo vna mola afinaria più tofto, che scandalizar qualunque minimo del popolo mio, e questa sarà la pena loro maggiore, che per l'auuenire non pascano più il miogregge, acciò con l'occasione delle pecore non paschino se medefimi, e radunino ricchezze.

## COMEDVNO VSVRARIO ALLA

restitutione del mal'acquisto da vn suo figlinolo era essortato, e lui per scherno con vn'altro fuo figliuolo di quello fi rideua. E percio doppomorre il religioso figliuolo vidde ambidue nell' inferno cruciati. Cap. XI.

tlat quair i eagin air fellu nairt briain lann a fodit Ella vita de Santi Padri fi legge, come hauendo vn cerro famolo anaro viuraio due figlinoli; vno di loro compunto dalle fante predicationi di vn feruente servo di Dio effortaua il padre alla refliturione, & al timor di Dio ricordandogli la mortes

e l'estremo giuditio : ma egli non ascoltando l'ammonitio ni anzi infieme: con vn'altro fuo figliuolo ridendofi di lui i fi parti il dinoto giouane da loro, & andoffene all'heremo, . dandosi quini tutto al fernitio dinino , scordandosi delle cose temporali, & abbracciando folo Christo. Doppo certo tempo: venendoli la nuoua; come i detti suoi padre, e fratello erano. morti, si pose ad orare per la salute loro : Et ecco, che rapito. in viftone dail'Angelo à luoghi infernali, vidde il padre fuo nel fuoco ardente, che malediceua l'hora, e'l punto, in cui era, ftaro concerro, elfubbito vidde venire per vn fiume di fuoco: il fratello nuotando, anch'egli maledicendo il padre, che con l' vsure sue la giù l'haueua condotto: Onde l'Eremita ritornato à se stesso, ringratio il Signore, che l'haueua da quei tormenti liberato, e seguitando di viuere santamente, hauendo tutto rinuntiato, fu faluo Bernardo . [ Dic nobis Beate Paule, quis fit laqueus ifte diaboli, à quo se fidelis anima liberatam congranularur? Qui volunt (inquit) diuites fieri in hoc faculo incidunt in tentationes, & in laqueum diaboli. Ergo ne laqueus, diaboli dinitize funt huins facculi è Heu, quam paucos inuenimus, qui ab hoc laqueo liberati exultent, quam multos qui dolent quod parum fibi videntur irreviti. & adbuc quantum polifunt ipfi se inuoluere, & intricare laborant. Vos, qui reliquistis. omnia, & secuti estis non habentem vbi caput suum reclina-51/00

Serm. 3 fuper Plat. qui habi-1at Pf 90. 1.Tim. 6.

Luc.q.

fer filium hominis: confitemini illi, & toris medullis cordis ci gratias agite, dicentes: quoniam ipfe liberanit me de laqueo ve pantium. Et vt noveritis quam magnum fit beneficium hoc, aus dite quod sequitur : Et à verbo aspero . O homo vel magis beftia, laqueum non timebas ? Time vel malleum : A verbo l inquit, aspero: Quod est hoc verbum, nisi illud insatiabilis gehe- Ea. 16. næ;nisi illud:tollatur impius, ne videat gloriam Dei? ] Dicci vn poco ò Beato Paolo, che cosa sia questo daccio del diauolo dal quale si cogratula d'effer stata liberata l'anima fedele: Quel li(dic'egli)che vogliono effer fatti ricchi in questo feco lo mincorrono nelle tétationi, e lacci del dianolo: Duq; laccio del diauolo sono le ricchezze di questo mondo? Ohime quanto pochi ritrouiamo che liberati da questo laccio se ne vadino esultado? Ma si bene molti, i quali si dogliono paredogli d'esser poco auuinti in tal legame, anzi più sepre s'affaticano quanto possono d'intricarfi & inuilupparfi. Voi che hauete lasciato ogni cosa,& hauere feguitato il figliuolo dell'huomo, quello che non haueua doue posare il suo capo, confessate le sue lodi, e con tutte le midolle del vostro cuore ringratiarelo dicendo : mi hà liberato lui dal laccio de cacciatori: Et acciò conosciate quanto fia grande il benefitio, vdite quello che fegue: è dalla parola afpra: O huomo, ouero più presto bestia, non temeni il laccio? Temi almeno il martello: E dalla parola aspra (dice). Che parola è questa se non quella della geenna, che mai si satia è se non quella:sia tolto via l'empio, acciò non veggia la gloria. d'Iddio?

Questo timorato giouane intese veramente quel che à lui confidera. importaua la sua salute, per la cui intelligenza gli bisognò suga tione. gire quella trifta conerfatione del proprio padre e fratello, del tutto spogliandosi delle cose teporali, & abbracciando Christo crucifisso pouero, e médico col ritirarsi da questo inganneuole e falso secolo per darsi da douero all'acquisto della perfettione. Perilche intenderai quanto à te importi il seguir Christo Saluatore facendo delle limofine alli fuoi poueri, e ritirarti dal commercio humano alla fanta contemplatione delle cose divine. Et acciò intenda questa vera & Euangelica Filosofia leggi In cap. .. Si Geronimo il quale così t'infegna: [Si vis effe perfectus, & tol fructr

Matt. 10.

3.COL.S. Pfal. 39: lere crucem tuam, & sequi Dominum Saluatorem, & imitari Petrum dicentem: Ecce nos dimifimus omnia, & fecuel fumus te;vade,& vende omnia,quæ habes,& da pauperibus,& fequere Saluatorem: Imò da Christo qui in pauperibus pascitur, qui cum diues esset pro nobis pauper factus est, qui loquitur : Ego: autem mendicus sum, & Dominus solicitus est pro me.] Se vuoi esser perfetto, e pigliare la tua Croce, e seguire Christo. Saluatore, & imitar Pietro che dice : Ecco, che noi habbiamo lassato ogni cosa, e ti hauemo seguitato; và e vendi quanto hai: e dallo à poueri, e seguita il Saluatore: Anzi dà à Christo il qua le è pasciuto nelli poueri, poiche essendo ricco si fece pouero per noi, il quale parla di se in cotal modo: io sono mendico... & il Signore si piglia cura di me .

In c. 10. Ezech.

Guai à i padri i quali per loro pessimi, e cattiui essempi sono: causa della dannatione de loro figliuoli. Perilche sono degni di maggiore dannatione: Et acciò il giouane fugga i viti paterni,& il padre dia buon'essempio à suoi figliuoli, leggi quello, i che S. Geronimo scriue dicendo: Si peccata patrum non redundant ad filios, quomodo abominationes, & iniquitates patrum nunc seniori bus proponuntur? Hæc videlicet causa, ven ostendantur similia parentibus agere, & hæreditario malo longissimum funem trahere peccatorum, vt quorum imitantus vitia, eorum supplicia pertimescant. ] Se i peccati de padri non ridondano alli figliuoli, come fono proposte adesso le abominationii, & iniquità de padri à più vecchi ? Per questa

cagione, acciò fia loro mostrato, che fanno cose

fimili à quelle delli maggiori, e che tirano vna fune molto longa de pecca- apparationent ti, affinche habbino paura di

no incorrere nelle pene di quelli, li cui vitii

vanno imitan-. do .

. I to a second to the second

### COME VN VSVRARO LASCIO

vn ricco legato ad vn certo monasterio, el'Abbate che gouernaua ilsudetto monasterio fece restituir la quantità di detto legato à parenti del defonto, acciò si distribuisfe à chi douca. Ilche fù di fingolare essempio alla Città. Cap. XII.

> E La libro dell'Api fi legge come effendo morto in Brabantia vn certo grand'auaro, fu donata quantità di robba da lui lasciata à certo monaftero: Ma l'Abbate di miglior confcienza intédendo come di quei denari si erano compre le

possessioni fe ne dosse affai : e mandando suoi ministri; fece : vendere bestiami, & altre cose mobili sino alla somma di detti denari hauuti dell'heredità dell'vsuraro e gli rimandò in quella città acciò fuffero restituiti à poueri ; & altri quali n'erano : stati spogliati. Di che rimase quella città molto edificata; & il: monastero perciò benedetto da Dio ando sempre più prosperado nello spirituale, e nel temporale. Hieronymus : [Multi-lib.linc.s. multa pauperibus, sed de aliena substantia, ao frugibus, quas vi prouer. to. vel fraude rapuerant, tribuunt multi largiuntur de luo, fed lar-7. giendo Dominum non honorant, neque etiam peccata corum: delentur, quia fauoris humani intuitu; & non amore superni inspectoris faciunt. Qui ergò proficuum sibi eleemosinæ fru-Etum fore desiderat, & de suis propriis, & in conditoris honorem tribuat; vt scilicet homines qui eius plasma sunt, & ad eius imaginem sunt facti, recreentur.] Molti danno molte cose alli poueri, ma della sostanza altrui, e delle raccolte che ò per forza, ò per fraude hauenano tolte ad altri. Molti anco don ano del suo:ma nel donare non honorano il Signore,ne però vengono ad essere scancellati i loro peccati, perche lo fanno

per

per amore del fauore humano, e non di quello che di soprastà mirando li cuori. Chi dunque desidera che il frutto della sua limosina sia prositteuole, dia e de suoi propri beni, e per honor del Creatore, acciò in questo modo esti huomini che sono fattura sua, e fatti ad imagine sua, siano recreati.

Confide-

Guardati di dispensare in vita, ò doppo morte à poueri di Christo per limosina ò sotto pretesto d'altri pij legati la robba malamente, e per sinistri mezzi acquistata: mà ben sì la restituirai à patroni conforme alla giustitia, se non vuoi essere d'eterna morte condannato; poiche à nulla ferue simil Imposina della robba altrui, anzi è detrimento, sì in questa, come nell'altra vita. Et acciò fugga il modo di malamente acquistare con l'altrui danno có propofito di lasciar poi à poueri, & altri luoghi pij, leggi quelche San Gregorio ti scriue con queste parole: [ Eleemofyna oculis Redemptoris nostri illa non placet, que ex? illicitis, & iniquitate cogeritur, sed qua ex rebus concessis; & benè acquisitis impendieur. ] E segue: [ Non est putanda elecmosyna si pauperibus dispésetur quod ex illicitis rebus acquiritur, quia qui hac intentione male accipit vt bene dispenset grauatur potius quam inuatur: Vnde & certum est quia si monasteria, vel Xenodochia vel aliud huiusmodi, ex pecunia que pro facris ordinibus datur constituantur , non proficit mercedi. I was in a mania de la mania de mal

Non piace à gli occhi del nostro Redentore quella limosina che è adunata di cose illecite e d'iniquità, ma quella che si sa di cose concesse, e ben guadagnate. Ne deue pensarsi che sia limosina, se si dispensa à poueri quello che si è guadagnato con cose illecite, perche chi piglia con mala intentione per dispensa

far bene più tosto viene ad esser aggravato; che aiutato:

tali, & akri fimili luochi pij fono meffi su conquel danaro, che fi dà fimoniacamente, non fà meriteuole di
mercede alcuna nel-

Paltra vita.

. (See ) ...

The transfer of the security

#### e ken û ibente lerrah none, otanud ventrî lop anonis mag Ca O. M. En adVa Miha P. OuVa E. R. Ol & Pa En Ri

vlura diuenție ricco e percio fu visto în vifione da vn Santo nelle fiamme dellinferno co altri suoi discendenti . Cap. XIII.

Religioso vidde vna volta in visione vn Santo Religioso vidde vna volta in visione vn certo huomo prostrato nelle siamme dell'inferno, dal cui ventre usciua vn'albero, e da rami di quello; (che erano molti) pendeuano impiccati per i piedi molti huomini, e molte donne, e tutti erano acerbamente

tormentati dalle fiamme del fuoco, ma più di tutti quello che profirato giaceua origine del prefato albero. E gli fu dichiarato come quell'huomo da cui haueua hauuto origine l'albero era vno, che di pouero per mezzo dell'vsure era diuenuto ricco e gli altri erano persone da lui discese, le quali altresi erano state-imitatrici della malitia di lui. Chrisostomo descriuendo per via di fimilitudine vn'auaro : [Fingite videre tetrum que- Hom. 29 ha dam hominem qui ab oculis ignem emittat, cui ex ytroque humero Dracones loco manuum dependeant, cuius os cauerox instar magnitudine sit, in quo pro dentibus acuti enses stent, ex lingua venenosus fons scaturiar, venter oumi fornace sit ardentior cuncta que immittuntur subito consumens, pedes alati, ventis quoque ipsis velociores, facies canis ac lupi,nec hominis vocem emittat, sed insuaue quidda atque terribile mugiat. Is ad hac omnia faces ardentes in manibus teneat. Mira hac vobis forsan videntur? Sed necdum dignè ipsum descripsimus: Sequi enim debent horum instrumentorum effectus. ] Fingete di vedere vn'huomo brutto, il quale getti fuoco dalli occhi, à cui dall'vna, e l'altra spalla pendino due gran Dragoni in vece di mani,la cui bocca fia grande come vna cauerna,e che in effain cambio di denti vi fiano acute fpade, e dalla lingua gli featurife hi va fonte velenoto, che il ventre fia più ardente d'yna:

for-

fornace, e che columi in vn subito ciò che v'è posto detro, che li piedi siano alati, e più veloci dell'istessi venti, la faccia di cane, e di lupo, e che non parli con voce d'huomo, mà mugifca con vn suono aspro e terribile: & oltre à queste cose, tenga in. man o facelle ardenti : Queste cose vi parranno forse marauigliose, ma non l'habbiamo ancor descritto degnamente, perche deuono seguitare gl'effetti simili à tali instrumenti .

Confideratione.

O infelice e miserabile huomo, il quale per cose terrene, e transitorie dispreggia il Cielo, & i beni eterni co amare superfluamente la medefima terra, perilche vien degno d'habitare fotto la medesima terra in compagnia de'dannati : Perilche douiamo intendere quanto importi la fuga di questa si pessima & insatiabile ingordigia. Chrisostomo: Inferiora terræ sunt ib. in infe- terræ cupiditates : omnis qui fibi præposuit terram, super se posuit, & se subter fecit . Le cose inferiori della terra, sono il defideri terreni, ciascuno che contro la sua salute desidera le cose terrene, stà sotto la terra perche hà preposto la terra, el posposto se.

rior.terr.

## COME FV CONCITATA VNA

tempesta da spiriti immondi per diuina permissione con gran danno del paese, e difesa la vigna d'vn certo vsuraro da alcuni di quei spiriti suoi amici. Cap.IV.



I ritrouaua vn Guardiano di vigne in campagna fotto vna cappanna, quando ecco foprauenire gran tempesta di grandini, laquale guastaua, e rouinaua i frutti della terra douunque percoteua: & vdì il prefato guardiano vna voce per l'aria, che gridaua: guarda, guarda: Et ad-

dimandado quelli, che cosa douesse guardare, gli su risposto : la vigna di Pietro Riccardo, che era vn pessimo vsuraro, e di molti mali colpeuole: Onde passato via quel cattiuo tempo, su ritroritrouata folo la vigna di costui illesa, e senza danno alcuno : Doue si può considerare che nella compagnia di quei spiriti maligni, iquali per diuina permissione concitarono cotale tepesta, ne erano alcuni amici del prefato Riccardo, che gli riguardauano i beni temporali per folazzo di questa vita; sebene per maggiore tormento dell'altra . Hieronymus : [ Nullum Lib.' 3. in est scadalum quod impij pro tempore floreant: licet enim proficiant, filios generent, & faciant fructum, & prope fis ori eoru ; & longe à conscientia corum, tamen non parua est consolatio quòd quasi pecora saginatur ad victima. No è scadalo alcuno che gli empi vadano temporalmente prosperandosi, perche se bene fanno progresso nelle terrene felicità, generano figli, e fanno del frutto e Dio sia vicino alla loro bocca e lontano dalla loro conscienza; nondimeno non è picciola consolatione chè à guisa di bestie siano ingrassati per esser vittime .

Non ti marauigliare se tal'hora per diuina permissione gli auari, & altri peccatori fono in quelta trafitoria vita prosperati: ilche auuiene perche Dio Signor Nostro essedo giustissimo dà à ciascheduno conforme à suoi meriti; siche gli auari, & altri peccatori tra molti mali, e sceleragini, che commettono sogliono ancor fare qualche cofa di bene, perilche la diuina giustitia in questa vita glie ne dà il premio con le prosperità per meglio poi castigargli nell'altra all'inferno, hauedo qui riceuu. to la loro mercede à baffaza: Onde non ti curar puto se il Signore non ti dà in questa vita di molte ricchezze, e prosperità essendo questo più tosto vn segno di predestinatione, e pegno (per così dire) della tua falute, attefo che è scritto che il Signore chi ama, castiga, e corregge in questa vita per coro-Hebr. 12. narlo poi di gloria in Cielo, come benissimo mostra Sant'Ago-Apoc. 3. stino, dicendo: [ Peccat impius, & floret in diuitijs, in honoribus, in excellentia mundi huius: Videt eum ille miser bene o- in verbis perans, & multa patiens, perturbatur, & dicit : Deus (puto) illis : delemali tibi placent, boni displicet : Deus aute patiens quia mise- Casti me ricors est, nouit diem iudicij sui, vbi omnia examinat. Hoc nos factura tua docens Propheta quid ait? Quam magnificata funt opera tua Domine? nimis profundæ factæ funt cogitationes tuæ. Re vera fratres mei nullum mare tam profundum eft; quam ifta cogi-

tatio Dei, vt mali floreant, boni laborent, nihil tam profundum, nihil tam altum, vbi naufragat omnis infidelis. ] Pecca l'empio, e pure và fiorendo nelle ricchezze; nelli honori, e nell'eccellenza di questo mondo: lo vede quel misero che opera bene e patisce molte cose, si perturba e dice: Signore Iddio: lo per me penso che i cattiui ti piacciono, &i buoni ti dispiacciono: ma Iddio è patiente perche è misericordios, e ben sà il giorno del giuditio, nel quale è per esaminar ogni cosa. Hor questo insegnandoci il Profeta che dice? Quanto sono ingrandite le opere vostre ò Signore? Prosondi pur troppo sono dimentati i vostri pensieri. E veramete fratelli miei, non vi è mare alcuno sì prosondo, quanto è questo pensiero di Dio che mali fiorischino, & i buoni si affatichino: niuna cosa per certo tanto prosonda, tanto alta, doue sa naustragio ogn'infedele.

### COME SANTAMBROSIO

amaramente piangeua, vedendo nel cuorede Prencipi radicato il vitio dell'auarita, dal quale era per l'Italia ognimale introdotto. Cap.XV.



L Surio scriue nella vita di Sant'Ambrosio come egli amaramente piangeua veggendo nel tepo suo esseriin modo questo maluaggio, e pessimo vitio dell'auaritia radice di tutti i mali cresciuto, che per l'Italia hauea introdotto ogni

vitio: e si doleua spetialmente che ella regnasse ne'Prencipi, e ne gli Ecclesiastici, la parte de quali dourebbe essere il solo Iddio, e che dalla fine del mondo vicina, noi non sussimo prouocati à procacciarci amici per l'altra vita con dispensare le ricchezze d'iniquità. S.Ambrosso: [Radix omnium malorum est auaritia: omnium enim capax est delictorum, vt auiditatis sus (quod impossibile est) impleat desideriu: semper bibes, & semper sitiens. nó immeritò ergò sub vno nomine vtrumq. malum ostedit. ] La radice di tutti i mali è l'auaritia; perche è capace di tutti

Ambrof. fuperepift, ad Coloffenfes. di tutti li delitti, per satiare (il che è impossibile) il desiderio del suo appetito: sempre beuendo, e sempre hauendo sete:non... immeritamente dunque sotto d'vn nome dimostra l'vn e l'altro male.

Con ragione il Santo Dottore si doleua di sì ingordo, e pe- Confidente stifero vitio principio d'ogni male, & in particolare nell'Eccle-tione. fiastici ne quali deue regnare la pietà verso i poueri di Christo. essendo essi protettori di quelli: Et acciò tu sappi ben'impiegare le tue ricchezze conforme à quanto il Signore da te desidera, leggi il medesimo santo, & imparerai à dispésar quelle & anche ad effortare tutti gli auari à ben disporre del suo per amor di Christo : [ Nescit auarus bona nisi ea,quæ quæstuosa de Nabufunt nominare. Sed acquiesco eivt bona dicătur que sunt pecu- the. Israeniaria. Cur ergò de bonis facitis mala? cum de malis bona fa- lita cap.7. cere debeatis vt scriptum est: Facite vobis amicos de mam- Luc.16. mona iniquitatis. Ei ergò qui vti sciat multa bona, sicut ei qui psal.111. vti nesciat recte mala: Dispersit, dedit pauperibus iustitia eius manet in æternum. ] Non sà l'auaro nominare beni se non. quelli che fono di guadagno: Pure mi contento che chiami beni quelli che fono pecuniarij: Ma perche dunque de'beni fate i maliedouendo voi più tosto del male far bene, secondo quelche è scritto: Fateui gli amici con la mammona dell'iniquità.

A quello dunque che se ne sà seruire sono beni, sicome à chi non sà seruirsene sono mali:Essendo che chi distribuì e diede à poueri, la sua giustitia dura in eterno.

Il fine del decimo, & vltimo libro.

398.811



# INDICE

## DELLE COSE NOTABILI

| Chancile presente Opera si conteng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ono.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| TOU TOUT !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| A common of the |            |
| Iceue ere Angeli in forma di Pellegrini. Quel che ne riportò. Si loda quelta fua virtù.  Angeli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 226<br>226 |
| Vn Angelo conduce al battefimo vna Do<br>come.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 'n Angelo serue ad vn'infermo. 'n'altro porta 4 mangiar 4 Daniele in carcere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 337<br>356 |
| ome vn'Angelo muta il pensiero di Troilo in voter sa<br>lazzo.<br>Jolti Angeli sanno l'vstitio ad va homo, che esercitò<br>sita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 179        |
| S. Arnolfo.  1 limofina, e quelche gli passa.  Astinenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97         |
| commenda in particolare fatta per far limolina, e va                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 10 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |

## INDICE

| Austina, O Auster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 2 1 1 2 2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Chanto gran male fia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 to 27   |
| Quanco li deue fuggir. & a chi fimili li Autari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 972 645     |
| Mode da finovirla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 202         |
| Quanto nocelle ad vn Mercante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160         |
| St biafima quello vitio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 173       |
| Si definitee l'Auaritia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170         |
| Danni incredibili,ch'arreca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 371         |
| Proprieta del Auaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 375         |
| Descritione dell'Augritia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 381         |
| Esempio d'vn'Vsuraro,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | × -482      |
| Vn al ro fim le:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 53        |
| Descrittione dell'Auaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 391         |
| Vn essempto occorso à S. Amonto da Padous d'vn Viurare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 393         |
| Vn esempio mirabile d'vn Auato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 391         |
| Morce infelice d'vn'Auaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 397         |
| Morte fimile d'vn aftro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 399         |
| Viraltra limile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | न्द्रव भ्   |
| Blemplo d'vn Paroco Auaro", chi inga mon a announe ada i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3UC 408     |
| Morte d'vn'Auaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 406      |
| ValAbbate non vuole riceuere vn Legato d'vn'Vluraro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Vn pouero diuenuto ricco per viura che fine familia 9.2 ib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001417      |
| Envigna d'vn Viuraro falua dalla tempefra, e come.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 412         |
| Piange S. Ambrofio per veder i prencipi dediti all'Auaritis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 414         |
| Autovato: Balancia Af                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 3 17      |
| Quel che gli anuenne per non hauer fouuenuto apouerie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| States of the State of the Stat |             |
| B a may's man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 4         |
| galege gesteller madantite pribation albe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cantano     |
| Benignita . And was a start of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | loant-ny    |
| And Manager Sans of the san of the state of the san and a first san a first sa | Little Mil. |
| Q Vanta deua effer per effercier de gnamente l'Opere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ner chicen  |
| and the first of the control of the  | il Depo-    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . Acres     |
| eli limao l'efficio ad 🚾 be mode cloreitò l'ao p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Melif Ann   |
| Christo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1           |
| Iudice nel vniuersal giudicio del loco, oue il fara, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | d'altre.    |
| circonitanze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 miles    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Christo da en giouane è anteposto à molec riechezzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 119         |
| Children in themolia activities in the children in the childre | 121         |
| In forma di leprofo è alloggiato da San Leone IX. Papas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 236         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Item        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

| DELLE                       | D SIE M       | OF ABI                   | LI.                                     |     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----|
| frem cola simile.           | is, & Aun     | Amoni                    | 24                                      |     |
| Tem vn'alera volta cofa fi  | mile.         | 5 5 Al-                  | בארים פרבר פי                           | 7   |
| Christo è alloggiato allo   | rei and off P | ellegrini <sub>ngs</sub> | 9.14 17.125                             | 4   |
| Apparue à S. Caterina, e co | ome.          | -                        | 27                                      | 6   |
| Il suo corpo è honorato ho  | norandoli     | pouert,                  | 2 27                                    | •   |
|                             |               | · Torrollic              | mstelltitum                             | W.  |
|                             | W . W. J. P.  |                          | 196                                     | 9   |
|                             | Carrettion    |                          | ne Tast Section                         | Ĩ.  |
| Se ne dà forma in S. Ancoi  |               |                          | 425 to 1 2 32                           |     |
| 1.4                         | Curato.       | 12                       | 19/245                                  | -   |
| Elempio d'vn tale Auaro.    |               | 9 45                     | 40                                      |     |
| Quanto fi deue guardar da   | questo viti   | Q.                       | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | 4   |
| ous d'un Vill. 2500         | had shown     | n 100 h                  | 47.7                                    | -6  |
|                             |               |                          | Enth Manner                             | 1   |
| ede all mole will be 12     |               |                          |                                         | Y   |
| Dar da                      | bere,e da s   | mangiare.                | 19 at 18 4.4.5                          | 3   |
| OH perfuadono questi att    | ti con molti  | lochi di ferit           | tura.                                   |     |
| Quel che auuenne à ce       | ompagni di    | S. Domenico              | per hauer dat                           | 0   |
| vn pane.                    |               | 2 S S S S S O S          | Citt no hards                           | 6   |
| Vn'altro esempio di S. Ante | onino.        | ישסול ויציעפר            | her mide 130                            |     |
| Vn'altro di S. Paolino      | Gamy had for  | שורה לינים ביי           | סבות של מו מו מו מו                     | *   |
| Vn'altro d'vn'Abbate infer  |               |                          |                                         |     |
| Yn'altro di S.Bonifatio     |               |                          |                                         |     |
| 8                           | Demonio       |                          | particularity 23                        | 9.3 |
| da aftutia per ingannarci.  | 16 15 1 Sept  | enne per ho.             | ge Elle and 127                         | 3   |
|                             | Die.          |                          | 4                                       |     |
| Perche crea il pouero.      | 1             |                          | 7                                       | 1.  |
| Con qual dispositione fa n: | afcer pouer   | i ricchi &c.             | 72.10                                   |     |
| Come fi porta con chi fa li | mofina.       |                          | 4 8                                     | 0   |
| namente l'Opere della M!    | Donzella      | a elieriper cu           | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |     |
| na tal gentile per mezo c   | fella limofi  | na fi converte           | Pasina II.                              | ١,  |
|                             | 100           |                          | Mark Control                            |     |
|                             | E             |                          |                                         |     |
| 4.1                         | 371           |                          |                                         | ٠.  |
| Lo. Sor ( <u>a.</u> }ten 44 | S Foinham     |                          | F                                       |     |
| A limofina, e che ne fe     | one           | , , ,                    | 100                                     | à   |
| A maoning e che he le       | E sempi       | mil = 3.                 |                                         |     |
| Quanto operi in va gionas   | וסקירוטונים   | 70                       | 7 n. 16 nl 10                           | -   |
| Saratto obetriti Au Bionat  | 2 7.1         | Mindred School School    | 7                                       |     |
| dit sept Wherest            | Sec de Sec    | 23 1 2 41                | and the second of the                   |     |
| spat!                       | Tentre to 1w  | - De                     | 2 Que                                   |     |
|                             |               |                          |                                         |     |

### BUILDECDSE MORALIEL.

| 245                                            | -                          | คริเดอ เกอส์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.5                                           | G . o. : in 1. 'c          | In a column that                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                |                            | en gradien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                | S.Germano.                 | Apparent Wis grasny A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 414                                            |                            | The control of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vesto Santo fà lie                             | mosina, ciò che gli passa  | - 1010 000 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | S.Gio.Limofiniero.         | .0 7410-5140 9.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vede questo Santo la                           | limolina in habite di fa   | nciulla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Che defiderò quando                            | hebbe in dono vna cop      | erta, & altre cole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| à caree                                        | .0 1 180                   | Tour it ubom #/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3-72                                           | S. Gregorio                | Marchinetts tale to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ed limofina ad vn Ang                          | elo in forma di ppuero,    | e quel chene legue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a carte                                        | ••                         | 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                | Giouane,                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vn giouage per far lin                         | nofina douenta herede d    | i molta robba. 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vnal tro elegge Chris                          | to per tutore più tono c   | Be moits topper. 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 C 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 | Giuditio vniuersale        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Quanto farà terribile.                         | ed samuland S. Den         | amanan oda lauti 🤼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Qual sentimento ne ha                          | auesse S. Girolamo.        | THE DROPE TO THE PARTY OF THE P |
| Lmezzi per afficurarf                          | in quel temposinanca       | 2 ib c mma a prate a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Quali, e quante cofe f                         | ignifichi la parola, giudi | Trodis Prolifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Incertezza del tempo                           | del giudicioom; ini        | La Mero d'va Abbare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Si proua la certezza d                         | el giudicio particolare.   | Paulico di S. Bomfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Il tempo, e modo di ta                         |                            | בים בונדון כלכוונים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Il terrore di esso,e la c                      | aufa.                      | कार द्वारी प्रश्ना प्रश्ना प्रश्ना के हम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Certezza del giuditio                          | vniueriale                 | UTE TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Chi fara quelto giudit                         | io,e come.                 | Trebu caea di pouero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Che cola e giuditio vu                         | ULLEAN MOMOGRAPHER IN      | Con cleri & hip of thing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| in quarioco u deue ia                          | apiranno in quel loco.     | The national seed of the cast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Si dichiara il loco di                         | brifto trel'aindirio.      | issus;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Isin de beari, e fran                          | atrin questo fatto, eco    | me potranno veder il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Signore.                                       | att in quento, acto,       | }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Le ragioni perche si fa                        | ard il quel loca.          | 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Che fignifichi destro.e                        | finistro in questo atto.   | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Il tempo d'esso, che sa                        | incerso come (21.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sidefering come verr                           | il Gindice.                | A Street Conserver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Chi fara il testimonio                         | alhora                     | Section 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Segni dei ginditio.                            | 4 44 5 14 1                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Varij argomenti della                          | terribilità di quello gi   | uditio da diuersi sla-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| gelli mandati da D                             | io.                        | 21.& leq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| La 3                                           |                            | S.Ho-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## DELLE COSE NOT ABILL

## H

| S. H                                                        | mobone.                                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| TA limofina d'vaa cesta di p                                | ane, quale resta piena d'altro pin                |
|                                                             |                                                   |
| Pybe Hoff                                                   |                                                   |
| Che cola sia, come, e con chi si de                         |                                                   |
| Si pongono due esempij per non                              |                                                   |
| Del modo di nouo.                                           | ·i335.327                                         |
| Questa virru a chi sia più appar                            | tenence. 228                                      |
| CHET CUE MERICANO DEL MU                                    | e di fina vita per hauer effercitaro              |
| an'hospitalità.                                             |                                                   |
| Effetti marauigliofi di quelta mi                           | 6540 Table 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| there beforeste and a before the                            | n per earith, ma per offentatione                 |
| Onel che anuenne d S Cerbonic                               | , per ester stato amico di questa                 |
| virtù.                                                      |                                                   |
| Per quelta virtiì Loth è tolto dal                          | l'incendio,&c                                     |
| Si configlia questo esercitio con                           | fimilitudine. 237                                 |
| Vn elembio memorando interni                                | o 2 quelta virtu                                  |
| Vn'altro fimile.                                            | distingtion ( )                                   |
| Si compara l'hospitalità cel batt                           | chao, maile current les genera49                  |
| in carrigo a vno, che mauco nen i                           | loipitalita, les il ciniere a la crea245          |
| Vn'altro esempio.                                           | 248                                               |
| Vn'altro esempio dell'istesso.                              | The same of the Bay prices 323                    |
|                                                             |                                                   |
| Vn'altro fimile.                                            | 248                                               |
| A II CICIDIO a VII 5. V CICOUO AID                          | ergatore, 261                                     |
| Per quelta via li conuerte un tir                           | anno capo de ladri con fuoi fe-                   |
| guaci.                                                      | 194 meren been de Cheilto nel o                   |
| विद्यार्थ , है एउमिर इवराजीवगत-रत्यदम् ।                    | Bounds mesel, to distinct in quelle               |
|                                                             | the stronglet a                                   |
|                                                             | Letter white green the french fine of             |
| Infe                                                        | mita in the could be in which the                 |
| Vesta opera la contersione<br>Che cola sia infermitale o    | di vna donzella.                                  |
| Che cola fia infermita, e q                                 | uel ch'apporta. 296                               |
| Che cola fia infermita e q<br>Elempio di comportatla con pa | icas pari de la seria de la constanta.            |
| gli arne de ale genteriefentische B                         | Commission of the same                            |
| and the second of the professional to                       | with hypercial the                                |
| 1.41                                                        | Dd 3 La-                                          |

## harel Person Buse

| got 3 or Bugan     | and a contract of the                  | to the filter of the fit of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37                 |                                        | वर्षेत्रः लेखाय स्तुत्रस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £ 4                | The VIE COOKING                        | नुष्यात होता । व राज्य जीवहरू<br>सुष्यात सम्बद्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Es 3.              | નીમાના દુવા હાત્રણ                     | Scale : e : : o   1; a timolo<br>Cafinglu di e il non la limo<br>(1) life : o cac e e les<br>(1) colores (2) cac e les<br>(1) colores (2) cac e les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12                 | Lauru                                  | SI BUT LOW STORY TO BE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Quello che         | non di il toprabondance                | 网络中部分子以外的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30                 | Limojina .                             | SOUTHWEST SHOPE THE COMMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Carifornian        | e definitione e quel cue               | Omprende torto di re. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Databi G dama for  | e limofina . Terroutters ? 1           | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Si perfuade quel   | to acto.                               | Phillip d'un Donze les pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A chi fi deue far  | limolina open san me u                 | Att Rule per ves mon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Si roglic l'obritt | ione che fanno alcuni de               | poueri cattiui anili 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dev'effer fatta f  | econdo la qualita della p              | críona, che la da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Si configlia la pr | effezza di quelto elercit              | io                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Quali cofe fi rig  | vardino in quello a cui il             | dd. เกาะเรายนะ เรียกบรร 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Motiui per far fi  | mofina:                                | di far limofine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Quel che può fa    | r'vno non hauendo mode                 | di far limofina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| De quali beni d    | eue farli la limonna.                  | Philips poers religion for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| L'intentione di    | chi ta limolina come lia.              | Primaina per lichel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Si dichiara quel   | loco.Noll tuba canere.                 | ker is dized animals 1 co.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vn'eslempio me     | morabile per queno tatt                | o . rries se sun re olam 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Si dichiara com    | e s intenda dar bon elen               | ene limofina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cievuole pura c    | onicienza anco per lar l               | pene limofina i razziad a 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Effetti mirabili   | ale againment for lime                 | inas i arl arl ausbit sail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Confiderationi     | che eccitano a lat inno                | huomo spiniad il 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Come miraria       | ferra, chorendo matera.                | ति । विकास के विकास के विकास के किया के किया के किया किया किया किया किया किया किया किया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| the inicitato      | di Coriette                            | se tale or del internal of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Varie autorità     | n iminuisce la robba. fin              | roua con l'elempio di S. Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · whomanda i       | ALCOHOL SHOW THE PROPERTY OF THE ST    | 15 Ce (12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E nin quel che     | onadagna chi fa limofini               | , di quello, il qual lui da a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A Tommono          | 1 22 22 24                             | 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| In gloria che fi   | e ne hà della limofina ne              | didel giudicio , orquol 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Limofina fimil     | e alla terra, che moltipli             | a il seme. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Limofina non i     | mpouerifce.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anzi moltiplic     | a con l'esempio di S. Ge               | rmano, & autorità di S.Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ronimo.            | 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | The state of the s |
| Elempia di va      | Gentile, che per la limo               | ina fi fece Christiano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| & altro d'vn       | giouane.                               | it utentienationalist is is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Timofina che f     | fi fa di nuono fi fa nostra            | con guadagno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Limolina com       | apparue a 5. Giouanni iii              | monarcic. o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Limofina d'vn      | Hortolano.                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - 2- Kin           | S. **                                  | Limo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| D | E I | EE | C | OS | ENO | MT | B | IL | ľ |
|---|-----|----|---|----|-----|----|---|----|---|
|---|-----|----|---|----|-----|----|---|----|---|

| Limofina che non fia di rolba acquistata ingiustamente,e di que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Limolina che non na di rouda acquittata ingiuttaticite,e di que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87    |
| che deue esser.<br>Scuse per non far la limosina, si rogliono via.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 92    |
| Castighi di chi non fa limosina porendo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 95    |
| Illimosiniere tocca con le marri il Cielo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95    |
| Far limofina è opra non minore, che feaceiar Demonii, &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99    |
| Far limofina, libera vn ricco dalla morte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100   |
| Vn Gentil facendo limofina fi conuerte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 107   |
| Pifteffo d'vna Donzella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 113   |
| Vn Giouan per vna limofina diuenta ricco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Limofina racciene il caftigo di Dio. maca di po, maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 112   |
| Efempio che la limofina fi paga in Ciclo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 127   |
| Limofina d'vn pouero come vien rimunerata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130   |
| La grandezza della limofina, in che confifte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 133   |
| Limofina d'Erdicio, rimunerata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 3.3 |
| Limofiniere fimile all'agricoltor che femina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 134   |
| Fimofina libera dalla morte. Il 110 il Il il la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 136   |
| La limofina perche fi da d Dio; non ha bifogno di certe dilige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nze   |
| Con l'esempio di S. Melania, Dalle Decembro de con la montre della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 145   |
| Flempio d'yno che fece limofina e poi fe ne pentiagni organile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 162   |
| Santo Bonifatio con l'Oratione recupera li dinari del nepote de l'ida lui per limofina i super en 1980 con con l'oratione recupera l'ida lui per limofina i super en 1980 con con l'oratione recupera l'ida lui per limofina i super en 1980 con l'Oratione recupera l'ida lui per limofina i super en 1980 con l'Oratione recupera l'ida lui per limofina i super en 1980 con l'Oratione recupera l'ida lui per limofina i super en 1980 con l'Oratione recupera l'ida lui per limofina i super en 1980 con l'Oratione recupera l'ida lui per limofina i super en 1980 con l'Oratione recupera l'ida lui per limofina i super en 1980 con l'Oratione recupera l'ida lui per limofina i super en 1980 con l'Oratione recupera l'ida lui per limofina i super en 1980 con l'Oratione recupera l'ida lui per limofina i super en 1980 con l'Oratione recupera l'ida lui per limofina i super en 1980 con l'Oratione recupera l'ida lui per limofina i super en 1980 con l'Oratione recupera l'ida lui per  | iaci  |
| Limofina di S. Galla,e fua fine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177   |
| Cime fi deue far limofina, thirm! 31 6 on 21003 odo, leous au de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 187   |
| Che la limofina multiplichi cento per voo fi proua con vo ek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | me    |
| of the consequence of the conseq | 186   |
| tiom and the folens dar tanta limiting il biolito in reprete der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DI 6- |
| monio e come bloeraffe la tentatione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 167   |
| Quelch'e fopr'il bilogno fi deu'a poueri con esempio di S. Bonifa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tic,  |
| A proposite the second of the  | 215   |
| Legati Pu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -     |
| Lefempio d'in Trafeurato in cio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 260   |
| Loth. Was and and and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 1   |
| Per la limofina è liberato dall'incendio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 233   |
| Luochi pij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1     |
| Quel che paffa ad vn Padre di famiglia,che fa herede voloco pie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.8   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| d Diograccomanda li figli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ·     |
| ใช้ " และ การจากการได้แกรกา และการได้และ<br>รูก กระเพลงและเกาะสารและ และการและ<br>รู้เพลง และ เพลงและ เกาะสารและ และ เกาะสารและ เกาะสารและ เกาะสารและ เกาะสารและ เกาะสารและ เกาะสารและ เกาะสารและ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 8   |
| ្សី ១                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Sa. englander ar nertos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 技术    |
| - Mari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

## HIPATN BAC SAJIN

### M

| Y                        | Maria.                                   | 707%     |
|--------------------------|------------------------------------------|----------|
| Om'aiuto vn Sen          | atore condennato.                        | 245      |
|                          | Messa.                                   | Partie 6 |
| Vdica da vno che doi     | uea morir, (campa da morte.              | 136      |
| ant.                     | Moglie.                                  | mate all |
| Moglie non deue scon     | figliar il Marito dalla limofina con l'o | elempio  |
| della moglie di Til      | perio,e di quella di S. Homobono.        | 91       |
| Elempio oppoito d'v      | n'altra Moglie.                          | 109      |
|                          | disobedisce à lui circa la limofina, & i |          |
| to                       | Morte.                                   | sile 136 |
| Come si può fuggire.     | 4140106.                                 | 100      |
| Come ii bao inkkite.     | Mortificatione.                          | 1.       |
| Si configlia per li faci |                                          | 0.200E   |
| at counting bet without  | booleficetti,                            | LATONE A |
|                          | abien Ori en en en en en                 | 102      |
| #25°                     |                                          | J:172 T  |
| A                        |                                          |          |
| Carrier mother if the    | Opere di Mijericordia.                   | Elempic  |
| Ezzi da poterci          | afficurar nel di del Giudicio finale.    | aria 3   |
| IVI Quali fiano.         | end de la particular de la completa es   | sson 19  |
|                          | bere fimili ad vn Romito in visione.     |          |
| Vita.                    | si consolaua S. Ludouico nel cempo d     | Cita sua |
|                          | ate da vn Vescouo fanno, che si conu     | erra vn  |
| Saracino.                | Lacris of asset is a gray                | 185      |
| Liberano Mosco dall      | a morte.                                 | 305      |
|                          | Oratione.                                | - 547    |
| Habbia dae ale           | and the short of the same that is        | 86       |
| Oratione d'vn'operai     | io impetra mutatione di vita in vn ric   | co. 110  |
| Castigo d'vn Prete ch    | e non fa orazione, per chi gli haueua l  | afciato  |
| la limofina.             | and I remains                            | 108      |
| Oratione per i Defon     | ei, perche fi deua fare.                 | 108      |
|                          | tio impetra li medefimi danari dati pe   | r lumo-  |
| fina.                    |                                          | 6        |
| ** C1 - 1 -11            | 30stinatione.                            |          |

|              | NEI EE             | COSEIN                       | TARILL                 |                |
|--------------|--------------------|------------------------------|------------------------|----------------|
| 78           | DELET              | on far hand na               | det danno in           | Loro final     |
| (1)          |                    |                              | alare to dar la        |                |
| 252          | in the             | un o die edan                | Jecufebra              | Trucch n .     |
| dan rela     | Trans Sb no        | Patienza -                   | The Property Castle    | Jan            |
| T vuol       | e per lopporta     | r l'importunità              | de poucri-             | - 1 May 90     |
| Si Si ri     | prende il vicio    | oppolio. sino                | ו ול כדברה לפולו וו    | 1113 196       |
| Come fi de   | eue hauer nell'i   | nfermita.                    | · E. T. · ·            | 714 c 22 13 15 |
| Efempio d    | 'yna Donna m       | emorando. 15                 | e nareno di effe-      | dus . 85.4     |
| Vn atmo      | Cimpia di Ros      | inc.colarebre                | .zzedella Chief.       | telloric !     |
| Si pongone   | o le fue prerog    | aciue.                       |                        | 395. R 338     |
| 273          | 0 21               | Pellegrinis                  | Almost trail of        | An. sleft      |
| Come han     | da effer tratta    | tti0.2                       | בבור של משבר ווא       | dericein       |
| Com'in R     | oma nell'Hospi     | tal della Santif             | sing Trinklen          | Erene s'han    |
| Vetiafi alla | a parola Hofpi     | talità.                      | ta le me lapit a.      | L'Hospitali    |
| 4+5          | •                  | · Powers U                   | acno im, iczar k       | Come li dei    |
| Poueri, pe   | rfonaggi del C     | ielo.                        |                        | 69             |
| Ponero, pe   | rche & ftaro cri   | eato da Dio.                 |                        | 71             |
| S. Giouann   | i Elemofinario     | , chiama i pou               | eri fuoi Signori       | se perches     |
|              |                    |                              |                        | 72             |
| Quanto fi    | a male fingerfi    | pouero non elf               | endo.                  | 102            |
| Virnouero    | ocome fu eratt     | ato da S. Elifab             | ettauni shog in s      | 300 PH 299     |
| Posteri-der  | poficarii di Dic   | come                         | da renerla gell-e      | bol Jos        |
| Trearte.     | लोतीयकार्गिज्यातिक | वर्गातामानां व होता          | iccare per licmo       | noruell3       |
| Vn pouere    | o fa dimofina,e    | quolche si'acqu              | iifta: ราราชิยบัติเปรี | 16 / A 10 130  |
| Poueri for   | a stimati amic     | i nell'vltimo d              | ella vita d'vn Sc      | dato. 143      |
| Caftigo d'   | vno che rispose    | malamente ad                 | va ponero a 2.2        | ap cid, urea   |
| Poueri aln   | neno fian ben t    | tattati con par              | S.A. alachia slo       | The entitle of |
| Amodeo d     | dimandato se h     | auea cant da ca              | ccia mostrò i por      | ueri, e per-   |
| Sche.        | che occorre.       | Tilbioto, equel              | מע דופונים בפון עם     | il omi         |
|              | le poueri quele    | Predications                 |                        | 209            |
| La fua vir   | tù fi mostra co    | n l'esemp <del>i</del> o del | la conversione         | evo Tipan-     |
| " no.        | . 11 1 1           | 4                            | ••                     | 268            |
|              |                    | ot r. Prelkaire              |                        |                |
| Quanto a     | ppaibinga lois     | Inofpicalist.                | fost limostaicre       | orany Pag      |
| 75           |                    |                              |                        | CAT.           |
|              | * * 1 9            | R                            | •                      | -              |
|              | •                  |                              |                        |                |

Ricchise rischenze.

I L ricco che haverd in fine di fina vita.

Lor deue fare.

Lor

| el de 2 ob eduata bili | 3 U | 惫 |
|------------------------|-----|---|
|------------------------|-----|---|

| Loro flupidita, e dani  | no in non far limotina.                                                                                                | 92               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Sia anco patiente in    | dar lime@n@                                                                                                            | 90               |
| e ' l' Cananda I        | imolina (on bui b olieri di ritti.                                                                                     | 157              |
| Che le ricchezze mes    | glio si repongono in mano de poueri,                                                                                   | che nelle        |
| on caffeinm             | ale per lapportar निवस्तिविद्याले de pa                                                                                | 88               |
| Vn ricco fu liberato    | glio fi repongono in mano de youeri,<br>og ob ising som in in streeped ne ele<br>dalla morte, e mort poi fantamente, p | er hauer         |
| Marro Itmolina.         | * P. LELLE JOSON THE SAN PORTINE AND DE                                                                                | 40 PM 61 PM      |
| Lawrechezze hanno d     | la effer disprezzatensm sombattans in                                                                                  | ) (aug 119       |
| Dalle ricchezze della   | Chiefa melcolate con altra beni 11 42                                                                                  | uno, ene         |
| I he wiehe.             | TO BE LINE PLECONSTITUES OF PROMESS                                                                                    | 11200149         |
| Anco fe fono di mal'a   | con autorità de la Fellensinio fiuppa                                                                                  | 2310156          |
| Detle ricchezze sè g    | nardiano                                                                                                               | E de les         |
| Come s'hanno da ten     | Vern's a difficient the test of the constitution is                                                                    | troll 3/3        |
| L'Hospitalità le molt   | tiplica i lanciert ilensquel                                                                                           | man 239          |
| Come si deuono impi     | iegar le ricchezze.                                                                                                    | El 31425         |
| 25.0                    | Services again, and a residence                                                                                        | Packiece         |
| न्त्र अहीश क्षात्रिक है | inder Voice side, ad vin projection elle gla                                                                           | Read chie        |
| Sucoria versel          | ing I consulting to the change the case income                                                                         | south 2          |
| £84                     | 3.2441142 - C1. 80                                                                                                     | へ (1年) (日本) (日本) |
| +54                     | Sepoltura a Morti systi sted in                                                                                        | PRINCES          |
| He cofa ci poffa i      | infiammar'a questo vífitio.                                                                                            | 9884555          |
| Mododa rener            | fi nell'elequie.                                                                                                       | 97914 <b>15</b>  |
| Efemnio tremendo.       | สายกว่าการ อยาเการา เคราะการายา                                                                                        | 012/300          |
| Come non fi dene din    | nandar cola alcuna, per quelto vintio.                                                                                 | 133 136 F        |
| Si Inda l'Archiconfra   | ternità di S.Giduanni Decollato, e que                                                                                 | cila del-        |
| Illa Morte di Roma.     | Someast trome etrible per la lime.                                                                                     | 15 0369          |
| Efempio di S. Vgo Ve    | Hafitse V consider Lougals                                                                                             | y - 367          |
| Vn'altro di S.Malach    | ile. aligned in the following the transfer on the                                                                      | 3650             |
| alro i poueri, e per-   | present the new contra consideration and access in                                                                     | (08)             |
| Onanto El per conuc     | rtir vn Filolofo, e quel che occorre.                                                                                  | 1128             |
| FOR                     | vagn are naug che secripo.                                                                                             | E (em mio        |
| 115                     | . : 1 . Arein Comit                                                                                                    | STORPIA          |
| ABSTIT THE SUPPLY       | ार वे.सि.सप्टा क क्षेत्रविवादा पुर्वास्त्रेत 🕝 🕾                                                                       | Maleiem:         |
| 276                     | (* ), -                                                                                                                | · COMPALT        |
| * 1 1                   | Tiberio Imperatore.                                                                                                    | Veralery.        |
|                         | ofiniere, e quel che gli accade per                                                                                    | cib woo          |
| ( ) vanto tone min      | Commercial and despiration Ben and among Education                                                                     | 75               |
| C car.                  | 4                                                                                                                      | traine 3         |
| F: 5                    | 1                                                                                                                      | 1,7 4 19å        |
|                         | April 1 to 1 to 1 to 1 to 1                                                                                            | -                |

d de monde Latte At 4 to effe santante

Para's

| ILI DELLE COSE NOT                                                                                            | RBICUGNI                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| \$8                                                                                                           | rusas sukcibididense.                   |
| \$ V                                                                                                          | Eksanon da avash di a                   |
| the same of the same of the same of the same of the                                                           | Irrechia in farmida h                   |
|                                                                                                               | Tegistiz voce Austif                    |
| es & James nel fen ledimofine                                                                                 | 6 dimofine con l'elema                  |
| Vanto fia dannofa nel far le limofina                                                                         | 114                                     |
| pio d'vn Capitano. Quel che fece San Bonifatio per fi                                                         |                                         |
| Quel che rece san Bonitatio per n                                                                             | 211.214                                 |
| esti anionii i Pefin li mudicul                                                                               | Mond calliers a ner en                  |
| And a series of della Comission                                                                               |                                         |
| S'eforta con autorità della Scrittura.                                                                        | 271                                     |
| Con esempij                                                                                                   |                                         |
|                                                                                                               |                                         |
| On clemplo di S. Catarina.                                                                                    | da vestirfe, quando lo                  |
| Vn'esempio di S. Catarina.  Come si deue sar conto, che Christo checda  chiede il pouero fatto a sua imagine. | विवास मिला में अव र 348                 |
| Quel che fece Feobaldo ad vin pouero, che                                                                     | li chiedena le fue ve-                  |
| a:                                                                                                            | Recete all'entelligen                   |
| Esempio di S.Serapione.                                                                                       | 280                                     |
| Vn'altro di S.Martino.                                                                                        | 282                                     |
| Vn'altro di S. Antonino.                                                                                      |                                         |
|                                                                                                               | 286                                     |
| Vn'altro di S. Elifabetta.                                                                                    | 399                                     |
| Vn'altro di Pietro riscotitore                                                                                | A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| with starty speciments in ast Vine to bear                                                                    |                                         |
| Vino di S. Bonifacio come crebbe per la limi                                                                  | ofin2s. 2 311                           |
| Visitar e consolar Inferi                                                                                     |                                         |
| Motiui per questo atto, Prima quato sia grat                                                                  | a Dio. Secondo il gui                   |
| derdone che se ne reporta.                                                                                    | 295                                     |
| Quali modi frdeumo viarcon l'Infermi                                                                          |                                         |
| Esempio raro d'vno in questa virtù.                                                                           | 211                                     |
| Alquirino, che ottien per mezo di questo att                                                                  | . 313                                   |
| Vn'esempio d'Eulogio in questa materia.                                                                       | 321                                     |
| Esempio di S. Teodoro.                                                                                        | 327                                     |
| Vn'altro di Fabiola.                                                                                          | 327                                     |
| Come si deuano gouernar l'Infermi.                                                                            | 328 338                                 |
| Vn esempio d'Apollonio.                                                                                       | 329                                     |
| Come vn Angelo serui ad vn Infermo.                                                                           | - 331                                   |
| Seru.r gl'infermi cola maggior del digiuno.                                                                   | 334                                     |
| Visitar Incarcerati                                                                                           |                                         |
| Quel che ha da mouer'ad aiucarli, e come s'h                                                                  | anno d'aiutare benigna                  |
| mence.                                                                                                        | 336                                     |
| ,                                                                                                             | Come                                    |

| Esempio di   | o incarcerato fusie liberato.<br>S. Casilda.<br>V sura, co V suraro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vedi alla ve | Vanathiasisiran A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| cen l'efem-  | nto fiz dannofa rel far letanofina, fi dimofira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | io o'rn Capirano.<br>Issu che fece San Bonifatio per fregir quest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | Z.enone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mon à caftig | gato per vn luoidelitto, perche fa limofina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 271          | con surorne d'il Petitiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 273          | IL FINE. ijiqa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.6.5        | 'o fi a f hriftof prova con chmpio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 275          | pio di S.Cararina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ed offen f   | Taggionge qui gl'Errori proceduti dalla S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ber Monife.  | es effere cofa degna da notarh a onde del sui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Siames all   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| THOTEO ALL   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 484          | ,o, r i 1 & P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 284          | .0% Just 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 285          | dt 30 fant of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 290          | diff. The absorption                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 292          | di te cursi a i di di man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 212          | Donificio centre ci Cara la lime Ina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | Victor e cart. r'Intermi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | જ લામ દિલ્લા છે કે છે છે જે હોય છે છે છે છે છે છે કે દલ્લ<br>સ્તરીય દિલા ૧૯ ૧૯ ૧૬ કે જે હોય હ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.5          | de la de son de la constante de la dela de                                                                         |
| 296          | Comment of the one                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 211          | ് പ്രാം വിടവും 🕳 വേദ്യാക്ക്                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 313          | the state of the s |
| 32:          | 10 State of 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | ** + 1 T <sub>2</sub> *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 327          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8:8          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 327          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8:E-<br>8:E- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

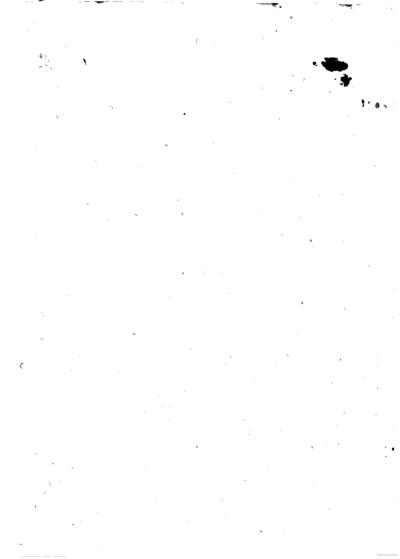

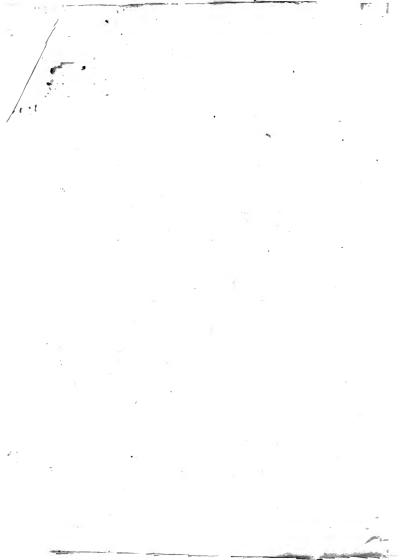



